









.



# STORIA DELL'EUROPA.

Prima Edizione Italiana.



## STORIA DELL'EUROPA

DATEA

## RIVOLUZIONE FRANCESE

NEL 1789

## ALLA RISTAURAZIONE DEI BORBONI

NEL 1815 PER

ARCIBALDO ALISON, F.R.S.E.

Traduzione del

DR. LORENZO DE CARO.

<sup>16</sup> Balara mavime emaium memorabile que unquam gesta siat mo expirpurum quod Hannilade duce Carthaginiennes cum populo Romano gessera. Nan neque valefores opilum alie inter se civitates goritesque contuciones proposes de la compara de la compara prime de la compara prime prime o memorante della criscia inter se, seda expertas prime Punico conserventa hello; colis est deci varia prope majoribus certar quam viribus; es dados varia un fecrita qui vicienza. "En la Valo. 21. Let do. 21. Let do. 21.

VOL. I .- PARTE 1.

-90000000



MALTA, TONNA, BANCHI E CO. 1843.



8

### LISTA ALFABETICA

degli autori e delle edizioni citate nel corso della presente opera, come si trovano abbreviate nelle note.

#### ~30€÷

Ann. Beg. XXI., oppure Ann. Beg. 1800—Dodaley's Annual Register, London, v. y. 72. Antom. I. 17—Antomarchi, Derniers Jours de Napoléon, z. vois. Paris, 1827 Arch. Ch. B. 17—Archduke Charles, die Geschichte des Feldruges, 1794 2 vols. Vienne et

Paris, 1817. Archduke Charles, die Geschichte des Feldruges in Deutchland und in der Schweiz 1795; Vienna, 1820. Arch. Cur. 21v. 221—Archives curicuses de l'Histoire de France. Third series, 10 vois. Pa-

ris, 1836-41.

Artaud, 1. 357-Artaud, Vie du Pape Pie VII. 2 vois. Paris, 1827.

Aub. II. 16—Auber's Bise and Progress of the British Power in india, 2 vols. London, 1837.
Babæuf, II. 32—Conspiration de Babæuf, psr Suonarotti, 2 vols. Bruxelles, 1828.

Raird, 1. 79—Life and Correspondence of Sir David Baird, London, 1832, 2 vols.

Barante, III. 372—Barante, Histoire des Ducs de Rourgogne, 10 vols. Paris, 1849.

Barrow, 185—Barrow's Life of Howe; London, 1838.

Barth. 117—Der Krieg gegen der Tyroles Landleuse in Jahr 1809, von J. L. S. Bartholdy;

Berlin, 1814. Reauch, 1v. 331—Beanchamp's Hist. des Guerres de la Vandée, 4 vols. Paris, 1820. Reauch, II. 221—Beauchamp's Histoire de la Guerre en France pendant l'année 1814 et 1815;

4 vols. Paris, 1816. Belm. Il. 130-Belmas, Journaux des Siéges de la Péninsule, 4 vols. Paris, 4827. Person, 131-Benson's Corsien, t'vol

Berth. 179—Berthier, Hist. de l'Expedition d'Égypte; Paris, 1828. Bign. III. 27—Bignon, Hist. de France depuis le 18 brumsire, 8 vols. Paris, 1829.

Biog. Univ. XI. 32—Biographie universelle, par Michaux et es Collaborateurs, 52 vols-Paris, 1820-34.

Biog. Conv. 115—Biographie das Contamography, nor Michaux et vols Paris, 1820-35.

Biog. des Cont. v. 112—Biographie des Contemporains, par Michaux, 8. rois. Paris, 1824-35. Boissy d'Anglas, 1. 22—Boissy d'Anglas, sur la Vie et les Écriss de Malesherbes, 2 vois. Paris, 1809. Bot. III. 127—Botta, Storia d'Halia dai 1789 al 1814, 4 vois. Italia, 1826.

Bour. 1v. 22—Mémoires de Bourrienne, 10 vois. Paris, 1820-32.

Bour. et ses Er. 1. 32—Bourrienne et ses Erreurs, 2 vois. Paris, 1820.

Bout. 127—Boutourilla, Campagne de 1816 en Bohême, 1 vol. Paris, 1819.

Bout. 11. 1-Boutourilla, Campagne de 1812 en Russie, 2 vois. Paris, 1824.

Bremner, il. 24:—Bremner's Account of Bussla, 2 vols. London, 1825. Brent. Il. 21:—Brenton's Naval History, 2 vols. London, 1825. —Life of Earl St. Vincent, 2 vols. London, 1825. Brissot, II. 129—Memotres de Brissot, 4 vols. Paris, 1830.

Buckingham, i. 213—Buckingham's Travels in Mesopotamia. 2 vols. London, 1522.

Suonsparte, Louis, Ill. 27-Hollande, par Louis Euonaparte, 3 vols. Paris, 1820; and Lendon,

1328.

urgh, 24—Operations of the Allied Armles, 1314 by Lord Burghersh; Loudon, 1422.

Operations of the Allies in Portugal in 1508 by Lord Burghersh; London 1518.

urgh, 17—Burgher Works, 17 to Ox London, 1518.

ursh 2 Speech, L. 24—Burle 2 Speeches, 2 vols. London, 1816.

uzot. 72-Mémoires de Buzot, 1 vol. Paris, 1824.

Cale, 125—Cabanes, Guerre de Catalogue: Madrid, 1818. Cal. 125—Calonia, Diat de la Frince. Genece, 1780. Camp. Franç II. 41—Campagne des Armees Françaises en Prusse, Sate et Pologne en 1800. el 1818. 1 1818. Paris 1817.

Can. v. 120-Canning's Speeches and Life, 6 vols. London, 1520. Cap. vl. 21-Capeligue, Hist. de la Restauration, 10 vols. Paris, 1631-23.

Caul. II. 31-Souveuirs du Dur de Vicence (Caulaincourt) Paris, 1837. Cev. 322-Pedro Cevallos. Exposé des Moyens employés par Napoléon pour assurper la Con-

ronne d'Espagne; Madrid, 1804. Chalm, 219-Chalmers' Wealth, Power, and Besources of the whole British Empire, Loudon, 1514.

Chamb. III. 189-Chambray, Histoire de l'Espédition de Bussle, 3 vois. Paris, 1836. Char.-Jean, II. 142-Mémoires pour servir à l'Histoire de Charles-Jean (Bermoiotte), Boi de Suede, 2 vols. Paris, 1620.

de Sudio, 2 vols. Paris, 1335.

Calc. Cong. de Virona, 1, 1211—Compris de Virona, par Chaismadriand, 2 vols. Paris, 1212.

Calc. Cong. de Virona, 1, 1211—Compris de Virona, par Chaismadriand, 2 vols. Paris, 1212.

— Intell. Bill. R 133—Chaismadriand, Enade, Biborlogae, 1 vols. Paris, 1213.

— Intell. Bill. R 133—Chaismadriand, Enade, Biborlogae, 1 vols. Paris, 1214.

Code Pag. 2 33—Code Pagalone, 1 vol. Paris, 1214.

Code Pag. 2 33—Code Pagalone, 1 vol. Paris, 1214.

Code Pag. 2 34—Code Pagalone, 1 vol. Paris, 1214.

Code Pag. 2 34—Code Pagalone, 1 vol. Paris, 1214.

Code Pag. 2 34—Code Pagalone, 1 vol. Paris, 1214.

Complex Paris, 1 217—Complex results of I Code/distribution of I Caples 2 vol. Paris, 1214.

Complex Paris II. 2 117—Complex results of I Code/distribution of I Caples 2 vol. Paris, 1214.

Complex Paris II. 2 117—Complex results of I Code/distribution of I Caples 2 vol. Paris, 1214.

ont. Rev. de 1830, il. 172-Louis-Philippe et la Coutre-lievolution de 1830, 2 vois. Pa-Couf. de Nap. Iv. 322-Correspondance secréte et confidentielle de Napol/on, 7. vois.

Corresp. du Com. Pub. J. 200-Correspondance du Comité de Salut pub le, 2 vols. Pa-Cour pol. et dip. de Nap. vi. 138-Cour politique et diplomatique de Napoléon, par Gol-

domegh. Paris, 1516. Cousse. Instruction populaire en Prusse, 2 vo's. Paris, 1826. -Instruction penulaire en Hollande, t. vol. Paris, 1828.

If Abr., 18. 32—Mémoires de la Duchesse d'Abrantès, 18 volt. Paris, 1928-34.
If Alister, 18. 223—Mémoires secrets de 1710 à 1830, par M. d'Alisoville 2 vol. Paris, 1837
If Angoldène, 32—Ethalis de ce qui l'est passé su Temple après la mort de Louis XVI. pu la duchesse d'Augouème, Paris, 1921. la duchesse d'Augonième, Paris, 1823. Darst. II. 121—Darstellung des Feldzuges der Verbeudeien gegen Napoleon in Jahren 1813.

und 1816, 2 (beil. Berlin, 1817. Daris, vl. 147-Daru, Histoire de Venise, 7 vois. Paris, 1819. D'Enchien, 31, Mémoires sur la catastrophe du Duc d'Engleien, Puris, 1826,

De Pradt, 34. Cloe:-Des Colonies et de l'Amérique, 2 vols. Paris, 1817.

Les quatre Concordats, 3 vols. Paris, 1818. Relation des derniers Evénemens en Espagne ; Paris, 1416. Culture en France, 2 vois, Paris, 1802.

```
, l'Emigration et les Colonies, 2 vol-
me de l'Europe, 1 vol. Paris, 1828.
                                                                Paris, '1824.
                             Paris, 2517.
meade de Varsovie; Paris, 1820.
                                       e, Paris, 1623.
         comprise or France, 2 (104), 1933,

incl., 179—Bootolardis, or Oslomoto, Histoire de la Bérolation, a vola. Paris, 1=12.

§, Barcos—Lettres sur l'Augéleterry, 1 vol. Paris, 1932.

111—Bobs Vi Blistoy of Biladousas, 3 vols. Losdoo, 1402.

213—Bistoire du Begne de Louis VVI, par M. Drotz, 3 vols. Paris, 1839.

134—Prévide de Verementes mellatiers, 1183—1407, par le Gin. Malsieu Dumas, 18

134—Prévide de Verementes mellatiers, 1183—1407, par le Gin. Malsieu Dumas, 18
  Souv. II. 231-Souvenirs du Gén. Mathieu Dumas, 3 vois. Paris 1839.
Dum. 317—Souvenirs de Mirabenu. par Dumont; Paris, 1831.
Dumouriez, il. 241-Mémoires (secrets) de Dumouriez, 2 vols. Bruxeiles, 1835.
Dupin, Force commerciale de la France, 2 vols. 440, 1827.
-Force commerciale de l'Angleterre, 2 vois. 460. Paris, 1828.
Edgeworth, 13-Abbé Edgeworth, Demléres Heures de Louis XVI. Paris, 1823.
Ersk. iv. 231-Erskine's Speeches and Life, $ vols. London, 1816.
Escolq.-Escolquiz, Exposé de l'aftaire de Bayonne en 1808; Paris, 1816.
first de la Dette publique; Paris, 1700.
Earnouth, 183-Life of Lord Earnouth, by Ostler; London, 1835.
Fain, 121-Earen Fain, Campagne de 1814 en France; Paris, 1829.
-1. 32-Baroo Fain, Campagne de 1813 en Allemagne: Paris, 1829.
-il. 117-Baron Fain, Compagne de 1812 en Bussie; Paris, 1827.
-Dip. Franç. l. 211-Raron Fain, Diplomatic Française de 1782-98. 3 Vols.
Forst. i. 231-Beitrage zur Neueren Erieggeschichte, von Friedrich Forster, Berlin, 1816.
Fouché, Il. 22—Métuoires de Fouché, 2 vois. Paris, 1824.
Fox, III. 24—Fox's Speeches and Life, by Trotter, 4 vols. 1815.
Foy, iII. 272—Guerres en Espagne, par le Général Foy, 4 vols. Paris, 182s.
Franklin, 37-Franklin's present State of Bayti. 1524.
Genits, v. 113-Mémoires de Madame de Genits, 8 vois. Paris, '1825.
Gentz, 213-Gentz, Fragmente aus der neusten Geschichte des Politischen Gleichzes ichts en
  Enrope: Leintig, 1506.
Georgei, v. 172—Abbé Georgei, Mémoires sur le Régne de Louis XVI, 6 vo.s. Paris, 1800.
Gesch. Hof. 121-Geschichte Andreas Hofer; Leipsic, 1817.
Gibbon, vi. 179-Gibbon's Becline and Fall of the Roman Empire, 12 vols. London, 1815.
Liff. li. 171-Gifford's Life of Pitt, 8 vols. 4to. London, 1814.
God. II. 234-Memoirs of Don Munnel Godov. Prince of the Peace, 4 vols. London, 1836.
Soh. II. 45. Mémoires de Gohier, 2 vols. Paris, 1824.
Goldsmidt, iv. 621-Goldsmidt, Cour politique et diplom. de Napo'éco, 7 vols. Paris, 1816.
Gordon, I. 217—Gordon a History of the Greek Revolution, 2 vols. Edinburgh, 1821.
Graham, 112-Marin Graham's Journal of a residence in Chili; London, 1224, 510.
Grat. III. 127-Grattan's Speeches and Life, 4 vols. London, 1822.
Guizot, III. 271. Golzot, Histoire de la Civilisation en France, 4 vols. Paris, 1829.
-179-Gunzol, Civilisation en Europe, Paris, 1829.
-Essai sur l'Histaire de France, Paris 1825.
```

VIII

Gurw I 179-Gurwood's Despatches of the Duke of Wellington, 12 vols. sve; London, 1524. Gustafs. 210-Némorial du Col. Gustafson (11 deposto re di Svezia) ; Leipsig, 1505, 5vo.

colling, H. Ju. - Indiana's Widdle Logs, 2 vols.

Cont. Biol. Tim - Taillain's Granisational History, 3 vols.

Similar Cont. Biol. Tim - Taillain's Granisational History, 3 vols.

Similar Cont. Biol. Tim - Taillain's Granisational History, 3 vols.

Financial Cont. Tim - Taillain's Granisation of C er, 16 vols. Paris, 1626-61.

t. parl. de la Rév.—Histoire parlamentaire de la Révolution Française, par Buchez et Rous,

60 vols. Peris, 1831-39.
63 vols. Peris, 1831-39.
63 vols. Peris, 1831-39.
63 vols. Peris, 1832-39.
63 vols. Peris, 1832-39.
63 vols. Peris, 1832-39.
64 vols. Peris, 1832-39.
65 vols. Peris, 1832-39.
66 vols. Peris, 1832-39.
66 vols. Peris, 1832-39.
66 vols. Peris, 1832-39.
67 vols. Dordon, 1831-39.

ness, III. 171 - Janes V West History, vols. London, 1232.

Last Try.— by Tarkett Obstories, Felders, 1255. Testing, 1252.

See San Try.— by Tarkett Obstories, Felders, 1255. Testing, 1252.

See San Try.— by Tarkett Obstories, Felders, 1255. Testing, 1255. Test

Karamsin, Iv. 112—Karamsin, Hidolre de Bussle, & vols. París, 1320. Karzler, 150—Kuziker, Combais, Batallier et Séges, 1511. Carforube, 1831. moon atlante. Loch et Schoell—Historie des Traités de Paix depais la Paix de Westphalle, par Koch et Schoell, 11. vols. Paris, 1812.

Lab. 112—Labaumo, Campagne de 1812, 1 vol. Paris, 1812.

–ii. 232—Labaume, Chuse de l'Empire de Napoléon, 2 volg. Paris, 1821.

–ii. 75—Labaume, Histoire de la Révolution, 4 vols. Paris, 1823-65.

Lacroix, L. 217—Memoires pour serrir à l'Histoire de la Révolution de St.-Domingue, 2 vols.

Lac. Pr. Hist-Lacretelle, Précis llistoire de la Révolution Française, 2 vois. Bruxelles, 1818.

-xiv. 17-Lacretelle, Hist. de France pendant le 18e siecle, 14 vols. Paris, 1826. -Guerres de Belig. lii, 179-Lacretelle, Hist. des Guerres de Beligion, 4 vois. Paris, 1521. Laing. II. 342—Laing's History of Scotland, 2 vols. Edinburgh, 1817,

Lam. iv. 162-OEuvres de Lamartine, 10 vuls. Paris, 1838. Lun B. 19.—Olivare de Lumerilo, to vols Paris, 1913.

Lun D. 19.—Olivare de Lumerilo, to vols Paris, 1913.

Luner, Minn, 11. 2 "Members Chargering et et Hillatter, par le E. Larrey, 4. 7, Paris, 1912.

Lu Can, 11. 173—Lin Cano, "Memoril de St. Olivor, 1 Ville, "London, 1912.

Lu Can, 11. 173—Lin Cano, "Memoril de St. Olivor, 1 Ville, "London, 1912.

Lunerilo, 11. 173—Lin Cano, "London, 1 Ville, 1 Ville, 1 Ville, "London, 1912.

London, 11. 173—Lin Cano, "London, 1 Ville, 1 Vi

lussia, II. 322-Lord Londonderry's Travels in Russia, 2 vols. London, 1838.

Louis Boon 1.217—Documens historiques sur le Gouvernement de la Bollande, par Louis Bossaparte, 3 vols. Paris, 1619.

Lucches, II. 221.—Lucchessili, Cause e gli Effetti della confederazione Renana, 1622.

Luc. Boon.—Mémoires de Lucien Boonsparte, 1 vol. Loudon, 1836.

Mackanzie, II. 2(1—Mackanzie) Notes on Hartil, 3 rols. London, 1130.
Mackanzie, II. 2(1—Mackanzie) Mackanzie, plus London, 1122.
Mackanzie, II. 21—Mackanzie, political History of India. London, 1177.
— Mackanzie, 223—Malecharie Political History of India. London, 1177.
— Mackanzie, 123—Malecharie Political History of Central 1432, 2 vols. London, 1232.
— Malecharie, 223—Malecharie Political Mackanzie Mackanzie, 1243—Malecharie Mackanzie, 1243—Malecharie Mackanzie, 1243—Malecharie Mackanzie, 1244—Malecharie Mackanzie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie Mackanzie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 1244—Malecharie, 124

Malir-Strum, H. 144—Geographie par Malic-Strum, 10 vols. Paris, 1116. Traduzume, 10 Lendon, 1831.
Mara, B. 211—Vayagase do Marcéhal Duc de Ragute (Marmond); 4 vols. Paris, 1937.
Marshall, 1927—Marshalls Transch in Franco, 1908.
Marsh. Sul. Tal.—Marshalls Statistical Tables of the Frilith Empire. Geodon, 1932.
Mart. Coll. Blu. 11, par.—Martin's Colonal Litheray, 10 vol. London, 1332.
Mart. Coll. Blu. 11, par.—Martin's Colonal Litheray, 10 vol. London, 1334.

- Mart. VII. 224-Martin's Collection des Traités de Palt, 1761-130, 23 vis. Coltinguen, 1811-85 Memorias du Depot de la Guerre, 5 vols. 180. Paris, 1522. Memories de Josephine, 1. 211-Mémories sur Josephine, 2 vols. Paris, 1527. Mercdith, 517-Mémorials of Charles John, king of Sweden and Nursay, 8 vol. London, 1829.

were come, \$17—semiorate of Control Found, using a series and one \$3,7 std. Condoor, 1825.

Miler, 1. 23—Miler, 1814 of the Revolution Francisles, 7 vols. Entrelles, 1526.

Miler, 1. 23—Miler, 1. 23—Miler, 1. 24—Miler, 1. 24—Miler, 1. 25—Miler, 1. 25—M

Mirabeau, III. 72 Mirabeau peint par lui-méme, on Discours parlementaires de Mirabeau, 4 vols. Paris, 1759. Mirah. Cour de Berlim. Mirabeau, Cour de Berlin, 2 vols. Paris, 1765.

Monti, Jan. S., 1605—Monitore' universet, 72 volt. Paris, 1735–1735.
Montazillaris, I., 175—Albé Montagillaris, Histoire de France predant le Bêgne de Napolée 12 volt. Paris, 1817.
Monti, 172—Monthon, sur les Finances de la France, Paris, 1792.
Moore's Sheridan, 1. 137—Mone's Life of Sheridan, 2 volt. London, 1824.
—7421. Il 327—Mone's Life of London Leburar Fitzgerald, London, 1824.

— Life of Sir John Moore, 3 tols. London 1131.

— Chapp, in Spil—Moore Campain in Spile; London, 1111, 400.

Moreau, in 173—Moore Campain in Spile; London, 1111, 400.

Moreau, in 173—Moreau, Statistique de l'Ampletere, 2 vols. Peris, 1531.

Moreau, 117—Moreaue, Morris Ville, and Correspondence, 3 vols. Bodon, 1132.

Mounter, 1411—Secherches sur les Gausses qui out empéché les Français de devenir libres, par Mounter, 1 vols. Paris, 1732.

No. B. 27—Mémoires de Vepoleco dictits sus gistratus Nouthelon et Gourquad, 7 vals. London, 1823.

— 123—Mémoires Destinuier War, 4 vols. von. London, 1272-24,

— 124—Nigher's Pentinuier War, 4 vols. von. London, 1272-24,

— Nove. 1272—Newley, persières Virus postulques, Gonere, 1802.

— Newl. 1272—Newley, Destires Virus postulques, Gonere, 1802.

— Newley, Destires Virus Postulques, Gonere, 1802.

— Newley, Destires Virus Postulques, 1802.

—

Nell. II. 127—Mémoires pour servir à la Révolution d'Espagne, 2 vols. Paris, 1814. New Ann. Beg. 1794, 32—New Annual Register, Londson, v. 7. Ney, 1. 124—Mémoires du Maréchal Ney. 2 vols. Paris, 1832. Norv. II. 222—Hibl. de Napoléon, par Norvins, 4 vols. Paris, 1829,

```
Odel. 1. 114-Odeleben, Feldzug der Jahr 1812, 2 vols. Dresden, 1818.
Oginsk. II. 171-Oginski, Memoires sur la Pologne, 4 vols. Paris, 1826.
"I"Neara, 124-O'Meara's Voice from St.-Helena, 2 vois London, 1822.
Orme, I. 271-Orme's History of the British Conquests in Hindostan, 2 vols. 440 London, 1784.
Pacca, I. 127—Mémoires du Cardinal Pacca, sur la Captivité du Pape Pie VII. 2 vis. Paris, 1822.
```

Pap. de Bob. 221-Papiers taedits de Robespierre, 2 vois, Paris, 1828. Parl. Paper, 14th March, 1833-Parliamentary Papers, by the date for which they were mo-

red far in the Legislature -Hiss xxxii. 1014-Hamsard's Parliamentary History, 28 vols. London.

-Deb. 942-Hansard's Parliamentary Debates, First series, 1802-17, 24 vols. London, v.y. Pebrer, 172—Pebrer's Statistic of the whole British Empire, London, 1882.

Peiet. 310-Opinions de Napoléon dans le Conseil d'État. Paris, 1833. Peuch, 249-Peuchet, Statistique de la France, Paris, 1806. Pict. II. 234-Memoirs of General Sir Thomas Picton, 2 vols. London, 1825. Pil. II. 117-Histoire de la Guerre de 1809 en Aliemagne, par le Général Pillet, 4 vols. Paris,

....

Piotho. Der Kreig in Deutschland und Frankreich in der Jahren 1812, und 1814, von V. Piotho, 3 theil. Berlin, 1817.

Porter, il. 249-Porter's Parliamentary Tables of the Statistics of the British Empire, 2, vols. folio; London, 1822. Porter's Prog. H. 142-Porter's Progress of the Nation, 4 vols. London, 1828.

Précis Mill, vl. 147-Précis historique des Événemens militaires en Allemagne, dans l'année 1813, 8 vols, Leipsic, 1812.

Prudh. Cah. I. 79. Prudhomme, Résumé des Cahlers, 3 vois. Paris, 1802. -- Vict de la Bey.-- Prudhomme, Victimes de la Révolution, 2 vois, Paris, 1984.

Pulsaye, v. 127.-Pulsaye, Mémoires, 18 vols. Paris, 1816.

Rapp, 117-Mémoires du Col. Rapp; Paris, 1925.

Begn. 127-Begnier, Histoire de l'Expédition d'Egypte; Paris, 1828. Bev. des Com.—Bévélations puisées dans les Cartons des Comitée de Selut public et de S4reté générale; Paris, 1828.

Bév. Mém. xl. 172-Mémoires pour servir à l'Histoire de la Révolution Française, 58 vols. Paris, 1829-30, Cior:

-Bailly, II. 179-De Bailly, Maire de Paris, 3 vols. -Barbaroux, 29-Mémoires de Barbaroux sur la Révolution du 10 août.

-Besenval, 230-Mémoires du Baron de Resenval. -Bouillé, II. 112-Du Lieut.-Général Bouillé, 2 vols.

-Bouillé, 117-Du Comte Louis de Bouillé. -Bonchamps, 25-De Madame Bonchamps, sur la Guerre de la Vendée.

-Camp. II 28-De Madame Campan, 3 vols -Choiseul, II. 139-De M. Le Duc de Choiseul, 2 vois.

-Carnot, 37-Ser Carnot.

-Dusault, 117-De Dusault, sur le 14 Juillet. -Dum. Iv. 175-Du Général Dumouriez, 6 vols.

-Boppet, 113-Du Général Doppet, sur le Sièxe de Lion. 1 vois. -Ferrieres, il. 321-Du Marquis de Ferrieres 2 vols. -Fréron. II. 121-De Fréron sur la réaction du Midi, 2 vois.

-Coguelat-De Coguelat. -Guillon, II. 173-De l'abbé Guillon, sur le Siège de Lyon. 2 vois. -Guerres de Vend.-Mémotres sur la Guerre de la Vendée, s vois.

-Garat, 110-De Garat sur la Révolution. -Ling, 271-De Linguet sur la Bastille.

-La Bochejaquelein, 117-De Madame La Rochejaquelein sur la Guerre de la Vendés. -Louvet, 12-De Louvet, Membre de la Convention. -Meillan-De Meillan.

-- Rév. Mém. Montpensier-- Du Duc de Montpensier. -Moreliet-De M. l'Abbé Moreliet, 2 vois -Sur les Prisons, 31-De Journise St-Méard et autres sur les Prisons, 2 vols. -Blouffe, \$1-De Blouffe sur les Prisons. -Rivarol, 72-De Rivarol, -Roland, I. 102-De Madame Roland, 2 vols. -Sapinaud, 119-De Madame Sapinaud, -Thib. II. 115-De Thibsudeau sur le Directoire, 2 vols. -Turreau, ii. 179-Du Général Turreau sur la Guerre de la Vendée. 2 vols. -Weber, Il. 272-De Weber concernant is Beine Antoinette, 2 vols. Robertson's Charles V., L. 231-Robertson's Charles V. 4 vols. London, 1818. Rob. II. 124-Mémoires de Robespierre, 2 vois. Paris, 1830. Noc. 219-Rocca, Mémoires sus la Guerre des Français en Espagne; London, 1815. Rogn. 132-Considerations sur l'Art de la Guerre, par le gén. Rogniat, Paris, 1815. Rogn, 26-Roguint Relation des Sièges de Sarragosse et de Tortose: Paris, 1814, Romilly, I. 182-Bounilly's Speeches, 2 vols. London, 1820. Bozet. I. 27-Bozet, Chronique de Juillet, 1830; Paris, 1833. 2 vols. Rulb. II. 24—Histoire de la Pologne, par Bulbiere ; Paris, 1820, 5 vols.

Saulf. J. 11.—Sailfeld, Mamosino Grachichto der presistor Zeit, Leipsic, 1119, 5 vols. 3491. II. 37.—Saindorf, Illistoire de Hostogac. 3 vol. 3416, 1239. Sevratio, 345.—Billistoire de la Gierre de la Resistration, per M. Sarratin ; Paris, 1816. Histoire de la Gierre d'Espagne, i Yaris, 1816. —D'Allemagne, Faris, 1816.

Schep, II. 424—Schepeles, Guerre d'Espagne, 6 vols. Liege, 1829.
Scher. 142—Scherer's Life of the Buke of Wellington, Loudon, 1932.
Schoell, II. 221—Recueil de Piéces officielles sur les Evénements qui se sont passés depuis quelques années, par Pred. Schoell, 9 vols. Paris, 1814.

-Tr. de Pais, vii. 22--Lubrigh des Traités de Pais, 15 vois. Paris, 1818.
Seg. 1. 24-Sir Walter Scot's Life of Appèren, 9 vois. Edinburgh, 1828.
Seg. 1. 231-Segur (le Pere). Mémoires, 2 vois. Paris, 1824.
-Tab. II. 172-Segur (le Père). Tableau historique et politique de l'Europe, 1786-28, 2 vois. Paris, 1827.

—il. 117—éégur, Campagne de 1812, 2 vois. Paris, 1828. Segur, Tab. il. 241—Tableau historique et politique de l'Europe, depuis 1788 jusqu'à 1796. 3 vois. Paris, 1802. Sherid. il. 127—Sheridan's Steeches, 5 vois. London, 1818.

Siom. Bey, Ital. xiii. 24—Simonodal, Jilist. don Republiques Indiennes, is volk Paris 1816.
—Bills. de França, is 12. Tao—Simonoda, Hills. de França, is 1 volk Paris, 1821-5.
Slade, I. 211—Traviel in Turker, by Adolphus Sides, 2 vols. London, 1821.
Seath, Jart—Scaller, Mem. Insist. et pol. do in França, c. vols.
South Amer. hev . 170—Outline of the Revolution in South America, London, 1827.
—11. Ta-Souther J. Hof Nelson, 2 vols. London, 1821.

Stael, Rev. Franç, II. 221—Madame de Stael, Revolution française, 3 vol. London, 1818. Stael, 172—Mad. de Stael, Dix Années d'Esili, Paris, 1817. Stael, Baron de, II. 71—Baron de Stael, Offurres, 3 vols. Paris, 1823. St-Cry. 1. 117—St-Cyr. Guerres de 1792-973, 4 vols. Paris, 1829.

—127—St.-Cyr, Guerre en Catalogne; Paris, 1872. Stor. del Pont, di Pio VII. II. 317—Storia del Pontificato di Pio VII. 1806-14, 2 v. Rome, 1818 Stut., Guerre de 1808, en Allemagne, par Stutterbeim, Vieuna, 1818. —Rataille d'Austriltz, Paris, 1809.

Sucla Cons, sur—Considérations militaires, sur les Mémoires de Maréchai Suchet, sur la hataille de Toulonse, par Chonmars ; Paris, 1838. XII

ris, 1829.

Such, II. 17—Suchet. Memoires, 2 vols. Paris, 1626. Sully, V. 112—Sully, Memoires, 5 vols. Paris, 1617.

Tab. de la Rév.—Tablesux de la Révolution, 2 vois, folio ; Paris, 1804. Thiéb. 127—Thiébault, Belation du Siègn de Génes, 1 vol. Paris, 1818. —321—Thiébault, Relation de l'Espédition en Portugal, 1 vol. Paris.

Thib. 112—Thibaudeau, Mémoires sur le Consulst, Paris, 1824.

—vi. 142—Thibaudeau, Histoire de France pendant la Révolution et l'Empire. 10 vols. Paris, 1835.

1935.
Thierry, Hi. 19.—Thierry, Histoire de la Conquête de l'Angleterre par les Normands, 4 vols.
Paris, 1824.

--Histoire des Gaziois, 3 vols. Paris, 1827.
Tchichakoff, 79---Tchichakoff, Retreat of Napoleou, London, 1817.
Th. iz. 179---Thiers, Hist. de la Révolution Française, 10 vols. Paris, 1829.
Toml. ll. 271----Tomline's Life of Pitt, & rols. 8vo. London, 1818.

Toul. vil. 397—Toulongeon. Hist. de la Révol. Française, 7 vols. Paris, 1810.

Tor. ili. 346—Histoire de la Révolution d'Espagne, par le comute Toreno, 6 vols. Paris, 1834.

Turgot, Il. 32—Turgot, OEuvres, 8 vols. Paris, 1614.

Turget's Anglo-Saxons, II, 172—Turnet's History of the Anglo-Saxons, 3 vols. London, 1819.

--Eng. Hist. --Turner's History of England, 10 vols, London, 1822-29. Tytler, III. 421--Tytler's History of Scotland, 8 vols, Edinburgh, 1827-36.

Urquhart, 241—Urquhart's Observations on European Turkey; London, 1829. —i. 23—Špirit of the East, 2 vols. London, 1838. —i. 22—La Verité sur les Cent Jours.

Val. 242—Cuerres des Russes contre les Turts, 1808-12. par le général Valentiol; Berlin 1930. Vict. et Conq. xviii. 187—Victoires et Conquêtes des Français de 1792-1815, 26 vois. Paris, 1830-24. Villem, i. 131—Villemain. Histoire de la Littérature Française dans le 180 siècle. 2 vois. Pa-

Walds, 272—Walds's Journey to Consistationple: London, 1834.
Well, Field Orders—Field Orders of the Duke of Wollington: London, 1830.
—INSP, v. 137—Despatches of Marquis Wellocky, 5 vols. London, 1916.
Wilson, 37—87 tober Wilson's War in Polandi in 1800, 400. London, 1810.
—19—87 Robert Wilson's Expytion Expedition, 400. London, 1810.
—15—87 Robert Wilson, 2016 Power of Numbs, London, 1810.
—15—87 Robert Wilson, 2016 Power of Numbs, London, 1817.

Windis, iv. 182-Windham's Speeches, 3 vols. London, 1812, Wolfe Tone, I. 272-Life and Correspondence of Wolfe Tone, 2 vols, London, 1827.

Young, I. 471-Arthur Young's Travels in France 1759, 2 vols. 410. London. 1792.

### INDICE

## DELLA L' PARTE DEL L' VOLUME.

**₩**0000

#### INTRODUZIONE.

Importanza del Subjetto. Grande varieda di caratteria di reventi de esto nibinee, Prince succe cha producero bibetta mello stato sonicia. Liberta di nempi antichi, differente dei quello del moderni. Origine dei sistema reppresentativo, sistema fessilole. Lausse di sua decadenza malta mosacche del dell'ununya settamiranien. Incirclimente ordell'itablio. Caccio di sua decadenza. Circottanze per visi si ricuproli la liberta dapo in cessatium delle guatemide denta. Circottanze per visi si ricuproli la liberta dapo in cessatium delle guatemide denta. Circottanze per visi si ricuproli la liberta dapo in cessatium delle guatemide denta. Circottanze per visi si ricuproli la liberta dapo in cessatium delle guatemide denta.

#### CAPITOLO I.

#### PARAGONE DEL PROGRESSO DELLA LIBERTA' IN FRANCIA E IN INGHILTERRA.

Perspose fra la rivoluzione francee a l'ingine. Ample estessione di libertà acquitate americana en accionamenta de interdentementa del ripado. Cannol trottame en distrita elle canquista nomenta e le futura mel mella quandi estessi la lorie primitiva del rivola. Sea ammirrocia el futura del rivola. Sea ammirrocia differenza del rivola del rivolato. Per la rivola del rivolato del rivolato. Per la rivolato del rivolato del

#### CAPITOLO IL

#### CAUSE CHE ORDINARONO IN FRANCIA LA RIVOLUZIONE.

Proteins origini della Brivatione. Generale ingrandimento di prospertita re la tiline dissista animentamento del potere dei grandi fendatori. Historia et Letteratura. Animi rice esistera un sella Chinas, nel Corruno, cella Salto a un'il Sateria in l'acteria rereal. Escresiva acciona ministri. Naturepa, travapa, Necher. A nel bereleva, Personne, Colama. Asserba nel de tabili. Lotta infrastamon or Partamenti. Genocazione depi sistely estrecelli. Baddoppiamento tabili. Lotta (Capital del Preser Instituta del Preserva della Preserva del Preserva Patrone del piore, Capital del Preser l'actionala Il Procedurales —)—41.

#### CAPITOLO III.

#### ASSEMBLEA COSTITUENTE.

Aperiura degli Stati-General. Mire e Storit dei differenti partili. Formatione dei Fasomelher. Finos passo dei Britadianosi per combinera i diversi ordini in um oli coppo. Chiramento religamente detto della Pallacoroto. Qui attentato per formare una constitucione missa fallone. Rivitta dell'erevitto. Vignorosi mierro sistatte della merita. Eritado della hastitta. Primebo della palebolita. Mire propiosco dei peritado della mellita. Primebo della palebolita. Mire propiosco dei peritado della mellita. Primebo della palebolita. Mire propiosco dei peritado della mellita della peritado dell

#### CAPITOLO IV.

#### DALLA RIVOLTA IN VERSAGLIA ALLA CONCLUSIONE DELL' ASSEMB. COSTITUENTE.

Başdo prigresso della Rivoluzione. Grandi cambiamenti dell' Assembles Costituratio. Prisione della Fasca in Dipartimenti. Confine delle proprietà della Calesa. Franchigie elettire. Abolizione dei tutoli e delle concidiorane. Stabilimento della Guardia Razionale. Cambiamento della Page sall'evolla Diversi Cubi in Prisi Chiagirande prosenzia. Il Nicambiamento della Page sall'evolla Diversi Cubi in Prisi Calesa proprietà. el Riviusa accusa contro Il re. Bivotta sel campo di Marri. Cambiamenti politici dell' Assembles Californie. Biblioscoi generali soli cumbiamenti latrodorit le por instillata.—P. 187.

#### CAPITOLO V.

### DALL'APERTURA DELL'ASSEMB. LEGISLATIVA ALLA CADUTA DELLA MONARCHIA.

Formation dell' attembles Legislativa Stato del pace nel coro delle defauit. Serie dell'assenzio costro gli endigrati per indicontanti a princia [Jacamento, 1.0]. Girodoli vengini in potere. Lor risolatione per in gaurre. Dismontire. San Indich. Belsiarazione, in compare la piene sono della compare in prime anticontanti dell'assenzione comparete in prime vota stali serie. La Pergiete Billori in proposi dissisterari il transcrio comparete in prime vota stali serie. La Pergiete Billori in proposi dissisterari il transcrio. Girostalia erdicono una rivola. Proclama del duca di Erusinosie. Il maines desti di dissistenti dell'assenzione dell'assenzione

#### CAPITOLO VI.

#### REPUBBLICA FRANCESE.-DALLA CADUTA DEL TRONO FINO LA MORTE DI LUIGI.

Violenti misure che seguirono la caduta del trono. Carluta e finga di La-Feptir. Indice de aportino difini Rivolutaco. Dannio, Marta, Riberopiere, littianione del Trimina di Britanti intranta del Articolo del Patentino Levidativa. Elezioni per la Casernatione e ana indice. Losa provir anu nua reporbibira. Camilia I Colentaria. Indice i totta del casa el Berratione del Rivata del Rivoluta del Rivata del R

#### CAPITOLO VII.

#### STATO DELL'EUROPA AL PRINCIPIO DELLA GUERRA.

Sato delle monarchie Clarropo n'il rivenpero della guerra. Cran Brettagna. Scor Barr, rivence e partili. Cr. P.N., Barke, Sato del Sautis. Rivolta nell' Indicer. Sec rivene militori. Pranis, Ravola, Serzia, Sapana, Seizare del Italia. Neputadi diplomatici tra le pointene carrappe pria che de correse alle dello-Sato le termine dia gerrar tra similir. Ravola e l'archia. Nera ambidiose delle potenza settetribusidi silia Podant. Manegel per montre corresponde delle potenza della distante e di Printica albadose delle populari della corresponde della d

#### CAPITOLO VIII.

#### CAMPAGNA DEL 1792.

Stato delle armate di Francia ai principiare della guerra. Carattere dei duca di Brunnick. Propritti degli Allesia per l'immono della Repubblica. Sepisamo le Prosistere. Bapoli risultadi delle lero mosse. Domourler il terma a Valmy. Causo. segrete che gli induziono a ristratta. Assedio di Ulsia. Peres di Nagona per Cassino. Compassia finence delle Findere. Caratteria della compassia di Caratteria della compassia di Caratteria della consiste di Propris della servoja e di Nizza. Conciulore della campagna sali Reco. Operaziolo fallita e lori desservoi irsultazia—P. 409.

## PREFAZIONE.

a storia dell'Europa, durante la Rivoluzione francisco cosse, in quattir epoche vuolsi bellamente dividere.
La prima comincia colla convocazione degli Stati-Generali nel 1789, termina con la miseranda fine di Lingi XVI e lo stabilimento di una Repubblica in Francia, nel 1793.—Quest'epoca abbraccia la storia e gli ampli mutamenti della Assemblea Costituente; gli annali dell' Assemblea legislativa ja rivolta e la ruina del trono nel 10 agosto; il processo, la morte del re. Ella traccia i cambiamenti della pubblica opinione e la rabbia delle precia i cambiamenti della pubblica opinione la rabbia delle precia

del trono nel 10 agosto; il processo, la morte del re. Ella traccia i cambiamenti della pubblica opisione e la rabbia delle precipiti novazioni, dagli strepitosi principi della Rivoluzione a quella atroce catastroce che bagnò di sangue regio la Francia, a tutti i passi successivi per cui la nazione fu sobbaltata dai caldi sensi di una generaie filantropia, alle tetre sorti di una sanguinaria ambizione.

La seconda apre colla lotta dei Girondisti e del Giacobini—e dopo di averci in iscorcio dimostrato la caduta degli ultimi, ci addita con isguardo smarrito, la spaventevol era del Regno del Terrore, a tutte swoige le susseguenti lotte di quelle ormai sfinile passioni, uno allo stabilimento di un regolar apverno soldatesco, mercò la soppressione della rivolta della Guardia Nazionale di Parigi, nell'rottobre 1795. Questo periodo abbraccia il primo rompere della guerra; le immense pruore dal Francesi spiegate durante la campagna del 1793; l'eroica pugna della Vandeas; gli ultimi attenti disperati della pollacca indipendenza sotto Kosciusko; il conquisto delle Fiandre e dell'Ulanda, e le actentifiche operazioni strategiche della campagna del 1795. Pure la parte più interessante, è per fermo la storia interna della Rivoluzione; i martirje le angosciose sofferense durate dalla perseguita virtig; sorra tutto, i mezzi per vai l'atta providenza di Dio operò che le stesse peccata dei rivoluzionari si appressassero colle proprie mani au hue meritato castigo.

La terza comincia coll'innalzamento di Napoleone, termina, appena tutte le redini del potere si raccolsero nel pugno di quell'uomo straordinario, non che colla prima pausa dalla lotta generale europea accordata mercè la pace di Amiens. Epoca splendidissima, per vero dire, di magnanimi attenti e d'opere prodigiose, che abbraccia le italiche campagne dell'eroe francese e quelle dell'arciduca Carlo in Alemagna: le battaglie del campo St. Vincent, di Camperdown e del Nilos la spedizione all'Egittos la guerra di Suwarrow pell'Italia e di Massena sulla cresta dell'Alpi; le campagne di Marengo e di Hobenlinden; la lega settentrionale colla sua dissoluzione mercè la vittoria di Copenhagen; i conquisti degli Inglesi nell'India e l'espulsione dei Francesi dall'Egitto. Durante un periodo sì fatto, le democratiche passioni della Francia eransi infiacchite ed esanste, e la nazione agitavasi sotto un debole ma operoso dispotismo militare. le cui sconfitte toccate per le armate straniere, ed i rigori usati nell'interno, aizzarono ogni famiglia di cittadini a raccogliersi e pugnar contr'esso intorno le bandiere di un vittorioso duce.

Apresi la quarta coi più lleti auspici per la Francia, sotto il fermo e destro governo di Napolono, e termina colla sua caduta, nel 1815. Meno illustrata che la prim'epoca del suo genio militare, riesce nullamanco più memoranda, mercè il di lui potere illiniatuo e le prodigisco operazioni. Ell'abbraccia le campago di Austeritiz, di Jean e di Friedland; la distruzion del naviglio francese a Trafalgar, lo scoppio della disperata lotta nello Sparae, le maganime, quantunque inutili pruvre dell'Austria nel 1809; la degradazione del estinicio della postificia autoritis; il lento ma saldo incremento del militare poter ingiese nella penisola, e la spiendida carriera del Welington; le universali sofferenze dei popoli sotto il ferreo giogo della Francia; la memoranda invasione della Russia; i convulsi sigrati, cionvulsi sigrati, cionvulsi sigrati della Germania nel 1813; final campagna di Napoleone, presa di Parigi e Pallimo suo crollo a Waterloo.

I due primi periodi servono ad illustrare le conseguenze della democratica possa sulle condizioni civili; gli ultimi due poi i loro effetti sulle militari lotte, e rapporti esterni delle nazioni. In entrambi si può scoprire l'opera di una legge di natura, per espellere la passione distruggitrice dall'edificio sociale, mercè gli sforzi che spiega per appagar se stessa; in entrambi, i principali attori furono diretti da un invisibile potere, che rese i loro vizi ed ambizioni. strumento per cui alla fin fine si sciolsero le catene all'umanità. Generazioni e generazioni perirono durante gl'orrendi scombugli di cose; la legge di natura non perciò cessava dall'operare ed accennar ad un sol fine; e lo stesso principio che spinse il governo del Robespierro, attraverso le carneficine del Regno del Terrore, al 9 Termidoro, trascinò Napoleone agl'inospiti lande ed ai ghiacci della Russia ed alla miseranda rotta di Waterloo, "Les hommes agissent," scrisse quella penna d'oro del Bossuet, " mais Dieu les mène." Edè bello avvertirlo-le illustrazioni di questa legge morale, formano la grande lezione che apprendere si debba dalle svariate scene di questo dramma prodigioso.

Le due prim'epoche formano il subjetto del primo volume e del secondo. Le ultime due verranno abbracciate dagli altri che seguiranno.

Un subietto così splendido in se stesso, ridondante d'ogni maniera di politico e militare lasegnamento, secondo di sì grandi ed eroiche azioni, adorno da tante virtin o da cotanti vizi muchrato, non mai pari a questo occorse alla penna dello storico. T setiventicique mani in che tatta vicendo di fatti si svole, il mome misuro è visse

meglio di cinque cento anni di ordinaria esistenza; ed indarno negli annali della moderna Europa ci studieremo rattrovare un'epoca che possa raffrontarsi a quel breve periodo di ansiosi attenti e di delues eperanze.

E sebbene versassero pochissimi anni, dacchè i cennati eventi toccarono alla loro fine, non di manco i materiali che si raccolsero a spiegarli lucidamente, divennero (al di la d'ogni esempio) ampli ed interessanti. Il grando e multiforme ingegno che, dopo la pace generale, spiegossi intorno ai soggetti politici e storici in Francia, produceva (oltre le molte regolari storie di altissima levatura ) una corona di memorie di assai svariate autorità, tutte però diffondenti insiememente un pleno gitto di luce suffe costumanze, sui sentimenti e sulle mille sofferenze di quel tempi torbidi e grossi d'ogni fortuna. Lo stato della Francia, precedentemente all'epoca memoranda del 1789, non che le morali, politiche e finanziere primissime cagioni, donde scaturi tremenda la Rivoluzione, sono pienamente svikuppate nelle opere magistrali di Rivarol. Necker e madama de Staël, e nelle luminose notizie sulle finanze del paese di Calonne, Necker e Arturo Young. Nè perciò si patisce difetto dei materiali che svolgono la storia della stessa Rivoluzione. Da un lato il fedele ed imparziale racconto di M. Toulongeon e gli scritti profondi di Mignet e Thiers, retribuirono ampia giustizia al partito repubblicano: dall'altro, l'elaborate storie di Lacretelle e La Baume, non che le staccate e varie narrative di Chateaubriand, Beauchamps e Restrand de Molleville altamente illustrarono le persecuzioni durate dai Realisti nel corso della Rivoluzione. I singolari interessantissimi avvenimenti della Polonia stanno minutamente descritti nell'opera maestra di Rulhière, nello potenti pagino di Salvandy. Eppure, giova il dirlo; il più importante e solenne ricordio di quei tempi travagliati, si cava dalle memorie contemporanee scritte dalle principali vittime della Rivoluzione, durante le loro stesse sofferenze e tra cotali memorie di leggieri si scoprono lo migliori nella grande collezione, pubblicata a Parigi, col titolo di Memorie della Rivoluzione, che si estende a sessantasei volumi ed abbraccia oltre gli infiniti autentici racconti, quelli di Bailly, Rivarol,

Riouffe, Barbaroux, Buzot, Condorcet, madama Campan, madama Roland, madama de Larochejaquelein, Cléry, Hue, Carnot, Sapinaud, Thureau, de Bonchamps, Doppet, abbé Guillon, abbé Morellet, conte de Ségur, general Kleber, M. de Puisave ed altri molti. Le Papiers inedits de Robespierre, e Correspondance du Comité de Salut public, non ha guari affidate alla luce in Parigi, riboccano di nuove e valevoli notizie. Nella completa Storia della Convenzione, che pur di fresco pubblicavasi nella stessa capitale ti si offrono molte e diverse pitture che al vivo ti colpiscono e che rassembrano, a luce di ragione, copiate fedelmente dalla vita; mentre gii ammirandi schizzi di Dumont, Brissot e Mounier ci trasmettono religiosamente le fattezze, i lineamenti dei primi caporioni dell'Assemblea e le singolari memorie di Levasseur de la Sarthe ne forniscono la vera pittura dell'estrema stravaganza giacobinica. Intorno al memorando periodo del Consolato ed al carattere di quegl' iliustri che si raccolsero all'ombra del napoleonico trono, le memorie di Thibaudeau, general Rapp, Bourienne, Savary, Fouché, Beausset, Caulaincourt, Gohier e la duchessa di Abrantes, porsero un'inesauribile miniera di notizie, la cui autenticità (raffrontapdole insieme) si vuol bastevolmente ammettere e stabilire. Ma i più preziosi autentici documenti, volgendo questo periodo, si possono riscontrare negli enormi volumi del Moniteur, quell'immensa cava, donde i susseguenti operai estrassero i loro materiali; nell'ammirevole Storia Parlamentaria di Francia, in quaranta volumi, per Buchez e Roux, le cui parti più interessanti vennero in iscorcio accolte nell' Histoire de la Convention, in sei volumi, per Lionardo Gailois; non che nei Débats de la Convention, che formano parte delle memorie della Rivoluzione.

Ma negli annali militari, i documenti storici sono di gran huga più dorizioti. La grande scientifica storia del General Jomini, in sedici volumi, cogli esatti e fedeii racconti dei marescialli Jourdan, St.-Cyr e del generale Dumourlex, multa lasciano a desiderare d'uttorno i prini ami della guerra; pell'atto che il genio portentoso di Napdenose, così gigante nel dittar le sue memorie, come nel vincere le suo vilturie, rischiara di un testoro di tuce le campagne d'Italia:

e se pur di quel sommo vuolsi muovere lamento si è che la fedelta dello storico non agguagli sempre il magistero dell'annalista. Le vittorie, i conquisti delle armate francesi, redatti in ventisel volumi, sono un immenso magazzino di pregievoli informazioni, sebbene di tratto in tratto ordinati colla parzialità di un patriotta franeese troppo devoto alla terra natale. L'eloquente ed esatto racconto del generale Matteo Dumas, in diciotto volumi, ch'esordisce colla prima comparsa di Suwarrow in Italia ed abbraccia indi le susseguenti campagne di Napoleone in Germania; le storie di Berthier e Regnier colle memorie di Miot, e la narrativa di Sir Robert Wilson, illustrano lo spiendido episodio della spedizion nell'Egitto; e da banda degli alleati le opere dell'arcidnca Carlo in se stesse recano impresse una profondissima impronta di verità, Integrezza e militare perizia senza pari. L'eloquente storia di Carlo Botta ci fa suonare alle orecchie la malinconica elegie di tutti i dolori e delle sofferenze italiane; l'interessante vita di Pio VII, per Artaud, ne apre un memorando esempio di rassegnazione cristiana e di fermezza in mezzo a tempi lordi di sangue e di tutta neguizia; e le memorie e le storie degli scrittori prussiani (1) ne forniscono tutto che basti per dare l'ultimo tocco di pennello alla gran tela del quadro.

Ma riguardo alla storia dell'impero, veruna opera esiste che si possa in magistro od autorità raffronta con quelle che delinearono la Rivoluzione; pure in varie staccate pubblicazioni, evvi quanto basta per rintracciare i principali importanti fatti. Così Bignon, che da Napoleom emoribondo con un vistoso legato redi l'ufficio di compilare la storia della diplomazia imperiale, eseguivalo religiosamente e con rara scortezza, sebhene si dimostra nelle sue pagine, fugace e parziale in tutto ciò che riguarda la Gran Bretragna, ma la storia di lui non supera il 1805. Norvins, in un racconto popolarissimo, caldo di affetti e di vita, comprese i più pittorici avvenimenti della storia imperiale; e dall'altro lato, Pabate Montgalliard, quantunque da squal pregiolizio cocitato, nelle Montgalliard, quantunque da squal pregiolizio cocitato, nelle

<sup>(1)</sup> Specialmente II principe Hardenberg no brillante compendio della campagna in nelle sue interessanti e curiose Memoires Polonia del 1807. d'un homme d'Etat e sit nobert Wilson, and

sudate pagine della sua storia in dodici volumi, ammucchiò moltissimi fatti necessari a conoscersi per schiarire a fondo gli annali del governo imperiale. M. Thibaudeau con raro senno ed imparzialità svolse nella storia del Consolato e dell'Impero, in dieci volumi, tutti i fatti del regno di Napoleone. I trattati che si agitarono colla corte di Roma, vennero raccolti nei documenti che riguardano le transazioni italiane, in tre volumi per Schoell; nell'opera sennata sui Concordati, scritta dall'abate de Pradt, e nelle memorie dittate da quella penna d'oro del cardinal Pacca. Le principali carte diplomatiche dell'epoca poi si trovano riunite nelle opere colossali di Martens e di Schoell, ciascuna in dodici volumi, e nella pregevole Recueil de pièces officielles, in nove volumi dell'ultimo di cotesti laboriosi compilatori. L'opera di Goldsmith, Cour politique et diplomatique de Napoléon, in sette volumi, contiene puranco un tesoro doviziosissimo di documenti, cui gl'imperiali annalisti assai con lieto viso seppellirebbero in eterno oblio. Ancora-nella Biografia universale, edita da Michaud in cinquanta dne volumi, non che nelle aggiunte alla Biografie contemporaine, che tutto di pubblicasi a Parigi, si racchiudono molte interessanti particolarità che ti vestono a pennello i principali caratteri della Rivoluzione e dell'impero, particolarità sparse qua e la in mezzo ad una congerie di altre variatissime notizie. Le militari geste della campagna del 1809 in Germania, sono egregiamente descritte nelle onere dei generali Pelet e Stutterheim, non che nella storia della campagna d'Italia dell'arciduca Giovanni. Arrogi che l'interessante vita di Hofer, per Bartholdy e lo splendido schizzo della guerra nel Tirolo, per Forster ti pongono sott'occhio e ti stringon ad ammirare i generosi attenti degli abltanti di quella romantica regione (1).

E quanto piu la lotta europea inferia e la Gran Brettagna trovavasi trascinata, come principale protagonista, nella guerra continentale, più ampi e doviziosi addivenivano i materiali del quali dovea formarsi la storia europea generale. L'inestimabile raccolta dei dispacci del duca di Wellington, in dodici volumi, contiene un

<sup>(1)</sup> Geschichte Andreas Hofer und Bettrage zur Neueren Kriegs-geschichte, von Fredrich Forster. Berlin, 1816.

#### PREFAZIONE.

autentico racconto delle sue campagne nell'India e nella Penisola; racconto in cui non pnoi si di leggieri giudicare se ln esso sia maggiore il senno, l'acume o la semplicità; nell'atto che i dispacci del marchese Wellesley rischiarano di limpida luce il complicato e buio laberinto della politica indiana, durante lo splendido perlodo della sua amministrazione. L'incomparabile Life of Nelson, per Sonthey, racchiude tutto ciò che l'Inghilterra potria desiderare venisse ricordato del suo eroe navale, mentre la History of the Peninsular War, del cennato autore esibisce un'affettuosa e terribile narranza di quella memoranda contesa. Le deliziose memorie di Lord Collingwood con le celebri vite (non ha guari edite) di Howe, conte St. Vincent, Lord Exmouth e Sir Errico Blackwood ci schiudono nna scena di avventure interessantissime nella storia delle transazioni navali. Ma colle glorle delle campagne di Wellington si associa Indissolubilmente il nome del colonnello Napier. E quelle sue pagine scritte a caratteri di fiamma e le profonde scientifiche sue riflessioni ne fanno lamentare, che tal fiata politici sentimenti, abbiano leggermente d'nn indebito colore tinta la sua storia militare, d'altronde vera, insparziale. Il conte Toreno, in un'elaborata opera in sel volumi, dittava in ispagnolo tutto il racconto degli avvenimenti della guerra peninsolare. E se alcun che mancava a completar l'assieme del quadro, ciò si rinverebbe esuberantemente nelle narrative di Lord Londonderry, colonnello Jones, Mr. Gleig, capitanl Hamilton e Scherer le cui opere esibiscono una succession di schizzi, così vivaci e fedeli, che il cuore dello storico debb'essere formato di ferro o di smalto per restarsi Insensibile e non partecipare all'entusiasmo che anima i cennati scrittori.

Dal lato però dei Francesi, le guerre di Spagna e Portogallo non vennero finora così pienamenti illustrate quanto le altre loro più venturose campagne. Pure l'imparziale racconto del general Jomini, coll opere staccate del general Por, conte Tribishull, Rocca, namescialli St.-Cyr e Suchet, schiarirono gran parte almeno di questi eventi così compiletati. Les Journaise des Sièges dans la Prainsual per Belmas, di recente dati alla luce in quattivo volumi per autorità del governo francese in Parigi, è lavoro su questo subjetto pari in isplendore da utenticità.

Pei tremendi avvenimenti della gran campagna russa degni di memorla eterna, le potenti ed immaginose pagine del conte Sègur, Chambray, Larrey, barone Fain e La Baume, corrette con le minute particolarità del generale Gourgaud, le scientifiche avvertenze del general Jomini (1) ed i luminosi ed imparziali racconti russi del colonnello Boutourlin forniscono amplissimi materiali. La campagna del 1813 in Germania, venne ugualmente schiarita dalle penne di La Baume, pei generali Muffling, Gneisenau e Bulow, baron Odeleben, colonnello Boutourlin, baron Fain, lord Burghersh e lord Londonderry; delle quali opere, esatte particolarità bellamente forono ristrette nel Précis des Événements Militaires en 1813, di recente pubblicato in Lipsia, in ambo gl'idiomi, francese e tedesco. Intorno alla ultima e somma campagna di Napoleone le vivaci descrizioni di La Baume e di Beauchamps non che i magistrali racconti del Jomini e del Fain ricolmarono ogni lacuna, satisfecero ogni brama nè più da questo lato si patisce difetto.

Veruno storico, nullamanco, potrà riandare ordinata mente tutta la serie del militari fatti della guerra riroluzionaria, senza aver esperimentato il beneficio dello splendido Aldante e delle accurate descrizioni di battaglie di Kusaire in francese e tedesco;—poera imparreggiabile negli annati dell'arte e che quasi pone il teatro delle principali battaglie di quell'età sotto occhio al lettore. Intorno il susseguente e giorionissimo anno delle imprese britaminche, i diversi raguagli storici sulla battaglia di Waterion pei generali Gourgaud, Grouchy ed altri sul quali la mente prodigiosa di Gualitero Scott spargea tutta luce del suo genic, porgono inessuribili risorse e chiudono la grand-opera con un raggio di gioria cui sulla trovasi che lo si possa raffrontare nei langhi ed illustri annali dell'Inghiletra.

Nel descrivere il teatro di siffatti grandi eventi l'autore, lorquando non cita autorità, procede (generalmente discorrendo) sulle proprie osservazioni; locchè in singolar modo vuolsi dire riguardo i campi di Marengo, Novi, Arcolo, Rivoli, Lodi, la Brenta, la Trebbia,

Nella sua Vita di Napoleone opera fornita di suprema abilità e d'imparzialissimo osservazioni.

Il Tagliamento, Zurigo, Clima, Echmuhl, Hohenlinden, Salisburgo, Jena, Austerlitz, Asperu, Wagram, Dredda, Ljuis, ji Katabach, Hanau, Laone, Brienna, Craomes, Soissons, Parigi e Waterko—i passi del San Bernardo, del San Gottardo e dello Spiagen—ed (in generale) la sede della guerra nel 1796 e 1797; aula la Ajri della Saviga, della Svizzera, del Tirolo e della Stiria—il teatro delle campago di Napoleone e Suwarrow nell'Ilatia, quelle dell'arciduca Carlo nella Germania, lo memorande iotte dei Tirolesi nel 1809 e degli uttimi di dispertal sforzi di Napoleone nel settentrione della Germania e della Francia. Nel Tautore credò accoació di corredare con carte geografiche il suo lavoro, timperò che avria forse tolta l'opera di muno a i più dei lettori; ma cotto che no conoscono finnigitamente i luoghi cui nella presente storia si allude, troveramo di sommo avvantazio l'usu di suelle mano.

Chiunque investiga e perscruta gli eventi di quest'epoca immensa resta colpito dalla innegabile inferiorità (generalmente discorrendo) degli storici inglesi che svolgono il medesimo subjetto.-Fino all'era della guerra peninsolare, non havvi scrittore inglese che si possa raffrontare al sommi storici del continente. In mezzo a tanto difetto di genlo natio applicato su tal subjetto, gran ventura che una serie connessa di eyenti sempre interessante, svariata e rieca di notizie si possa rattrovare nel Registro Annuale e che la vita del Pitt per Gifford con alto magistero ti vesta a pennello e ponga sott' occhio tutti gli arcani pensleri dei grandi uomini di stato. La biografia di lui per Tomline spinga il lettore soltanto a muovere iamento che termini troppo tosto, cioè nei di quando l'amministrazione del sommo politico più largheggiava di eventi e di profonde vedute-mentre i Dibattimenti Parlamentari che abbracciano tutta quella vicenda di tempo, pubblicati dai Cobbett e Hansard, pen solamente acchiudono importantissimi statistici particolari per lo storico, ma pur tutti gli argomenti discussi neila legislatura ed altrove, a favore e contra le misure dei governo.

E mucchi immani di statistiche notizie per quell'intiera età trovansi nei Rapporti Parlamentari, con tanta cura e solerzia di mente compilati dai conitati d'ambo le camere dei Parlamento e mararigliosamente digesti nelle opere assennate di Moreane di Pebrer non che nell'elaborata officiale compilazione di Portera—Immenso tesoro d'importantissimo sapero riguardo le nostre colonie si acchinde pur anco nell'apprezzabile storia sulle colonie seritta da Martin; mentrecche, rispatto i paritochari delle nostre force navalli e delle vilitorie e del prosperi successi, ampi materiali si trovano nella precisa ed elaborata opera di James e la dotta ma però meno accurata storia di capitala Bresulo.

E mentre glustizla imperiosamente ne sforza ad elargire alte e dovute lodi agli scrittori continentali che affidarono nelle pagine deila storia gli eventi di quest'epoca, avvi una circostanza su cui è Impossibile chluder gli occhi e passar così di leggieri. A qualunque partito, nazione, opinioni appartengano, sembrano però costoro tutti (nel fondo del cuore) imbevnti di un profondo odio contro l'Inghilterra, onde si studiano di ascrivere al brittanico gabinetto nn improbo spirito di macchiavellica politica su certi punti e riguardi, sovra i quali ben si conosce da ogn' nomo in Inghilterra. e più fia noto alla remotissima posterità, esser stato diretto da differente impulso e spesso procedette (sendo ancora inesperto d'ogni misura guerriera) senza alcun fine e speciale principlo. Or Peslstenza di nn pregludizio così generale e malfondato in cotanti scrittori di alta vagiia e vario Intelletto, saria da senno Inesplicabile, ove non ci facessimo a considerare lo splendido posto occupato dall'Inghilterra durante tutta la lotta e rammembrassimo, che sì nelle nazioni come negl'individul Il troppo largheggiare di benefici ingenera plu presto che gratitudine, astio e rancore; e verun complimento ne riesce così lusinghevole, perchè vernno così schietto, quanto il vituperare e calcar nel fango il nemico che testè ci empi di spavento. E benehè la vincitrice fazione in una lotta vien sempre secretamente adulata con lodi che si appongono all'antagonista, sarebbe fuor di proposito alla generosità umana di aspettare un cotal sentimento da parte di quei che fortuna collocò nella parte avversa.

Gli eventi di quest'epoca, singolarmente nei corso del primitivi anni della Rivoluzione, sono tanto estesi e complicati, che la sola via con cui apparve possibile a porgerne una lucida e schietta narrativa stava nel trattare in separati capitoli tute le civili e militari operazioni, ed in melti casi ancora, rompere in differenti capii fatti di una sola campagna. Tracciando un metodo si fatto, l'ordine della cronologia non fu in tutti casi severamente seguito—e fu mestieri ritornare per due o più fiate sui medesimi fatti, sponendoli dapprima sicono formanti parti delle militari di quell'età, indi come fatti degli annali civili dell'istoria. Sifiatto inconveniente, nullamanco, era inevitabile e di misero svantaggio mesoa a raifronto dei benefici, che ponno ridondare col seguire una serie di eventi senza interrazione, fino alla for fine.

E trattando un subjetto di così sterminata estensione, che abbraccia una varriela colanto prodigiona di eventi, che avvolve quasal tutti punti che oggi si combattono tuttora tra le due grandi parti che separano il mondo, appearve caltar maravigliosamente bene all'autore, serbando il rigore storico e l'imparzialità di uno seritore, di adottar due regole, che vennero da lui religiosamente seguite attraverso i molti volumi del suo lavoro.—

La prima si è di porgere in ogni uopo le autorità e per volume e per pagina, da cui toglievansì nel testo le nuove. Cotal misura sì portò ad un'insolita, e forse a gludizio di taluni, inutile prolissità ma clò apparve indispensabile nel trattar cotaluni subjetti in cul gli uomini sono così stranamente divisi, non soltanto dai nazionali, ma pur dai politici pregiudizi ed in cul ogni fattarello che si racconta, ove da valevoli e salde autorità non confortato, potria correr periglio di esser chiamato in forse o smentito. E per l'istessa ragione jo m'ebbl a cuore il citare una somma di autorità, quantunque flate mi venne fatto, cavate da scrittori del lato opposto, da quello cui uno storico inglese avvisando gli eventi coi sensi che ingenera un isviscerato amore verso la monarchia costituzionale, si può supporre di adottare; ed il benevolo lettore troverà quasi ogni fatto, nell'interna storia della Rivoluzione, sostenuto da due repubblicani e da uno scrittor realista e qualunque gesta delle militari vicende cavata da almanco due scrittori dal lato dei Francesi e da uno de' loro avversarj. La seconda regola che venne per me adottata fu di por-

gere gli argomenti, pro e contro ogni pubblica misura, nelle stesse parole di coloro che originalmente le portarono Innanzi, senza attentar di parafrasarli o raccorciarli. Ed è questo più singolarmente il caso nei dibattimenti dell'Assemblea Nazionale di Francia, del parlamento d'Inghilterra, del consiglio di stato sotto Napoleone; e nel far l'eletta di tali dibattimenti, l'autore più d'una fiata trovasi colpito e vinto di stupore per la prodigiosa, quantunque spesse volte pervertita ed erronea destrezza, che segnala siffatte memorande discussioni. dubbio non v'ha che in rappresentare così sul palco politico, discorsi di quegli attori, mettendo loro sulle labbra le stessissime parole che un di tenevano, l'opera nei primi volumi tolse una tal quale aria drammatica, che ti giunge insolita in mezzo alle storie moderne: pure si è questa la sola via per cui lo spirito ed i sentimenti dell' istante potrebbersi religiosamente alla posterità trasmettere ovvero retribuir giustizia a quei motivi che di ambo l lati affaticavano le menti umane-nè per fermo uno scrittor moderno debbe esitar nel seguir un esempio tracciatoci già per lo addietro da quel sommi maestri Tucidide, Sallustio, Livio e Tacito.

E mi sepee grado di adottar si fatta ragion d'ordine, per un'altro mottro. Il corso di una Rivoluzione si completamente varia dalla ordinaria vicenda delle cose umane, ed i motivi che allor agitano e tempetano gli suomini, cotanto diversificavano da quelli che sul maggior numero di essi signoreggia, senza il vero e preciso commentario delle loro stesse parole, è impossibite di render giuttinia ai motivi che incitaronili a movenza, ovvero alle grandi lezioni merali che voglicosi dalla istoria ricavare. Raffrontando le foro parole collo operazioni soltanto, si può scoprire l'impote languanti-ce di quelle disperate e tremende passioni da cui furnoo illusi e tracsicatal all'orò dell'abbisso; e dimostrare quell'importantissimo vero—che tanto le nazioni quanto gl'individui restano sedotti da vaghe e ridevilo paparenze, e che a nome dell'unuanti spessissime falte si scannano mightaja e mightaja d'indici e sotto la bandiera di libertà si stabilice il più ferre o gravo disposissoo.

Veruno sforzo hassi per me fatto a nascondere le opinioni mie nella presente storia, ma per lo avverso, le conclusioni che credetti potersi direttamente conseguire dagli eventi che ebbi spotti, vennero ampiamento posato sulle basi su cui soso fondate. Nello istesso tempo, usai ogni pruova per chiarire quegli argomenti con forza di accuratezza, che furono avvanzati od esserbo potramo dal latto opposto della quistione—e coloro che non vorramo piegar la mente a si fatta conclusione, troveramo nel contesto dell'istoria i necessari materiali per correggeriali per coloridare.

Se vi ha sentenza che più d'ogni altra siasi fermata nella mente, mercè una minuta e sottile disamina del mntamenti della Rivoluzion francese, non solo è la natura pericolosa del torrente da eni vengono trascinati gli uomini che troppo si affidano all'impulso delle politiche novazioni, ma anche la somma difficoltà sperimentata da coloro che rattrovaronsi nella pugna implicati, quantunque di gigantesco intelletto e del più fermo cuore elargiti, per evitar la perpetrazione di vari delitti trammezzo le tempestose scene di sangue e di morte che l'accompagnano. Non è difficile lo scoprire la causa finale di questa legge di natura, ovvero l'importante ufficio ch'empir debba nel morale governo del mondo, se si espellesse dalla famiglianza sociale, mercè la forza dei patimenti, qualunque passione inconsistente con la sua csistenza. Arrogi, che tal pruova più d'ogni altra è un mezzo potentissimo ed efficace per addestrarci il cuore a sensi di temperanza e moderazione, ad oggetto di formare un opinione sulle intenzioni ed azioni degli uomini locati in circostanze dure e spinose, traducendo in pratica la giustizia di quel sacro precetto " non gindicar degli altri, se non come desideri ch'altri di te giudichi."-Impertanto il dovere inesorabile, equo ed imparziale dello storico di si fatti tempi, opponendo fermamente ogni falso principio, debbe essere mite e cauto nel portar sentenza sui fatti e sugli uomini che ti pone sott' occhi; e leggermente tratteggiando la fiacchezza di coloro che lasciaronsi miseramente dalla furia dell'onde trascinare, riserbare tutto il flagello di sua censura contro coloro che tagliarono gli argini per lasciar il torrente dirompere a precipitata foga.

Altro dovere dello storico si è quello, ove al grave pendo si sobbarchi di sporre tutti gli eventi d'nin età, in cui grandi ed universali pubbliche calamità s'ingenerarono, mercè i replicati abusì ed eccessi, overo per la falsa applicazione, di principi, che sono giusti sino ad un certo limite, di aprire il plù lucidamente che vengali fatto tutte conseguenze degli errori, sia che si avvertano nel governo, sia nella pubblica opinione. Gii annali di Tactio giustamente strabeccano d'Iracondo apostrofi, contro la tirannia degli imperatori e l'abbassamento delle antique romane virtig e le cronache delle guerre religiose, con animate pitture delle rovinose conseguenze del fanalismo religiono. Così la storia della Rivoluzion francese dirige la mente a meditar or sull'una or sull'ultra origine dell'umana oppressione. I suoi and iprimitivi suggerizzono ad ongia insaya, abondanti riflessioni sul mali dei politico fanatismo e sulle terribili risultanze della democratica febrer gii ultimi ciscibidono all'occibi inordito la vista dei viisimi effetti d'un assoluto dispotismo e il sanguinario andamento dell'ambizione militare.

Il dittare i volumi che oggi sottopongo al pubblico, formò la ricreazione per motti ami; infra il brieve respiro che concedeanni i laboriosi ollici di mia professione—e compivali anzi che rompesse la seconda Rivoturion francese, e pria che nell' Inghilterra si accarezzasse il pensiero di nuovi politici rimutamenti. Del resto, il variare delle sorti politiche, occorse da indi no psi, si nella patria che altrove, non in porsero veruna ragione per creder dubbia ia salticzza delle conclusioni ch'prenetteva iorquando compigii annali della prima gran corrusioni sociale,—mazi isproromni sinistri presentimenti sui destini arvenire del pacee natale. Eppure persona al mondo non giublich' dal fondo del cuore piu schiettamente di me, sei l'ocros del tempo fia che dimostri, esser stati si fatti timori mal fandati, e non aver l'apsiliterra mottro di accogliere spavento da quelle novazioni che cotanto riuscirono ruinose alla sua troppo appassionata rivale

E finalmente, quando volgo indietro lo sguardo su quell'ampio teatro di splendide ed eroiche geste, cui propongo lo presenti pagine alla memoria di posteri alfidare, quando medito sulla possa depriegavasi in quelle azioni e sul genio che si ebbe aperto nel racconto delle storie che qui si passano in rivista, son costretto a tulta riconoscere la pochezza delle proprie forze per contant impresaXXXII

#### PREFAZIONE.

ed a protestar religiosamente, che se pur l'opera acchiude un qualche interesse, vuolsi desso per la giustizia aerivere alla viria, destrezza, valentia degli altri, e che per lo avverso i numerosi difetti nel mio lavoro si rincontrano, debbonati tutti non che ad altri, a me solo completamente imputare.

A. ALISON.

21, Gennaro 1833.





## ISTORIA DELL'EUROPA

DAL PRINCIPA DELLA

## RIVOLUZIONE FRANCESE.

**→> #(5.4**+6-+

INTRODUZIONE. SOMMARIO.

za e grandezza del subbietto-Paragoee dell'era di Napoleone con altre n storia. Varintà di curatteri ed avanti atraordinari che porge. L'ause di tali diversità.
L'agioni della primitiva depressione delle basse classi, universalità è conseguente necessi della rissivata. Prime cause che condussero alla libertali elippendenza della vita pastorale-Sicureza delle fertificate città-Protezione delle moetagnedi libertà nei lempi antichi-Politica differente dei Romani-Suoi p ruzione dalla nazioni settentrionali...Loro ampie conseguenza...Depiorabile po dei vinti-Separazione les le differenti classi della società nei tempi primitiva dei governi rappresentativi--Cagioei che li prodessero eella mode ureno presi dalle assemblee della Chiesa in Europa—Fatale scadimento del sistema feudale mento in Spagna. Francia, Germania, ed Inghilterrare clà-Progresso di erbana libertò nel mezzo giorno d' Enropaella civilizzazione erbuna eclie città d'Italia-Grandi e patriottici aforzò codenza—Decadenza della fiamaninga libertà—Cagioni che ristorarono la he ristorarono la libertà eeza del eristianevimo-L'arte dalla stampo-Beei e mali che ne derivaco vere da sparo—Sua influenza sul progresso della libertà e nel distruggere il potere di -Incremente di luvo tendente al medesimo scopo--Combinazione di tali cause nel urre la Riveluzione Francese.



coccooccie, ocur periodi si rincontrano nella storia delle nazioni, che per l'interesse degli eventi o per l'importanza di risultati, possano venire in confronto a quello che comprende i preludi e la fine della Francese Rivoluzione. Nessun epoca dei tempi trascorsi avea vedute contingenze di tanta magnitudine insieme aggruppate, od interessi così contraddittori ingombra-

accesa nell' Europa, piccola in sul nascere, dilatossi in incendio per

sterminati confini, si che investiti ambidue gli emisferi, parve voler incendiare l'intiero universo. Indi svilupparsi, indi grandeggiare quo spirito di nuova libertà nella Francia, che fondato suo primo trono nell'America settentrionale, veste mutate sembianze, e percorrendo il globo, con ultima prova accende l'amore dell'indipendenza fin anche nei lontani confini del nuovo continente meridionale. E mentre che la società sembra dissolversi ne suoi ultimi elementi, che una guerra sterminata travaglia l'Europa, la potenza Britannica audar di coutinuo procacciandosi regno nell'India, si che l'antichissimo edificio del Gangetico mito, collo strascico delle sue diviuità, subir la sorte dei tempi e prostrarsi all'europea civilizzazione. Quantunque ultimo a risentirsi dei novelli mutamenti, il potere della Russia, mercè i conflitti in cui s'impegnava, andò infinitamente estendendosi; si cho non mai risarcite dalle antiche disfatte e piegate a giogo di fortuna, le dinastie dell'Asia non sanno ancora oppor resistenza a quelle armi contro cui andò a rompersi la grandissima possa iza di Napoleone. Assalito al sud dall'energia dell' Inghilterra, e dalla forza della Russia al nord, il desolante regno dell'oppressione maomettana, colmata la misura dei destini, sombra volgere alla sua ruina, nè potersi confortare d'una unica speranza. Quindi dall'avvicendarsi delle guerre d' Europa nascere con subito equilibrio due potenze, che per indole e per tendenza, sembrano destinate dalla divinità a ricomporre il mondo nell'autica pace, ed improntandosi dell'indole dei tempi. fornir le parti della gloria, diffondendo la religione e la civiltà fin dove le armi della vittoria, compagnate da bnon auspicio, possono arrivare, e fin dove lo sterminato oceano può dilatare i suoi ultimi flutti.

Molte epoche ci traunadarono dell'antico monde gli storici del tempi. le quali, segualane pi trutti caratteristici che porgono, sia per gioeventi che ci vengono insieme aggruppando, sia per la conseguenze che
eventi che ci vengono insieme aggruppando, sia per la conseguenze che
uerazioni. Quivì si addinontra come dalle grandi vicissitudini della
uerazioni. Quivì si addinontra come dalle grandi vicissitudini della
le solenni capioni della propagazione dei lumi e di novella sociale convivenza. Dal conditto della grene la fische che periasso dispositume emerge
spontaneo il genio del propresso, che, scoprendo i penetrali della filosonia e giovandosi dell' espansivo incate delle arti, si diffonde si govamento del genere unano (1); e nel durar continon dei confilir fra i
Cartaginesi e di Romani vinoli travvare la solonea eggione per cui lo
spirito indomabile di questi, prendendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e l'indomabile di questi, prendendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e rische della contendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e rische della contendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e rische della contendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e rische della contendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e rische della contendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e rische della contendo uno sisucio più elevato, or la
fortano e cestede in mezzo e sectede i in mezzo e secte il dominioni

111 Polyb. 1. i. c. i.

per tutto l'orbe conosciuto. Solo nelle guerre fra i Cristiani ed l' Maomettani i geni dell'Europa, subila mutations, ritrasso incremento, innestando al gusta raffinato dell'antichità l'emergia del barbarico coreggio. Nelle guerre dei Mori cegli Spanonio jermoglia quello pirito d'intrappresar che, hacciando quelli in una sfera di più vasta operosità, supera la barriera dell'oconno ed apre le marvajte di una usora moda all'ambizione de' moderni: così l'era di Napoleone andrà dalle future generacioni classata con qualei di Pericki, di Anniblas e delle Crociata, non solo per la magnitudine degli avventi cui casa diede origine, ma sibbeno per la solenni degli effetti che ne emersero grandissimi.

Volsero a pena venti anni, ed eventi tali venoero succedendosi, che in altre età avrieno riempito gli annali di un poteotissimo stato. Quivi dentro corto periodo, vi si palesano delineati a gran tratti i conflitti d'un antica monarchia ed il sorgere d'un feroce spirito democratico; l'energia del valore repubblicano ed i trionfi della disciplina militare; l'orgoglio d'una barbara conquista e le glorie d'una resisteoza patriottica. In tale rapida e svariata serie di eventi incontri del pari il genio di Annibale, le passioni di Gracco, l'ambizione di Cesare, lo splendore di Augusto, i trionfi di Trajano, ed i disastri di Giuliano, ed il potere della Francia fu meno durevole che quello di Roma, solo perchè in esso prevalse un feroce studio ad opprimere le nazioni; perchè sterile delle benedizioni della civiltà, eccitò ovunque più resistenza nelle populazioni conculcate; nessuna nazione accolse con gratitudine il suo corso, perchè nessuna traccia di felicità esso lasciò dietro di se: dissimile dalla benefica grandezza del romaco impero che, a traverso un lango variar di vicende, solo risplendette per illuminare: esso per lo contrario, come l'abbagliante luce del fulmine, rotolò, rifulse, distrusse e disparve per sempre.

Nå minere oggetto di rinascente maraviglia sono i caratteri individuali che apparere sulla scena nel corso di tali Venturose viende. Se imparergiabile fu il genio, tale fu del pari la scelleragine; es e la storia nalla offre di paregiabile isi tritoni fo esi venore o tienendo, essa del pari non presenta nulla di simile ai deltti in allora perpetrati. La terrible severità di Danton, i su'i en appliga cradeltà di Robespierre vanno senta estempio, come il genio militare di Napoleone o la presenta della di la considera della della della discontinazione di presenta della discontinazione di presione di presenta di supportanti dal suoi demagoghi, e sestenti di differenzi pressa il popolo, la faranno gualmende avergoganta. È ufficio debito della storico di tramandare alle future e thi grandi virti de la riradiracon quati tempi, come di destinazione. all'asércazione delle nazioni i viat che il édurparenos:— Exsequi sententirà saud institu, nisi ingiapea per honestume, su tonobhili dedecere quod pracipium munus sonalium reor, ne virutes sileantur, tuque pravia dicità factique po poteritate oli infusim sentessi it. Ceterum tempora illa sedes infecta, et adultione sordida fuere, ut con modo priores civitatis, quibus clarinulos sus obsequis protegenda exa, sed omnes consulares, magos para eorum qui pretura fuocti, multique etiam pedarii senalore, certaine exurgerere fondaque et nimic comercent (1)."

Ele speciali virie e le caratteristiche delle nazioni moderne d'Europa spaprirone offigiate a gran tettui inquelle fortunes evienet; che viscorgi in surainte sembianze la pertinace ostilità degli Spagenodi, il bollente spirito dei Prussini, il valore colussistico dei Prancezi, la costante ferenzea degli Austriaci, la somnissione dei Russi, la libera valentia degli linglesi-mi-che crifficontate ai trioni di Napolonea, spariece in un mibito la glesie famigerata di Luigi XIV; o le vittore oli Malborengh van misnori per insulati che Vittori ne Vasterion—no di ache le sazioni occidentali si achierarono sulle pianure della Polestina, glammati rusinose di uomita in achierarono sulle pianure della Polestina, glammati rusinose di uomita orde di barbari che agitti fece purper sulle pianure di Chilono, fereno mono formidabili di quelle che Alessandro cooduceva degli insepiti deserti della Sciri.

Nè meno solenni delle imprese militari scaturiroco da questo periodo le intellettuali speculazioni. I moderatori della civilizzazione, i sovrani della terra e dei mari sorpassarono in questa pacifica palestra tutte le altre generazioni; la stessa età che vide le glorie militari di Welliogton e di Napoleone, ammirò il complemento delle astronomicho osservazioni di La Place ed i misteriosi penetrali del cuore umano scoperti da Gualtiero Scott; la terra aprì le sue viscere alle filosofiche investigazioni. e gli annali delle sue catastrofi vi si lessero effigiati in geroglifici dai fossili che racchiudea. Il geojo potente di Canova e di Torvaldsen, ispirando aoima al marmo, fecero rediviva rinascere la sculturs quasi con jocacto dalle sue ceneri spiranti; l'architettura si foggiò di nuova bellezza negli ornati della nuova francese metropoli, e la nascente capitale della Russia riuniva alla solidità dell'aotico Egitto tutto ciò che v'ebbe di più gentile pella Grecia (2). Fin anche, gli scocesi dirupi delle Alpi, piegato il capo antico alle scientifiche intrapprese, le barriere insormontabili della natura furono appianate per gli sforzi dell'umana costanza; meotre il genio efficace della Gran Brettagna, aggiungendo nuovo elemento al potere delle arti, facea uno strumento del fnoco per sottomettere i mari.

11 l Tec. Annel L iii, 65.

1 2 1 Clark, vinggi, xi. 391-8.

Democratic Long

Nè tali sarsiste confingense appariano originare nelle ordinarie vi cende degli unani erventi, chè tropo grande l'ingenço, tropo grandi i delitti commensi perchè sieno versati nel indole normale della unana natura; a emalcho più prento che sovramano potenno impegnavana in ma lotta over l'anono era impiegato ad intrumento; come se i demoni del-fabbeo, excetanti a fingeliari l'immanich, is proteinon de'decili si fossioni ritirata per un tempo ad esperimentare la costanza dei vitorali; l'antica mirini della companio della della companio della della companio della della companio della com

E per vero dire, niente di sopranaturale esistes nelle vicende di quel novissimi tempi, imperò che la grandezza degli effetti movea sua causa unicamente nella intensità delle passioni risvegliate-gli estremi del vizio e della virtù furono inpalzati dai potenti eccitamenti all'uno, e dalle tentazioni da cul l'altra era visitata-gli interessi che allora perigliavano, non erano lo smembramento di province o la ritirata di eserciti, ma la ruina dei ranghi nella società, di moltissimi la vita, e la rapida transizione dal tropo all'umile capanna-le passioni provocate in conflitto non erano già l'effimero eccitamente di nazionale rivalità, o lo scoppio di nemica gelosia; esse erano l'antico odio originario che ingrandia sua forza dai tempi del mondo primitivo. Ispirati dagli esempi dell' antico mondo, gli amici della libertà aveano bevuto a gran sorsi dalle sorgenti che gli scrittori dell'antica Roma e di Grecia avenno a gran copia profuso; mentre i difensori del trono faceano vibrare la corda della religioue e della lealtà, chiamando in difesa i canoni della fede cattolica e l'onore della moderna nobiltà. Ispirati i primi dal fervore della antica eloquenza e dalle rimembranze delle classiche imprese, eccitavano gli altri e i sentimenti di devozione ereditaria, e le giorie di prosapia cavalleresca; non era il momentaneo flutto che flagellava lene la sponda, ma la sterminata marea dell'immenso oceano che, spinta da lontane regioni, si rompea sul seno della remota antichità.

Già insi dai primordi del civile consorzio, asumendo raraiste sembianne, sotta er als lotta fra gii aliu gii umili istait, fra il trono edi prapole; ma noă fu prima dei tempi moderni cha i dopni della comune uguagliazaa venneco sopra saldi principi elaborati, e che idse poteri che da lungo tempo veninoa ecquistando possanza, furono lancitai inconfittico. Quantunque giusto rassembri che gi interessi e la felicità dei popoli debbono essere protetti contro le agressioni dei potenti, tuttaria è in-concusso che tale non èli primitivo el originario stato dell'amana converza. La variettà dell'indele umana; vary intedi elso forza finica di

intellettuale di cui ciascuro va formito; le contingenze del caso, la sventura; il delito; o basto sofornio di mezzi e di assistenza nei primordi della civilizzatione, introduceno fra gli uomini distinzione di rango, e caccinaci hesia stati in una sogoricone e il oro superiori, che viene chiamata schiavitti, e per odiosa che riesca ai tempi presenti tale istituzione, cena perb, reguegatista alle circostana, non fue leva agli uomini nel suo primo liccominciamento; ma tale addiviene cambiate le condizioni va ai soveri non fue sità fatto presenzario.

E per vero dire, dall'universaltà della schiavità nei primitivi tempi del genere unano, chiavo si addimistra che dessa è incristablie, avuo riguardo alle circostanze che accompagnano lo stato primordiale della società in oggi passe. Allora che non esistono le capitali, malsicare sendo la società del universale la violenza, i bassi stati non trevano si-cuerza che nolla protesiono dei superiori; e la condizione a cui questa può ottenera; è quella della schiavità. U'unico allettamento che posa indurre il ricco a proteggera il porero, è di pottere posendere il lavoro di diominio sulla persona: mentrecchè, in quel tempo che pre-cede all'influenza di bisogrà stificiali, del alla generale tendenza al quadagno, imezzi compulsivi sono gli unici che possono rendere costante il lavoro.

L'umanilà, la giustiria, la politica, così possenti nei tempi civilizzati, sono allora del lutto sonosciotia, à to èi patimenti dei miserie tapini vanno innavertiti come quelli dei più abietti animali; ed ove questi non appartregazo ad un padrone, cadono totolo preda della violenza e della carettia; e per miseraliale che sembri la condiziono degli sibaria in quel tempi di anarchia, essi sono oltre ogni paragono in condizione migliore costituiti di quel che astrineo godendo una decolata liberat (1).

Arrogi che la semplicia dei costumi e delle consuctutiria patriarcali od agricolo, miligno d'alquanto la servicità di mistinzione che la necessità ebbe anteriormente introdotto. Cosi fra già Arabi che fira i Tartari, gii sebaiva vaendo comusi le coupationi, il vitto, ed oggia torsa di distrazione, godeano tanta felicità quanta i loro padroni (R). Fico anche nettempi presenti, la condizione di uno schiavo in oriente di poco o unlia differisce da quella d'un servo domestico in Europa; che anni già affrachili porcia dell'ingibilitera e della Francia forso inviderebber lo stato di un ruuso coutadino. Il soccorso nelle infermità, il lavoro nello stato di sultut, il manterimento nella vecchierza, soa vantaggi importutativa ci saltati, il materimento nella vecchierza, soa vantaggi importutativa.

<sup>111</sup> Sism. St. de Francia, i. 30. 100.

ra, in eadem humo degunt; donce mas se121 "Dominum acs servum, nullis edocations delicini dianoscas. Inter eadem peco Deco Deco Germ. e. 29.

simi nei meglio regolati paesi; ma n'è incalcolabile il valore nell'anarchia dei tempi primitivi (1).

Non vê esemplo nella storia delle nazioni che un popolo agricola di un piano paese si sia mi emancipio dallo stato di dipendenas, sensi estrance ajnote, attacetti al suoto, prostrati dal peso della colitavione, se-gregati di oggi consorrio, eircogeritti in piecola sfare di osservazione, gior-ranti di examble vole intercorno, senza la energia dello stato selvaggio giu comini rimascro per auccessive generazioni inabili in riunirio storio la violenza, od a schivare l'oppressione; secoli primitiri ed i nostri tengi hanno veduto in una passive i alboriosa esistenza gli abitatori cengi hanno veduto in una passive i alboriosa esistenza gli abitatori della Mesopotamis, dell'Egitto e di Bengala, così come i servi della Polono di vi litti di della Russia. Solo dall'ajtoto di cambiate abituditi e dall'indusca della sociale perfettibilità, i primi rudimenti di libero connectio rennere svolgendosi fia gli tuoniol.

E la prima delle cause che a ciò condussero vuolsi rinvenire nella indipendenza e nella solitudine della vita pastorale. Gli Arabi che seguivano i loro cameli pei i deserti sabhionosi dell'Arabia, e gli Sciti ramingando per gli inospiti sentieri della Tartaria, non andarono legati ad alcuna soggezione solo perchè astretti da nessuna indigenza. Se il capo d'una tribù si facea reo di alcun atto di ingiustizia, i suoi sudditi erano liberi a dipartirsi colle loro gregge e famiglie, e prima che volgessero poche ore, ogni traccia del loro cammino era scomparsa dalla sahhia del deserto, o dalla vegetazione dei campi. Pronti ad abitare e crescere ovunque crescesse l'erba e l'acqua scorresse, tutto il moudo si apriva innanzi ai loro passi come ai nostri primi padri nel lasciare il paradiao. Da questa indipendenza delle tribù pastorali, e negli sterminanti piani che la natura loro apriva pacquero la libertà e la energia di queste tribù, come le conquiste degli Arabi e gli stabilimenti degli Scitl nacquero dalla vigoria e dall'asprezza dei loro nativi deserti; come dalle abitudini di vagare dei nostri progenitori, che si sparsero dall' Asia centrale alle rive dell'Atlantico, vuolsi attribuire principalmente la libertà dei tempi moderni, le glorie dell'europea civilizzazione, le arti della Grecia, le armi di Roma, e mutati gli effetti lu mutati paesi fin anche la cavalleria di Francia, la flotta dell' Inghilterra.

Nella protezione e nella riccherza delle fortificate città muore origine la seconda cansa di libertà nelle politiche cose. Nella sicurezza che queste presentano, cresco l'industria ed il desiderio di godere; cresciutil capitali, crescono i mezzi di mollipiicarli; al crescore delle ricchezze succede la concienza della indipendenza che apportano, colle proprietà un

l 1 1 Park viaggi in Africa, i. 484. Volney Sirie p. 312. Clark viaggi, i. 901-70.

abborrimento all'oppressione che potrebbe pericolarle. La riunione delle moltitudini risveglia un sentimento di forza, la comunanza degli interessi produce un pubblico sentimento, la prossimità di residenza suggerisce finalmente ai consorti i mezzi di comune difesa. In mezzo la crescente ricchezza e la rapida comunicazione di idee, che prevale nelle città commerciali, cresce lo spirito di indipendenza, e si conferma l'odio all'oppressione-tutta la libertà degli antichi, tutte le loro repubbliche ebbero origipe in questa sola sorgente; ma la loro libertà fu ristretta ai cittadini che lvi convivevano; i noral di uno stato e la sua composizione politica naequero da quello di una città ella quale essi solamente appartenevano.

Nella situazione remota e nelle abitudini indipendenti dei montanari vuolsi rintracciare l'ultima sorgente della libertà; fra le solitudini delle Alpi fra le altezze dell'Imalaja, la necessità fa ingenerare il coraggio e la indipendenza è essicurata dall'insulto. Gli oppressori del genere umano passano senze badare a queste nutrici di intrepido valore, ed attratti dalla rapina di più ricchi stati, lasciano nella loro nativa sicurezza i poveri ed induriti abitatori delle regioni montagnose; quindi le libere ed Indipendenti abitudini sono perpetuate da generazione a generazione fra le montane tribù del mondo: e mentre il vigore dei conquistatori si fiacca nei piani come la valanga delle Alpi si sfalda nel calore del sole meridionale, la libertà delle montagne rimane preservata, come le culminauti ghiacciaje rimangonsi intere nella loro vergine purità fra le tempeste di crudissimo verno.

La libertà dell'antico mondo spirò nel corso di pochi secoli, perchè un numero limitato gioivano i suoi benefici. Questa fu la causa principale della decadenza, ma essa divenne vieppiù inevitabile per le limitate sorgenti da cui trasse origine ne' suoi tempi primitivi. Repubbliche come quelle di Atene e di Sparta, ove i cittadini non sorpassavano venti mila, e gli schlavi erano 400,000, non erano paesi liberi: esse erano città nelle quali una frazione degli abitanti acquistava esclusivi privilegi di cui essi non erano capaci a fruire, tenendo il gran corpo dei loro fratelli in uno stato di servità (1): fin anche i filosofi dell'antichità nelle loro apeculazioni sopra una perfetta repubblice, non seppero escogitare al di là d'un piccolo territorio regolato da una piccola città, nel quale il gran corpo del popolo erano sobiavi. I cittadini privilegiati, in ogni occasione mostrarono la più forte repugnanza ad estendere ad altri i lore dritti; e perciò al primo rovescio andarono esposti all'abbandono di tutti gli alleati. Quindi la libertà delle greche repubbliche fu precaria e di corta durata. La classe dominatrice, sia per la seduzione della

<sup>111</sup> Atene al suo sommo numerava 31,000 cittadini, Sparta 39,000.—Gibbon, i. 383.

ricchezza, sia per l'influenza della prosperità, si corruppe senza che alcuna fusione di energia avesse loogo dai bassi stati per ripnovarne la forza o riempirne le veci; il corpo polltico dipendeva dagli aforzi di una sola classe, e la libertà pubblica perl colle di lei virtà. Lo splendore delle vittorie, o gli sforzi del genio avrebbero potuto allontanare il disastro, o nascondere il progresso della corruzione-ma la stagione della maturità, svestì l'albero delle sue foglie, si che il tronco non nutrito da fonte perenne, nè invigorito da saliente nutrimento, cadde senza resistenza sotto i rovinosi buffi della tempesta (1).

I Romani con nna magnanimità straordinaria, così contraria all'indole generale della umana natura che sembra nata dall'interposiziono divina, insin dalla foudazione della loro repubblica, ammisero a parteggiamento dei loro privilegi tutti i sudditi dei paesi conquistati, e quindi ebbero in ricompensa l'impero del mondo. Dalla unione dei Sabini ai Romani fino alla totale estensione dei privilegi della romana cittadinanza a tutto il mondo incivilito sotto Antonino, questa politica fu costantemente seguitata si a traverso i trionfi, che a traverso le sventure. I Romani sentirono i benefici di questa magnanima condotta nella costante fedeltà dei loro alleati, nei più severi periodi di nazionale sventura (2). Fin anche le disfatte della Trebbia e del Trasimeno non furono seguitate dall'abbandono d'un solo alleato, e volcasi la disfatta di Canne per muovere la di loro fedeltà; mentre che Cartagine, la quale restringeva i privilegi ai soli cittadini, al primo rovescio di fortuna, si vide derelitta da tutti i suoi alleati. La progressiva perfettibilità, la sterminata estensione, la lunga durata dell'impero romano dimostrano a chiari tratti, la sapienza del suo politico sistema; esso cadde finalmente, ma per la ragione istessa per cui era sorto, poichè cadde vittima spaventevole della domestica schiavitù (3). Fu questo il male incurabile che anche nei tempi di Angusto assottigliò gli ordini delle legioni, che in progresso di tempo riempì le armate di soldati mercenari, che rese impossibile la formazione di una forza militare nelle meridionali province dell'impero, e che alla fine, consumò la vita dello stato, non lasciando njente capace a fare ostacolo si barbari, eccetto patrizi senza coraggio

l 3 l I cittadini romani ni tempi di Paolo mentò a 6,940,004. L'imperatore Antonino a con generale edittu estese privilegi n tutto (Tacito).

<sup>11</sup> Plutarco in Pericle. Gibbon, i. 53-4. l'impero. (Plutarco in Cajo Gracco, ed in e 383. Arist. de Rep. i. 4, 5. Mitford, ix. Pholo Ensilio.) Fergurson v. iii. Gibb. i. 78. 10, 11. Sinči. Rev. Franc. i. 10, 11. Tacito Ann. xi. 21.)

<sup>13</sup> l Gli schinyi nell'impero roma Emilio montavano a 237,000 persone capaci rone e-tremamente namerosi; quelli di una di trottor le ormi; l'ommissione degli ollegti sola famiglio si accertormo, in una trista ocitaliani proposta da Cajo Gracco ne ingrossò casione, namontare a 400 anime, pure noil numero n 4,163,400 nei tempi di Augusto; sun enumerazione, o distintiva assisa era e l'extensione della franchigia ai Galli li nu- permessa, perchè non si scoprisse qua inori di numero fossero i liberi in narazone

a difendere la loro proprietà, e schiavi che non aveyano proprietà per risvegliare il loro coraggio (1).

I barbari che rovessiarono l'impero romano portarono con se dai loro deserti la libertà e l'energia della vita selvaggia. Fra le spiranti ceneri delle civili istituzioni essi accesero le fiamme di barbara indipendenza; e sopra il rujnato tronco di urbano consorzio innestarono i germi della libertà pastorale. Dalle loro imprese ebbero origine i troni, le monarchie ed i nobili dell'Europa; nei loro costumi vuolsi rintracciare la sorgente delle leggi e delle istituzioni dei tempi moderni : nei loro stabllimenti le condizioini delle svariate caratteristiche per cui vanno distinte le nazioni dell'Europa. Le loro conquiste non furono, per vero dire, un semplice cambiamento di governo, o la sostituzione di una razza di moparchi ad un altra: ma una totale sovversione delle proprietà, dei costumi e delle istituzioni dei popoli conquistati. Le città furono distrutte, i templi ruinati, saccheggiati i mobili e confiscate le possessioni (2), le figlie dei più grandi fra i vinti forzate ad avere per mariti i condottieri dei propri nemici, quelle delle classi inferiori esposte ai più grandi insulti, o cacciate dalla disperazione alla protezione del chiostro: mentre i giovini dell'altro sesso, cresciuti alle piu splendide possessioni, venduti come schiavi, venivano forzati a lavorare come servi, nelle stesse terre già un di pertinenza dei loro padri. A tale erano condotti gli abitanti dei paesi conquistati che essi talvolta si sottomettevano al servaggio come prezzo della loro vita, cercando nella schiavitù l'unica protezione cho contro la violenza che li circondava potessi ottonere (3).

Tuttavia questa solenne transizione di dominio dai conquistati ai vincitori non si operò in una volta, nè solo per esercitata violenza; gli stabilimenti delle nazioni settentrionali pelle province dell'impero romano, non furono pol alcun verso simili alle conquiste delle legioni romane, o delle armate della moderna Europa: quantunque per alcuni tratti più voleuti, essi porgano futtavia qualche somiglianza alle spicciolate scorrerie che i poveri dell'Irlanda andarono, nei tempi nostri, facendo sulle province delle parti occidentali della Brettagna. Priacche tutto il paese fosse occupato, essi venivano succedendosi come onde che s'incalzano, ed una provincia rimanea percorsa da un'intiera generazione prima che s'invadesse la limitrofa; che anzi vedeasi una più equa ripartizione di beni fra i nativi ed i conquistatori, di quel che doveasi aspettare allorche

<sup>111</sup> Polyh, lij. c. 9, e 6, Ferg. Rome, v. Doomsday Book, tutte le vendite fatte dai 7. Gib. iii. 66. vii. 242, v. 263. Sism. St. di Sassoni dopo la conquista e tutti i dirgiti preliali non ottenuti da tui, g registrati nel 121 Questa universale sistema di disere- libro, erano dichiarati nulle. Thier. ii. p. 278. ditare fo portato tani olire dopo la conqui- 13 I Thurry. ii. 25, 96, 97, 101-9. Sista. sta normatuna. che per un atto invertio nel St. di Francia i. 271.

il potere libravasi da tali ferecisimi invasori: l'antico proprietario rimanea padroco la troito delle mark, latobit d'un terro delle terre conquistate; e quantanque tale fraziono renisse diminuendosi da successive
scorreis dei vincitori, tuttavia richidectania secoli prima che la trastaniona risucisse completa; prova ne sia che alenni resti delle terre libere de
alfoldali, sopra sissorio in tatte le monarbie d'Europa a tutti tranustamenti
del medio evo; ma tuttocchè a riprese, l'opera della spolizione fin estesa,
che l'imule e limito carattere dei nativi abiatori, rendendoli incapaci al
offire aleuna resistenza ai fencei vicini, molti eredettero le lore proprietà
pel solo beneficio di nan fouluba protezione; le lighe dei vinti rocate
a succedera sella terra, o per scelta volontaria, o pre ordine del vaquistatori. Videa di escina sceno e l'opera fin comunanta, quasi in tutti
tueghi le terre e le eastelle furono, celle vicende del tempi, trasferile
dal Romani si estentirosoli consulsatori (II).

Così travagliato.dai tempi, e per la schiavitù universale in tutte le province iufiacchito, l'impero romano, cadde in rovina, nè potè confortarsi di sperauza; poichè il popolo incapace ad opporre resistenza a questa. generale sovversione, quasi senza ostacolo, si sottomise a ciascun invasore, nè per l'incessante straniera e domestica aggressione potè essere judotto a prendere le armi. Quindi originò una completa separazione fra gli alti e bassi stati, ed una generale tramutazione di costumi, di occupazioni e di indole nei differenti ordini della società. Dai liberi conquistatori delle romane province, nacquero le nobili classi privilegiate della moderna Europa, e dai loro schiavi assoggettati, le numerose e degradate schiatte dei contadini e dei lavoratori (2). L'eguaglianza e l'energia della vita pastorale improntò i discendenti del conquistatori di un sentimento d'orgogliosa Indipendenza, che dopo volgero di secoli rimane tuttavia indiminuita; mentre la miseria e la degradazione dei conquistati, ribadi intorno al loru collo la catena, che nel corso di dieci secoli non fu mai rallentata.

In questa originaria separazione di ordini che conseguitò la irruzione dei Eranchi rolla Gallia, noi rimontando, troviamo la causa remeta del mali che generarono la francese rivoluzione. Ma molti secoli doveano volgere anzi che interessi così contraditori y renissero in generale condilito, e che pello concerneza i diuteriori contigenza fosse rifernata al popolo la energia, già guari perdufa nella tranquillibà della ronaua servità e nella violenza della opressione feculto.

<sup>1 1</sup> I Gairot, Squarei su la St. di Francia. 1 2 I Thiorry, Introd. i. 8, 9. Sism. Fran-234-30, 301-30. Thiorry Squarei su l'istoria cia i. 74. 87.

Affort che i terreni dei populi conquestati unbirono una completa divisione, ed i militari esparal dei vinciori si farono sparari per l'occupata terriorio, apparva più promunitata la separazione: i nobili ebbero troppo shetiti i foro sudditi per cortegiame l'assistenza nei tempidi pergligio chiasi nelle loro castella e circondati dai loro militari cagnotti, nè richitietavano l'ajuto, nel volezno lo s venture dei miseri esbanivi. I guasti dei Nomannie i le crudeltà degli Unini risvogliavano pochissima compassione, imperciocche i soli servi della gleba ne andavano percossi; il lasrono vedeva con indifferenza degli affortificati castelli, le farmen incenerire i vittaggi, e le lunghe filio pli nipera in chiasi, sema patri, trassinisti da desolani irrassori auto le stesse sue murz. Imperò a traverso questi raggi, o de bibero civile cutilit. Che dimenticando i tempi trassandai, col volgre degli anni scatula ogni loro diguità, s'invilirono nell'abiczione e nell'ignavia (Un

Se non che, dalle conquiste delle nazioni settentrionali, unica interessante conseguenza, emerse la costituzione dei governi rappresentativi nelle province dell'impero. La libertà degli antichi ingeneratasi solo nelle città, spargea la sua benefica iufluenza ai soli cittadiui che vi abi-- tavano e che potevano prender parte nelle pubbliche deliberazioni; e comecchè i Romani con sennato accorgimento estendessero i diritti di cittadinanza alle provinco conquistate, tuttavia non andarono tant'oltre da far queste partecipi doll'amministrazione delle pubbliche cose: i privilegi più importanti e le pubbliche attribuzioni erano solo ottenibili col domicilio nella metropoli: per cui avvenne, conseguenza inevitabile, che in tutti gli stati dell'antichità la moltitudine nelle capitali librava la somma del potere, e moderando la pubblica cosa a detta delle sue passioni, facea dipendere da' suoi tumulti i rivolgimenti dello stato. Quindi l'anarchia, quindi la violenza e gli svagamenti che formano i tratti caratteristici della loro storia, che quantunque nascosti sotto il fuoco dell'antica eloquenza, pure sono stati pienamente avvertiti e lumiposamente illustrati dagli storici moderni (2).

Dall'altre canto le nazioni settentrionali, le quali posero loro dimora sopra le rovine dell'impero romano, obbero altri senimenti e farono injeriate da altre consuetudini. La libertà che essi portarono con seco dalle loro selvo, o che per vero dire, na eque pontanea nella vita erranto del deserto, libera como la loro indolo, ne soffria impaccio da luoghi, nè era ristretta in circoseritit coufini. Tutte quelle genti, libere nei loro tempi primitivi, colivarono ed apprezarono la loro libertà nei piani.

<sup>11 |</sup> Thierry, i. 162, ii. 96. Gib. x. 242. 12 | Mitford, Grecia ix. 68. 87.

coltivati delle terre conquistate, come aveano già fatto nei natii deserti. Però quando i bellicosi compagni d'un capo vincitore si stabilivano in una terra conquistata, essi continuavano a riguardare il loro condottiero colla medesima originaria indipendenza, e solo questi andava distinto dagli altri pel raugo che occupava eminente nella guerra, o per la grandezza maggiore che egli sortiva dallo terre conquistate. I re del maro che di coutinuo disastrarono le province della Francia, e dell' Inghilterra, come pure gli Anglo Sassoni che posero le fondamenta del regno britannico, appena in tempo di guerra esercitavano un impero sui loro bellicosi seguaci; ed i Franchi i quali sotto Clovis stabilirono lafrancese monarchia, solo retribuivano una mera titolare superiorità ai loro condottieri, chè innalzati in trionfo sugli scudi dei loro seguaci, conoscevano la loro dignità nella libera scelta dei loro commilitoni; e così risentiasi lo spirito di naturale indipendenza che anche nei momenti di trionfo, il più abietto dei soldati non temeva di loro rammentare i titoli e le condizioni colle quali vestiano la loro autorità (1).

La separazione dello classi fra i vincitori nei distretti conquistati, e la constituzione di una ristorenzia indipendente, traccia la sua origine nello stabilimento di una valorosa ed cenergica nazione in province ricche de olizennodo colitate; che se meno fertili fonero stati i terreni, i seguaci dei settentrionali invasori sarebibero andati preduti negli albetamenti delle cital, o dopo dato il acceso alle terre percores, assinon ricca uti ricche colitarita campi lenuti da industriosi e pescifici coloni, fece ali che i conquistatori, non curando la profesione delle città, via stabilimeno, travando compesso ai como di ce quelle presta vano; e che quintoso, travando compesso ai como di che quelle presta vano; e che quinto presta como como consultativa della consul

Al primo stabiliris delle nazioni compiistatrici, le popolari assembloe non erano che una convenzionie delle profici nilitari del regoo. Allorché Guglic'hno il Cosquistatore chiamava tutti suoi bellicosi compagniper radunaria «inmester, sessana mila uomini, di cii rifiamo potea mantenere un cavallo ed un servo, rispondevano ubbidienti all'appello. Le radunazue del campo di Marte furno pittotosi una riminose in vasta assembles, anzi che una deputarione dei seguaci di Clodoreo; ma en progresso di tempo, il peso di viagigare di una grande distanza, rimsendo loro sommamente nojose, e prevalendo l'amore per le consustudini sedontaria, i morristatri fuedati divennora avversi a corpresa il

<sup>1 1</sup> Thier, ii. 321 Hume, i. 264, Tur. Auglo-Sossoni, i. 97, Sism, Fran. i. 372, Hal. i. 153.

periodo e la spesa di attendere personalmente ai grandi concisij dello statico per un diverbi Pintrudizione di Pintalmento, del Lizustaturo IP-an-LAMENTAJA; incremento di libertà il più grande che i tempi moderni seppero escepitare qui rimuno le reurgia del governo demorsatio colla riserratezza dell'aristoratico, tempera e nutralizza il ferore della griscoria della di ristoratico, tempera e nutralizza il ferore della cicidi, con gli contanti di contanti dell'anticoria con serio di contanti dell'anticoria con per enti della distinui e degli interna provede ad una moderata opposizione, rattenendo la violenza e l'ingiunizia che potria latvolta prevalere da una state di emembri che la comonomo di l'.

Ma riesce dubbioso tuttavia se queste cause, per efficaci che si vogliano o per induttivo che sembrino, avrebbero di per se apportato tale grande e finallora sconosciuto mutamento quale si fu quello del governo rappresentativo, ove non avesse esistito un modello da imitare, già praticato in sin da una successione di secoli. Prima del secolo sesto, i concilj della chiesa introdotto avoano nella cristianità il più perfetto sistema di rappresentazione: dalle più remnte diocesi dell' Europa e dell'Asia delegati, erano convenuti a deliberare su gli interessi dei fedeli, ed ogni prete cristiano, qualunque ne fosse stata la dignità, aveva avuto parte nella formazione di quelle assemblee per cui moderavansi i bisogni della chiesa. La formazione dei parlamenti col sistema di rappresentazione, ebbe sua prima origine nel decimoterzo e decimoquarto secolo, e la diligente investigazione degli antiquari ha un bel trasforire il Wittenagemot o virtualo assemblea dei condottieri in dietro di alcune generazioni, chè sei secoli prima, i concilj di Antiochia e di Nicea mostrato avevano un perfetto modello di un sistema di rappresentaziono universale, che abbracciava gli interessi degli uomini in una sfera più vasta di quella che il romano impero avesse mai praticato. Nè verte alcun dubbio, che non sia stato dietro questo conosciuto ed influente esempio, che ne venue foggiata la imitazione degli altri mombri della comunità, ove veniano deliberandosi al bisogno gl'interessi comuni; quindi ci gode l'animo nel riflettere che .con le altre benedizioni per cui la civilizzazione va obbligata al cristianesimo, voglionsi a buon diritto aggiugnere gli inestimabili vantaggi che scaturirono diuturui dalla costituzione dei governi rappresentativi (2).

In ogni parte d'Europa pertanto ove i conquistatori del settentrione venuero stabilendosi, si rinvengono i ruderi del governo rappresentativo. In agni courtada i baroni si stabilivano nel paese, ed il dritto di rappresentanza era vestito nelle assemblee dei loro inviati, che sotto il nome

<sup>1 1 1</sup> Thierry, 286. Sism. Francia, i. 281. Guizot. Squarei su l'istoria di Francia. Thier-1 2 1 Salvandy, St. di Pologna, i. 105-6. ry, Squarei su l'istoria di Francia.

di Wittenagemots, di Parlamenti, di Stati Generali, di Cortes si assembravano a fissati periodi per deliberare sulle pubbliche cose. Questa istituzione è così naturalmente derivata dalle abltudini degli stabilimenti militari, ed i primi fondatori erano così imprevidenti delle consegnenze che ne scaturirono, che il diritto di mandare rappresentanti al parlamento veniva originariamente considerato come un peso, anzi che nn privilegio; ed il titolo a prender parte nella legislazione, oggi divenuto oggetto di contenzioni e di desiderio, fu in origine contemplato come un dovere oppressivo: di modo che coloro che erano chiamati ad esercitarlo andavano in iscambio intitolati ad una Indennizzazione dai loro più fortunati fratelli. Tuttavia i baroni, erano animati da un caldo sentimento di indipendenza, ed al primo loro stabilirsi diffusero un principio di resistenza all'arbitraria autorità in tutte le regioni dell'Europa. Quindi li rinveniamo con vigore oppor arigine alle invasioni dei re,in Francia, in Germania, nelle Fiandre, e come conseguenza di clòsi trovano ovunque stabiliti dai templ originari, ed il dritto di legislare, ed il privilegio di non poter essere tassati senza la concorrenza della propria adesione (1).

Se non che il medesimo inconveniente di non provvedere a sufficienza al meglio politico della gran massa del popolo, vien risentito dal sistema feudale in tutti questi stati, e come in tutte le altre istituzioni, ove tale difetto esistea: esso portava nascosto in se stesso il germe della propria ruina. I conquistatori dell'impero romano ebbero per abietti gli. abitanti dei paesi tutti che conquistavano, ed anche nella stessa Magna Charta, quantunque vengano con previdenza rassicurati i privilegi dei baroni e dei liberi, nessun patto efficace si trova inteso a provvedere ai bisogni dei contadini e degli schiavi. Lo scadimento della virtù e dei costumi dei barbari stabiliti, era oltremodo rapido ed espansivo, che lo sciame d'invasori il quale col volgere dei tempi seguiva gli antecedenti. trovava per lo più i primi arrivati, inflocchiti e logorati dal vizio, impoverirsi dal lusso. E noi non sappiamo identificare alcuna traccia di somiglianza fra gli impetuosi guerrieri che sotto Attila peuetrarono nelle Spagne, coi miserabili e degradati baroni che disertarono il conte Roderico nelle sue abbaruffate coi moreschi invasori, e quindi questi stessi altresi, nel volgere di pochi secoli rinvengonsi andati soggetti alle stesse vicissitudini, e ridotti allo stato medesimo dei loro conquistati. Nè il genio ed i trionfi di Carlomagno valsero d'alcun poco ad invigorire e correggere la mistura di barbarismo ed effeminatezza di coloro su cui egli esercitava l'impero, nè mai la umanità fu così svergognata come nei re Faienéans,

<sup>11</sup> I Hallam, i. 213; e it. 67, 136, Villaret, 123, Hume, ii, 116, 271, Ersk, Inst. I, 3, Co-mines, iv. c. 12, Du Clerq, 289.

indegni successori di Carlo Martello, e dei haroni che morirono per la libertà del cristinentimo sul campi di Tours. Tatti già sforzi di Carlo-magno pel miglioramento dei popoli andarono vuoti d'effetto, statte il unuero esarco di diracchiti sidulti che vii si rivientissori, imperò che lo migliaja di liberi stavano aparsi fra altrettanti miglioni di schiavi; e gli fa ragnomento di tristissimo cordozio ili vedero, erutio il tempo di sua ultima vita, il progressivo acadimento dei costamie del coraggio di quelletrappe istesso- che egli avea und ci condotto alla vittoria. Le causo medecime operarono in ingibilerra a disperdere al vento tutte in benemento operarono in ingibilerra a disperdere al vento tutte in benemento con especiali paranione negleo per lungo periodo di tempo alla desoluzione del situata che un piccolo numero di settentrionali invasco il approtaziono (1).

Ma il corregio e l'energia dei haroni frushtarig ebbe novella vita nelle reciproche gener private în cui sus impegitavanic el a queste come agli affortificati castelli ed al costante uso delte armi vuolsi saper grado, se il valere militare for risotros to elle Francis. La severa necessità rattenne ed ispirè la vaelenta dei haroni spagnosti, i che quel vincere che i compuistatori perdevano nell' cine negl' impoltrati divertimenti di Cordova, la sensi insultavano nelle montagne della Galinia; così in logilifica della comitata della cartino della cartino con in logilifica legi quere dei nobili, in tempo di Setalone zavivato, allocché fin le stragè la raina del paese emere quel coraggio, che in tempi più felici deves finalmente getare le fondamenta della britanzia libertà (2).

Non pertanto e le cresciute ricebezze ed i mutamenti delle conneutadini operarono grandemente a distrugere la fendata lientiri; chè condinata ad una sola classe del popolo, scomparare colle virtà di que i pochi,
che erano interessuta difinderla, pociche sea ne l'irattà al gran corpociale, nè si giovà dei talenti che albergavano nascesti nel seno di costore;
la ricebezza nerrano de difinazionalo i possidietti, pessona classe inferiore
esistera a rimpiazzaron il posto; i ricchi divennero più corrotti ed i poveri non farono meno schisti: con dinatta embianza in mutati possi,
ovunque ingeneraronsi indentici risultati. Tato la Castiglia quanto l'Arragona nei tempioro primitivi, chebro le pereguitri e die ror e comperdate più di quel che i Plantageneti l'avescro in Inghiltera; nè i loro
haroni la cedeano a quelli di Rumindo, nello studio che avatao grandrismo, di preservare e vendicarai le proprie pereguive; imperecchè
poco loro fruttudo l'estorere ce he fecavano da livo sovaria concessioni.

<sup>11 1</sup> Condé, St. degli Arabi i 62: ii. 125. 12 l Hume, i. 296. Som, Francia, iii. 374, Sism. Francia, ii. 279, 353, 410; iii. 96, 97. 451. Conde, ii. 126, 368, 494. Tarner, Anglo-Sassoni, ii. 66.

e privilegi, ed il confermatii al rimavaral dul giuramento di coronagione, cadde la feodla eristocrazia ed ale, per l'egolismo e l'invillimento del popolo, tenne dietro da vicino lo spirito di libertà, e tutta la nazionale indipendenza: mantienne per vvro di ree. Le Oriste l'aristocrate, preponderazza e la Magan Charta di Arragona nonfu mai revocata; ma semape, che i città negligatatono di mander rappresentantiale sasemalee, e multi videra con indifferenza i loro dritti a sederri caducati. I nobili farono allocianti dello spiendore di una curte, e. la Spagna perduta la price dignità, sotto forma d'illusiva costituzione s'invill ad una dispolice monarchia (1).

Durante la rignità dei tempi fundali, la nobilità in Francia ebbe compendiati dività della como, a un dipresso, aglistosti cincoscritti confiai che la Ingilliterra; in quanto che pel volgere di quisi metro secolo, cerere a radicata sentenza, confernata da atti solemi di trono, che secura il consentinento dei tre stati nessuna tassa potea venir imposta sulla naziane. Ma la schelter d'un liberra poveno daránó colto scadimentali delle fundati consociudità. L'unipenza della corona e le attrative d'una metripoli richiamarma in nobili a Parigi; quiodi la libertà del passo stremata d'ogni soccarso, in here vulgere di cuni, dimenticatosi ogni diritta, cadde a radio beredita colte intenti (2):

Il progressivo andamento degli eventi nello Germania, quantonque iric come in tutte le monarchie d'Europa, il sistema Fundula stabilisse in sulle prime i radimenti d'un libero gavorno, nell'illegalità delle tasse senza l'assentimento del propio, e nell'indivino dei proverto legislatti fra gii stati del regno, fi pure d'alquanto differente. Il grande potere dei bouvier resi l'impere elettira, e amembrò in separati regnicoli il vesarout rese l'impere elettira, e amembrò in separati regnicoli il vesarout rese l'impere elettira, e amembrò in separati regnicoli il vesarout rese l'imperiori elettira, e membro del proposito del visuale del proposito del visuale del proposito del visuale del proposito del visuale consissi, si che prevalendo l'ambitimo del potere militare, anche iri si dumenticò oggi consensationi dei libertà, (3).

Non outstele il luoge el ereditario attaccamento del popolo inglese alle lebere islazioni, ed il vigere de espeta expaisava del giudzio, per via di giurzio, non che la protezione che apportavano lo condizioni di un siola segregatia comi era dal resin dello nazioni pel mare, pur non di meno le cause di decedenta, altrore avvertici, avenon anche ivi inceminciato ad operare, e la feudale indipendenza dei baroni nel medio evo
cade quasi curvata sotto il poso della riccheza dei tempol. Le guerre di

I I Blanca. Com. 669. Hallem Mid. Ages, ii. 38, 45, 67. Mariana, Teorie de los a. v. c. 1; e Hallem, i. 256-59, 391.
 I S S-Chandl, vi. 8. Hallem, ii. 139.

York e di Lancastro assottigliavano le file dei nobili, e le cresciute dovizio, facendo escogitare nuovi modi per esaurirle, scavarono ed indebolirous le basi del di loro potere. Già Insin dai tempi dei re Tudor, risentiasi per parecchi tratti l'indifferenza del parlamento per la pazionale libertà, nè la storia d'Europa ritrae alcun esempio d'un monarca il quale abbia governato il suo popolo, con potere più assoluto, di che facesse l'ottave Enrico; nè i tempi moderni porzono lezioni più istruttive di quel che non fa la ligia bassezza, colla quale e il parlamento e la nazione obbediano cunculcati ai di lui dispotici comandi. No, nessuu regno si rinviene nella storia, ove più arbitrarie invasioni siano stato commesse, tanto di pubblici che di privati dritti; ove la giustizia sia stata più vergognosamente prostituita nelle corti, la libertà più completamente trasandata nelle provvisioni parlamentario, ed ove il capriccio più impudentemente gavazzò, usando ogni soperchio dal trono. Coloro i quali attribuiscono la libertà dell'Inghilterra unicamente alle istituzioni feudali, trarrebbero graodi argomenti di vero dal riandare la condizione del regno, e la abietta servilità del popolo, durante il dominio di questo feroce tiranno, che con inaudita baldanza, e contro ogni diritto, confiscò i beoi d'una terza parte dei proprietari del regno, e conculcando la nazione, tradusso a morte vergognosa sul patibolo 72,000 individui, in men che non fa la vita d'un uomo, od anche se si voglia giunti e comparati gli anni della più astuta e popolare sua figlia (1).

per per un de la companya de la comp

noterzo secolo. Allora che i baroni abitavano le affortificate castella nei

<sup>1 1</sup> l Henry's Britain, xi. 250, 373. Hume, 1 2 l Hallem i. 321, iii. 94, 389; iv. 275; v. 263, 363, 470.

loro poderi, circondati da vassaili abituati ad esercizi militari ed attaccati sia per consuetudini che per fortuna ai loro condoltieri, armati da capo a piedi e con un corpo di partigiani devoti e beliicosi, erana formidahili ai trono ed ai tugurio. Se essi estorcevano privilegi dai loro sovrani, non ne facevano parte al ioro schiavi vassalli: che anni eon avara mano e spiciata severità soffocavano i primi aforzi che il popolo facera per una parte di quella libertà che essi energicamente a se reclamavano. Pochi esempi di crudeltà porge l'istoria simili a quella colia quale furono soffocate le insurrezioni delle Tuglierie in Francia, quella dei popolo sotto Wat Tyler in Inghilterra, e quella dei Fiamminghi sotto il Birraio di Ghent: che invano sperava salvezza la risoluta e coraggiosa moltitudine, ailorchè le ostavano guerrieri armati in tatto punto di ferro, ed educati alle armi dai loro primi anni; i cavalieri rompeano le file dei contadini con tanta facilità quanta avrebbero fatto in non inerme assemblea; quindi i'invilito vassalio, incapace degli sforzi d'eroismo di cui va baldanzoso il pastore delle Alpi, cadde sotto i colpi dei suo destino ceila rassegnazione d'un martire, piuttosto che collo spirito d'un guerriero (1).

Ma la possanza dei nobili invincibile alla forza, fu rovinata dall'opulenza; la emancipazione del popolo per cui migliala erano rimaste inutile vittima, sorse aila fine daile stravaganti cupidità dei loro oppressori. Il barone appariva formidabile ailorchè la sua vita era occupata nelle armi, ed allorché capitanava que suoi cagnotti cresciuti all' ombra deile mera de' suoi casteili : ma quando la sua salute ne era stata legerata nelle vanità della corte, e dissipata ne rimanea la fortuna nei lusso della metropoli, egli divenne dispregiato, ed i vassaili cessarono di venersre e parteggiare un capo che raramente approssimavano; gli allettamenti di una metropoli sembrando onnipotenti a coloro che non apprezzavano le campestri dipendenze, le cupidigie furono insaziabili fra le persone che avevano avanti gli occhi i rilucenti prospetti di una corte. Quiadi ii naturale progresso dell'opulenza, riuscendo fatale ad un potere che non curava la pubblica felicità, la naturale saviezza al giovò delle folke dei graadi come di mezzi per distruggere l'influenza; che essi in vece di farla baluardo della libertà, aveano usato per opprimere altrui.

Mentre la libertà che i harbari conquistatori del romano impere avenae seco pertato dallo ioro selve natle, corruva cossistato perigito, aitri evanti succedeano nel mezospiorno dell'Europsi vi in nitiche trace della romano civilizzazione non erano perdute del tutto, e i rudi cui della gotica libertà non avevano imiteramente prosperato. La libertà della moderna Italia non nacepu datla indipendenza dei proprietarla della moderna Italia non nacepu datla indipendenza dei proprietar-

l 1 l Hume, iii. 5. 7. Sismondi, x. 533-40; xi. 434-35.

delle terre; ma per lo avverso essa mosse la sua origine dal libero spirito degli abitatori delle città; essa non originò nella sala del barone ma nella radunanza dell'industrioso cittadino. Mentre che i grandi proprietari s'impegi avano in progetti di scambievoli stragi e lasciavano i loro burroni sugli Apenniui per dare il guasto alle pianure sottoposte, gli abitatori delle città prosperavano sotto la protezione delle mura native e riaccendevano nei loro domestici focolari le morenti ceneri di civile libertà. Allora che gli stati transalpini erano ancora immersi nel barbarismo, e l'industria nasceva appena nelle situazioni protette all'ombra delle turrite mura, le italiane repubbliche già prosperavano per ricchezza, le arti si erano già ravvivate fra i monumenti dell'antico splendore. Il secolo di Eduardo III, che vide i nobili d' Ingbilterra sui loro campi in rustica opulenza, con in luogo di tappeti, l'umile strato di ginestra, allora che pochi dei baroni sapeano segnare il loro nome, fu contemporaneo a quello di Petrarca e di Dante, e di poco lontano da quello di Raffaele, ed alla profondità di Machiavello. Allorchè Carlo VIII alla testa dei barbari, quantunque valorosi nobili della Francia, al cadere del decimo quinto secolo irruppe nell'Italia, egli si trovò in mezzo di un ricco ed incivilito popolo, già avanzato nella carriera del progresso, ed abbondante di mercatanti che fra i loro debitori contavano tutti i sovrani dell' Europa. Quando il feudale monarca minacciò di sonare la sua tromba dentro le mura di Firenze, i cittadini di questa, minacciarono di sonare le loro campane, ed egli tutto re che fosse del più gran regno militare temè d'impegnarsi in una lotta coi borghesi di una pacifica repubblica (1).

Nê questi secoli videro l'Italia meno grande per civili virit di quel c'e lo ai fusse per longaminité per magnificenza. Giù naio di decime terro secolo, l'imperatore di Germania era stato dictato da una lega delle re-pubbliche lombarde, e le virit degli stati della Greeia vedennai rinnevate end patriotitismo della moderna libertà; imperò che le loro istorie si ornazono di datti non dissimi dia quelli. Altorebi i soddati techa chi con fercoe inunamità ebbero posto sopra le mura di Cremona i figli dei cittadia per rattenere gli assestitori del laciarvir il toro missili, piadri tapini piangenno forsennati, ma non consevano di combattere di Greena unaminamente mandratono pregnade al senato non comprase la loro libertà colla resa d'una sola farteza di quelle che la repubblica ca possedvan. No piartismo con estutuaza degli sorio fitti dall'impero britannico nelle ultime guerre, ma quatuque ne sia stata la granderza esia debono coedere inanari quelli dell'italia particitismo, che

1 1 1 Sism. Rep. Ital. iii. 157; v. 365; xii. 168. Hume, ii. 349.

alla battaglia di Meloria equipaggiava le rivali flotte di Genova e di Venezia con altrettanti marinari, quanti di Francesi e d'Inglesi combatterono alle alture di Trafalgar (J).

Pure le medesime cause che operarono la rovina delle greche repubbliche e della indipendenza del settentrione dell'Europa, ruinarono le italiane città. E poichè queste non aveano provvednto alla libertà ed agli interessi del gran corpo del popolo ne patirono a buon dritto la pena. E per vero dire gli stati di Firenze, di Venezia, di Genova, di Pisa non essendo altro che dinastie nelle queli porbi individui usurpavano ì dritti del gran corpo dei cittadini, non contenevano alcuna equabile libertà; nei secoli più prosperi della loro storia i cittadini delle italiane repubbliche non ammontavano a più di 20,000 di classi privilegiate che teneansi altrettanti milioni in soggezione: i cittadini di Venezia erano 25,000; 45,000 mila in Genova; 60,000 in Pisa, Siena, Lucca e Fiorenza, di modo che il dritto di cittadinanza così limitato, discese solo a poche famiglie ed era gelosamente guardato dalle invasioni come dritto esclusivo della nobiltà; nessuna parte estendessi alle conquistate province, nessun dritto devolveasi alle repubbliche alleate. Le classi privilegiate negli stati dominanti teneansi in mano la somma del potere, mentre che un geloso spirito di mercantile monopolio regolava le ricchezze dello stato soffocando l'energia negli assoggettati territori; imperò la libertà così compendiata dentro basi ristrette, nessun generale beneficio potea partorire, nessun durevole edificio potea erigere, onde avvenne che fin anche nel tempo della più grande prosperità illaqueavansi in perpetue lotte nascenti da tale arbitraria esclusione, e fin ai tempi moderni, la solidità dell'architettura di Firenze ci ricorda quelle civili guerre, allorche ogni nobile famiglia dovea aspettarsi nn assedio nel proprio palazzo per difendere quei diritti che essa negava agli altri suoi concittadini (2).

Nel rapido progresso e nella splendida istoria di queste aristorratiche repubbliche viscogi rittratta l'inducusa dello spirito di libertà entire repubbliche viscogi rittratta l'inducusa dello spirito di libertà entire stretti confini di una piecola frazione di popolo, e nella loro decadenza repentina e nello seadmento del pubblico spirito, la consegnenza dora scaturire laevitabile dal vestire a pochi quelle attribuzioni che sono dritti inalicashili dei più.

Ma repubbliche così fatiamente costituite dovenno ad ogni modo riuacire maladatte a resistere in tempi difficili i rovesci di fortuna, e quella insensibilo ruggine con che l'agiatezza e la prosperità agginono fiaccare la forza degli stati; quindi avvenne che il primo dinastro facendo

I 1 I Sinm. Rep. Ital. iii. 90. iv. 22-9.

1 2 l Sism. Rep. Ital. xii. 16-8, 24.

girare în avversi tutti gli alleati, ridusse le città alle ultime risorse che unicamente racchiudeano nell' interno. Quantunque il senate mandasse lo atendardo di S. Marco annunziando di voler ristorare la libertà alle conquistate marcho del Trevigiano, l'oligarchia veneziana non ne accordò i dritti e la repubblica derelitta dagli alleati e scemata in un sol giorno di tutti i suoi domini, si vide restringeral intorno il suo territorio e ritornare alle originarie lagune della capitale. Così Firenze perchè non accomunò i dritti della città alla conquistata repubblica di Pisa, nessun incremento di potenza ne ritrasse, e per sopprappiù ebbe a contribuire quel contingente di soldati che bisognava per guernirla e tenersela soggetta. La dissoluzione della confederazione ateniese dopo la disfatta in Siracusa, quella di Lacedemone dopo la battaglia di Leuetra, quella di Tebe dopo la morte di Epaminonda trovano il loro ragguaglio nella moderna istoria dell'Italia, allorchè ad ogni rovescio di fortuna di Venezia, di Fiorenza o di Genova, le città di cui queste erano capolnogo, disconoscendo quella odiata soggezione per distruggere quella invidiosa autorità in cui essi non erano chiamati ad averne parte, si giravano alle armate di qualunque nemico; che anzi senza disastri di sorta la tacita ruggine del tempo apportò la debolezza del secolo sopra comunità che solamente dipendevano dall'energia delle classi aupreme, poichè le famiglie nelle cui mani stava esclusivo il potere, rimanendo infiacchite ed estinte dal tempo e dall'età, non ebbero a giovarsi di alcuna energia delle classi inferiori. Assottigliatosi il numero dei cittadini, crebbe il malumore nei aoggetti, ed i patimenti sofferti sotto cosifatto governo ingenerando vie più il discontento; molte repubbliche italiane con iscopo di evitare le lotte di fazione ed i calori di parte, consultando le circostanze, fecero di necessità virtù, cedendo volontariamente tanto delle loro prerogative quante ne perdevano per le invasioni di altri poteri (1).

In sin dai primi secoli sin per l'industria sia per l'opulenza che ne conseguita, lo pairito d'indipendenza s'inquence è pei crebbe col tempo nelle l'indure, e gli abitanti dello città fector o gni loro possibile per maniencesi l'acquistata prepondenzaz; ma siconem questa ex-circoscritta si terrazzani dello città, ed escludore gli abitatori della campagan, questi ultimi i unireno ai livo condettieri fesdati onde nature alle 
crosciuta influenza delle classi manifatturiere: se non che la geloria delle 
ciassi industriose ne prolibi la rinnion per un unamos sforzo in difesa 
della loro indipendenza. Avvenue una volta che tutto il paese eccitato 
da una insperata viltori en per riavegliari alle armi, ed un condettiero 
di un conggio più sperimenzatio a versebe pottuto tabibite in libertà opera 
di un conggio più sperimenzatio a versebe pottuto tabibite in libertà opera

1 1 1 Sism. xii. 16-8, 91; Mach. iii. c. 27.

una base più salda; ma i horghesi di Ghent non avevano la fermezza del pastori di Underwalden e la vittoria di Rosbecq schiacciò per secoli la crescente indipendenza delle classi commerciali, sotto il barbaro giogo del potero feudale (1).

Avea pertanto l'esperienza dimostrato che tanto la libertà nascente dall'indipendenza del deserto, come quella delle città andava necessariamente soggetta a perire, e che la saviezza politica non sapea comporre una comunità, ove non si scorgessero i germi della rovina. Quest' induzione sembrava fissare la sorte delle umane cose, quindi divenne sentenza generalmente radicata, che le comunità come gli individui aveano assegnato un certo periodo di vita, lo che era impossibile estendere al di là di un certo limite, e che un'epoca di attività e di vigore era necessariamente seguitata da un'altra di fiacchezza e di corruzione. "L'imagine della giovinezza e della vecchiezza," dice il sig. Ferguson, "fu applicata alle nazioni, e le società come gli individui furono creduti avere un periodo di vita ed uno stame che era inaspato dai destini, ove uniforme e duro, ed ove adrucito dal tempo, per essere reciso all' battere dell' ultim' ora, e dar luogo ad altre veci che doveano succedere (1)." -"Cartagine," dice Polibio, "subì la ultima sorte tanto prima di Roma, quanto di questa essa era più vecchia," e questa che sopravvive, prevedeva egli, porta in seno il germe della propria caducità.

Mentre dietro l'esempio del passato simil concetti avolgonsi sull'isevitabile destino della libertà ovanque stabilità, una multiplicità, cause si vedono operare tacitamente ed apportare al sistema sociale, una energia conoceitata, che auchenni priori dil di apparates exadioni, isfonenco negli stati moderni una parte della sempre rinascente giovinezza dell'unantità collettira.

I. Fra queste la Caustana Renatores grandegai la prima. La schiavità erra stata la causa revinosa di tutti gli stati delli antitàti, le riccherza erraspero le alte classi chè separate dalle basse du una linea di demancation, son o derivavano alcun incremento o sussidio per ravivare l'encegia; ma l'influenza di una religione la quale proclamava la universale queggiainea del genere unano ionanzi il cuolo, e che indiri-rava la rivelazione, in modo speciale ai poveri, distrause queste rovinosa dedinicione. In modis tatti la schiavità caddo stota la cercente influenza della cristianità; prime a de mancipare i loro vassalli furnon le case religione, dirigedo le I toro incessanti contazioni per ottierene le medesine coocessioni dei haroni feudatari, e promovendo i primi gerasi de una iduativa in la litta di suna di dattiro in liberti. Mestre i vassalli di orportettarj militari.

<sup>111</sup> Barante, i. 42-3. Siero. Fran. xi, 249. 121 Civil Society. 344.

giacevano nella schiavitù o s'invilivano nell'ignavia che conseguita questo abielto stato, l'industria acquistava vigore sotto la protezione delle mura monastiche, ed i liberi vassalli degli stabilimenti religiosi prosperavano sicuri in devota protezione. Ne fu solo coll'eguaglianza che proclamava, o colla sicurezza dalla violenza che offriva, che la influenza della religione favorì la libertà; ma l'etusiasmo risvegliato, dirigendosi verso un interesse universale, atteggiò il movimento delle masse verso una politica attività: sicchè migliaja cui era sconosciuta la beatitudine della indipendenza, e che nessun interesse temporale potea commuovere, furono risvegliati dalla voce del fervore religioso. La libertà della Grecia, e la disciplina della Macedonia produssero un'impressione transitoria nelle umane cose; ma il fanatismo di Maometto, portò nel mondo una convulsione. L'ardore della cavalleria mise i nobili in azione, e l'ambizione dei monarchi portò nel campo i baroni feudatarj; ma l'entusiasmo dei Crociati risvegliò la forza di tutto il mondo occidentale. Oundi col espaudersi dello zelo religioso fu immensamente esteso il campo della libertà, nè solo correano ad ascriversi per l'effimere ebollizioni di popolare eccitamento, chè l'accigliato valore del fanatismo, ed il fervore della capanua apportò finalmente quel diuturno ajuto che nè l'ardore delle città, nè l'indipendenza del deserto possono giammai sounministrare

II. Mentre che l'entusiasmo religioso andava così inalzando le menti degli nomini prima colle Crociate e poi colla Riforma, l'arte della stampa destinata a cambiare la faccia del mondo morale rese perenne le impressioni create, e ne ingrandi la sfera. Lo spirito di libertà religiosa non trasse solo nutrimento dal pulpito o dalle private congregazioni, ma associandosi alle speculazioni degl'umani pensamenti, crebbe colle cresciute ricchezze e cogli inalzati desideri di una opulente porzione della società. La scoperta della scienza, l'incanto del genio possono attrarre pochi in ogni età; ma le grandi masse del genere umano solo si ecciturono dalle emozioni religiose, e solo coll'espansione dell'entusiasmo furono sostenuti i più grandi aforzi dell'europea civiltà. La diffusione del sapere per via della stampa non è destinata ad operare un precario scoppio di sentimento popolare; ma atteggiando le menti degli apiriti di prim'ordine che dirigono il movimento del pensiero umano, essa produce nella società impressioni costanti, che si rinnovano nelle successive generazioni, e che nell'ardore della gioventù sono animati dallo spirito delle classiche rimembranze. Tutta la faccia della società ba subito per questa potente scoperta un generale mutamento; le cause dell'antica sua caducità sembrarono essere ovviate da un nuovo spirito di vita derivata dalle moltitudiui, i cui talenti influiscono sulla fortuna dello stato, e così il potere dispotico fu scosso fin anche nelle armate che sono destinate a rafforzarne l'autorità.

Se non che il bene che deriva dalla diffusione della scienza, non va scevro di mali: se i principi del progresso hanno acquistato più fecondo terreno, quelli del male ne sono più estesamente disseminati: i conflitti della società cresciuti in estensione, crebbero anche in violenza, e le passioni dei popoli furono eccitate per pretesto alle ambizioni personali. Solo il tempo ne ristora, poichè coll'avvicendarsi delle cose nmane, gli elementi più nocivi vanno gradatamente estinguendosi, mentre le cause dei progresso producono durevoli gli effetti. I conflitti delle greche repubbliche, le crudeltà della democrazia ateniese banno cessato di travagliare il mondo: ma le massime della greca virtir, le opere dell'attico genio continueranno perenni ad elevare gli animi degli nomini. I torbidi, le convulsioni, i pericoli cui ha dato lnogo ai tempi nostri ia estensione delle cognizioni nei bassi stati, andranno sopiti col tempo: ms la migliorata società che essi hanno prodotta, il grande vigore che essi hanno comunicato ne compenseranno dei mali, ed apporteranno un movimento di progressiva felicità alla specie.

III. Nonpertanto la religione avrebbe forse invano rotto i legami della schiavità, e la estensione del sapere invano allargato il potere dei liberi, se un cambiamento non fosse stato operato nell'arte della guerra, colla quale le differenti classi della società si combattono. Mentre l'aristocrazia del paese era di continuo educata alle armi, e la cavalleria dava il guasto ad ogni proprietà, i pacifici abitatori del borghi, i rudi villici dei campi erano inabili a resisterne gli attacchi. Eccettuati i pastori delle Alpi, le cui dure consuetudini davano alla loro infanteria insin dalla prima età la fermezza e la disciplina di soldati veterani, le leve tumultuarie dei popolo rimaneano ogni dore schiacciate dalla mano armata della feudale pobiltà. Le insurrezioni dei comuni nella Francia, quelle dei contadini in tempo di Riccardo II, nell'Inghilterra, quelle dei cittadini di Gbent nelle Fiandre, e dei servi nella Germania, furono tutte dissipate e soppresse dalle armi superiori e dalla più salda disciplina della campestre cavalleria. Pure colla scoperta della polyere quella decisiva superiorità fu per sempre distrutta: le feudali schiere invincibili alle lance ed alle aiabarde dei contadiui, ebbero a cedere alla devastatrice potenza dell' artiglicela, e le armi difensive abandonate per un sentimento di insufficienza contro questa effesa invisibile, la preponderanza dell' aristocrazia fu distrutta per la sperimentata inabilità a resistere la disciplina, che l'industria sapea ordinare nel campo; la ricchezza delle Fiaudre uon valse contro le iance francesi e l'artiglieria delle Province Unite soperchiò le armi di Carlo V. I baroni di Riccardo dissiparono

agevalmento la plebe che seguiva gli stendardi di Wali Tyler, ma il funco dei coloni disfere gli squartori dei nobili a Martan Moor, em carsi funco dei nobili a Martan Moor, em carsi che la armi a funco sono i più grandi livellatori del genore umano, este che la centra del protezi del parti o ciurne dei poveri e la schiere del principi. Quintil la ricchezza divenne essenzialo poveri e la schiere del principi. Quintil la ricchezza divenne essenzialo povera del positi del protezio de

IV. La introduzione dei hisogni artificiali, il progresso del lusso diedero l'ultimo crollo al potere feudale. Allora che le eleganze della vita erano sconosciute ed i baroni vivevano con una villereccia magnificenza nelle foro possessioni, la distribuzione delle loro ricchezze attirava intorno ai loro castelli una moltitudine di fittajuoli, che riconoscendo tutto dalle loro elargizioni erano sempre pronti a sostenero l'autorità da cui avevano sussistonza; ma a poco a poco il progresso della ricchezza avvicinò i nobili alla metropoli, il lusso trasferì lo loro spese, o da quel momento ogni loro ascendenza perì. Allora cho il proprietario aveva dissipato la sua ricchezza nel procurarsi nuovi ricercati piaceri, e non visitava lo salo de' suoi antenati che per esercitare estorsioni sopra i suoi fittaiuoli, manco di mezzi per mantenere la guerra e scaddo d'influenza sopra i suoi partigiani-quindi non essendovi scambio di ajuti o di servizi, l'interesso cessò di essere un legame, e la lontananza fece dimenticare ogni affezione. Pure per la rimembranza dei tempi trasandati, tutto che la influenza ne fosse perduta, il potese della feudale nobiltà fu lungo tempo oggetto di terrore; poichè tali mutamenti come altri naturalmento introdotti, non furono avvertiti cho quando se no manifestarono gli effetti. L'aristocrazia della Francia fin anche allorquando era sull'orlo della ruina, rimaso oggetto di timore, ed il popolo dubitava ancora della propria potenza a resisterlo allorchè essa ruinò avanti la violenza de' suoi numerosi nemici.

Già insis dal rinascimento dello lettero nel sediessimo secolo, e dal primo appatrio della, Riforma, queste cause andavanotacitamento operando, montrecche il tempo innostaro di tutte le umane cose, camihava a poco a poco il sistema del mondo morale. Il valoro costanto del ti-formati emancipi girindustriosi dal gioso della Sporga, e di severo fanatismo del puritani inglesi orrescio il potere della mormanan nobilità. Pestanione del saprer socosa lo fondamenta del dominio arbitariosi.

e fin anche nei paesi meno illuminati la pubblica opinione moderava la forza del dispotico governo. Gli stati meno liberi dell'Enropa, comparati alle dinastie dell'oriente, erano monarchie costituzionali; sì che l'islessa oppressione della russa severità apparl leggiera, raggnagliata alle crudeltà del romano impero. Pare non fu prima dei preludi della Rivolnzione Francese che fosse avvertita l'estensione delle alterazioni avvenute o che la debolezza delle armi del dispotismo, lanciate in conflitto cogli sforzi della lihertà, si palcsasse. Le armate erano l'istituzione la più fatale dei sovrani, e ricorreasi agli esempi dell'antica storia onde provarne la tendenza a stabilire una dispotica autorità; ma le alterazioni del tempo togliendo lo scettro ai regnatori feccro che queste stesse si ritorcessero contro quel potere che le aveva create. La sagacità dei monarchi francesi avea educate queste bande formidabili, come un contrapposto al potere dell' aristocrazia, cd esse aveano resa la monarchia libera da ogni impaccio dei baroni feudali: ma una sagrezza maggiore che quella di Richelieu preparava nella disciplina e nel potcre di queste i mezzi per una totale ricomposizione della società. Invano lo sfortunato Luigi chiamò le sue armate alla capitale, e tentò di eccitare i nobili loro sentimenti contro la violenza del popolaccio, lo spirito domocratico avea penetrato finanche i ranghi dei soldati veterani, è colla rivolta delle guardie il trono della monarchia francese fu distrutto.

Tale fix la grande cagione onde mosse l'importante distinzione fra il progresso del potere populare negli antichie nei moderni tempi. La tirinnisia ottenne potenza solo coll'armare una porzione di popula cuatro l'altro, e la sua forza maggiore riposava sopra truppe che avazono comuni gli interessi. Ma il progresso dello cognizioni col dividere le passioni delle armare sulle quali esa poggiava no ha rovesicato la fereza, si che i sovrani delle monarchie militari hanno nei tempi nostri più timore delle truppe che essi composero ad istrumento del proprio va-tere, di quel che sona fanno dei cittadini cui casi riguardano come oggetto del tono del noto intere. La spada gli da hungo tempe con dolore degli amici dell' indipendenza, passata dai nolhi al trono, d'ora diventata una causa dibule de sia, accommando le cognizioni, la reso vicie la pregiudiria, di chi il potere non el più invincibilo perchè trasferito da un corpo che ha interessi esclusivi sul nu altre che va passa cuata colla socicità.

La storia primitira del mondo ribocca dei conflitti dello spirito lihero colla tirannia, e degli sforzi dell'industria che vuol scuotersi il giogo del potere aristocratico; gli oppressi banno finora risvegliato la nostra simpatia, e noi temevamo non fosse ripristinata la vecchia schiavitù degli uomini: pure la Francese Rivoluzione scoprendoci muori perigli, ne fa avvisati in modo, che lo storico si trova oramai dovunque circondato dai terribili mali di un' oppressione democratica. Le cause discorse hanno dato tale atraordinario ed irresistibile peso al partito popolare, che il periglio ci si presenta dall'altro lato, e la tirannia che sembra doversi maggiormente paventare non è quella dei pochi sopra i più, ma del più sopra i pochi. Il grande pericolo che ci corre è, che l'influenza del sapere, della virtà, del merito pon sia soverchiata dalla veemenza dell'ambizione popolare e dal potere democratico. Questo male è di natura grandemente più terribile cho la regale severità, od il peso dell'oppressione aristocratica. Pienamente sviluppata nel volgere di pochi anni essa scompone la società, distrugge le classi necessarie alla sua formazione, annienta ogni elemento di civile e politica indipendenza. Per tale igneo torrente il mondo civilizzato fa transizione e quindi divengono necessari tutti gli sforzi della filosofia per osservarne gli andamenti ed allontanarne le devastazioni. Felice lo storico che nei ricordi di trascorse sventure sa trovare alcun che per giustificare le future speranze, e che degli errori delle passate esperienze ritrae le lezioni della finale sapienza.

I grandi mutamenti della natura fannosi a gradi insensibili. La vegetazione comincia con misterlosi embrioni, poi ingrandita giganteggia in foresta; i continenti sedi degli imperi, abitazioni di migliaja, sono formati dalle altuvioni di moltiplici finmi confluenti; la vita animele nella catena zoologica incomincia dal torpido zoolito e sviluppata va a completarsi nell'energico potere del corpo dell'nomo; con simili passi e con tale insensibile progresso muove e componesi la grande fabrica della società. La libertà moderata, prima sorgente ed ultimo complemento dell'umano progresso, ha tardissimo lo sviluppo, e molti snni si volgono, molte nazioni scompajono dalla superfice della terra anzicchè si stabilisca ed acquisti fermezza. La costante osservazione di questa importante verità vale a rassicnrare le nostre speranze ed ispirarci la moderazione, poichè mostrando quanto incessante è stato il progresso a traverso le vicissitudini del mondo, ci consola colla speranza; e dalla inefficacia e dal pericolo degli attentati contro la marcia della natura e contro la corrispondenza delle istituzioni ai tempi, fa discendere la moderazione. Gli annali della Francese Rivoluzione più che qualungne altro evento delle umane vicende valgono a dimostrare questa importante verità, poichè col tratteggiare a colori risentiti l' irresistibile progresso della libertà ed i terribili danni che scaturiscono dalle repentine innovazioni, insegnano moderazione ai reggitori dei popoli, e previdenza ai riformatori, depurando così il futuro progresso della libertà dai sanguinosi trionfi di che la storia dei tempi trascorsi va orribilmente lordata.



## CAPITOLO L

PARAGONE DEL PROGRESSO DELLA LIBERTA' IN FRANCIA E IN INGHILIERRA.

--

## SOMMARIO.

a prima. - Ciò deriva dalla più ampia estensione di libertà acquistata antecedentemente gl'Ingless.—Rifetti della conquista degli Anglo-Sassoni e dei Dunesi sull'indole dei popola.—Grandi glitanza della conquista normanna.—Essa produce la ciasse dei contadini benestanti e le crima n che degl' Inglesi selle guerre della Rose.—Cause della moderazione e elementa della gran che degl' Inglesi selle guerre della Rose.—Cause della moderazione e elementa della gran de rivolta.-Stato primitivo della nazione francese.-Champ-de-Mai.-Miserevole stato dei Gall origent.-La loro valentia si ristora la prima volta per le guerre civili dei nobili.-Origine dei aborghesi.—Principi reassili della corona.—Lero privilegi di sovrantà,—Effetto fatale della mancanza di una classe di contadini benestanti.—Conseguente delle guerre inglesi.—Insurretione delle rovince.-Lo spirito di libertà è soffocato dal potere sulttare della corona.-Mansione province.—Lo spirito di literità è nofficialo dia potere militare della corpea.—Mansone della scubili in Parije potere dei grandi feuntaria.—Effetti di mi'armata sempre fina a spirito militare ed imprese del passe.—Privilegi escimivi della nobilità.—Picciolo progresso della Riforma.— Emmorpasione della potenza del pensarro e dello spirito di libertà, mercà ia informa della tettera-tura a fissocia.—Drigini dell'indois erbraggia della rivolazione francese.—Benefici diffetti che i



🌋 a grande rivolta in Inghilterra e la rivoluzione francese, più che qualunque altro storico evento, sogliono essere, dalla comune degli uomini, considerate come strettamente uguali. Pure, sebbene a bella prima ti colpiscano per vari punti di somiglianza, sono forse tra loro più che non si crede, dissimili.

Si nell'una che nell'altra, la corona impegnavasi in una lotta col popolo, che usciva fatale per la reale famiglia; si nell'una che nell'altra, il monarca regnante fu dal trono sobbalzato al palco e l'autorità legislativa dalla forza militare rovesciata. In ambe un generale delle armate ascendea il soglio e ad un brieve periodo di dispotismo militare successe la reintegrazione de legittimi monarchi. Fin qui il paragone regge;—iu altre particolarità, vien meno. In Inshillerra la pugna si continuò per molti anni e con varia viceo-

da di fortuna tra la corona ed una larga mano di nobiltà da na lato, e dall'altro, tra i cittadini e il partito popolare. Un solo esempio valga per mille; nel corpo di dragoni comandato da lord Barnard Stuart, trovavasi un maggior numero di proprietari fondiari, di quello che tra tutti i membri del partito repubblicano in ambe le camere del parlamento, le quali votarono al primo rompere della guerra. Nella Francia il monarca cesse, quasi senza lotta, alle occupazioni del popolo; ed il sangue che solo si sparse in guerra civile colò dalle vene degli entusiasti contadini della Vandea o tinse il terreno di Francia per l'animo leale delle città del mezzogiorno, dietro che i capi del partito reale si furono già dall'azione ritirati. I grandi e doviziosi proprietari di terre non cho le classi privilegiate al numero di 70,000 disertavano il paese; -- e così l'autorità regia venne tantosto perduta e il re miseramente al palco tradotto da una fazione in Parizi, cui poche migliaja di ardimentosi e pronti uomini, dapprima, avrieno di leggieri potuto spegnere; e che addivenne dopo irresistibile, imperò che le si permise eccitare per tutta la contrada e per via di misure rivoluzionarie, le cieche bramosie delle classi più minute (1).

Proporzionata alla forza della resistenza opposta nell'Inghilterra alle usurpazioni del popolo dalla corona, dai nobili, dagli ordini superiori dei proprietarj di terre, fu del pari la moderazione da ambe le parti spiegata nell'uso della vittoria e nel pochissimo sangue cho versavasi sotto la scure. Eccetto re Carlo e i più influenti personaggi del partito aristocratico, non un solo individuo, durante la gran rivolta, per mano del carnefice, finiva;-veruna proscrizione o carnificina;-vinti e vincitori cessato il furor della pugna, deposte le armi, vissero ore tranquillo insieme e sotto il repubblicano reggimento. In Francia, per avverso, verun argine si levò dal governo per arrestare il popolar torrente. Il sovrano avea sortito dalla natura, meglio di qualunque suddito de'snoi domini, indole pacifica ed umana e alimentava un terroresuperstizioso a spargere il sangue, Indi trionfavano i democrati, senza la perdita di una sola vita e trionfavano sul trono, sulla chiesay su tutti i proprietari; pure i loro trionfi portarono, fin dal primo, una profonda impronta di turpitudini, di ferocia, senza esempio negli annali del mondo (2).

<sup>[</sup> i ] Lac. 8, st. i. 256, ld. st. di Francia, ix. 230. [ 2 ] Lec. vi. 132 Hume, vii. 76, Ling. xi. 8, Tont, Hume vi. 503, [, 115, Th. i. 30.

La religione, nella rivoluzion inglese, fu la gran leva adoperata per mnovere l'umanità. Anche nel regno di Giacomo I, i Puritani erano la sola setta che zelava religiosamente la libertà: ed in tutte commozioni che succedevano, le cittadinesche contese tra le parti nemiche si consideravano del tutto subordinate alle loro religiose quistioni, e ciò non solo dagli attori sulla scena, ma pure dagli storici che vennero ricordando nelle loro pagine quei fatti. Il pulpito era la gran colonna alla quale appuntellavansi le speranze, gli ardimenti dei capi-popolari;--e la già veneranda monarchia inglese a cui aderivano in ogni età della sua storia cotante potentissime classi dell'ordine sociale, dovè cedere finalmente alla furia disperata d'un frenetico fanatismo. Ma in Francia, l'influenza della religione, esercitavasi intiera soltanto da un lato. I paesani della Vandea segnivano i loro parrochi alla battaglia e se tenevano sicuri di salvazione, combattendo per la croce; mentre i giacobini di Parigi fondavano la loro possa nello scherno di ogni maniera di devozione ed erigevano, sulle ruine della fede cristiana, lo altare della ragione. Il primo passo che si diede al ristoramento di nn regolare governo fu la reintegrazione de'templi cui l'nragsno della anarchia avea diruti e il ravvivamento della fede cui quella furia dirotta avea spenta nei cuori (1).

Acerha contesa tra una porzione della comunità e l'altra, fu la guerra civile in Inghilterra; pure un gran polso degli aderenti ai principi repubblicani formavasi delle più alte classi della società e i figli dei benestanti contadini empivano le fila delle ferree e ben ordinate bande di Cromwell. Veruna carnificina o proscrizione, in questa guerra; verun maniere arso dal popolazzo; non una traccia odiosa di guerra aervile. Sebbene i tempi rompessero a fortuna ed ambo i partiti gravemente si travagliassero, la moderanza de' vincitori apparve così specchiata, da meritarsi par la lode degli storici realisti; e se togli la morte di re Carlo, di Strafford, di Laud, ben pochi atti d'inutile crudeltà intenebrarono lo splendore delle trionfanti armi repubblicane. In Francia, non appena espugnata la Bastiglia, tosto sgominarsi ogni vincolo di autorità, invadersi universalmente ogni privata proprietà; i contadini, quasi in tutte le contrade, dalla Manica ai Pirenei, levarsi armati contro i proprietari, ardere le loro case, saccheggiarne con mani ladre gli averi; e i più sublimi trai cittadini per tutto il paese, eccetto la Vandea ed i distretti realisti, assoggettarsi alle più crudeli ferocie. No! la rivoluzione francese non fu una lotta tra alcuni dei

Larochrysquelein, 71, Napoleone di Scott, ii. 211. Mem. di Carnot, 230. Rev. mem. v. XXXVII. Lac. S. at. i. 467.

ricchi e dei poreri che mattenerano princigi repubblicani ed altri tra quelli che avacuo spostala la cuasa della monarchia, ma si, per avverso, nu'universale insurrezione degli ordini più minuti e bassi contro i più alti ed opplenti. Bastava, fosse alequante latano sal popolazzo elevato per avere la vita in periglio, espilati i suol beni, la fami-gli al bando. I doni della nature più eletti, destinata recare diletto e render beati gli nomini quaggiò, lo spiendore del genio, la possana del penicoro, le grazie della bebli, erano si fatali a chi loposare deva, come del pari gli accidentali avvantaggi di doviniosa fortuna o le invide distinazioni di nascita. Uspagienza: e Libera girdavano della aperte cano tutti gli nomini della rivoluzione. Ma la costrori dibrati consistera nello pogliare bramosamente le classi oppeniti; l'apsofisiera, pell'esterminare coloro tutti, i quali o il superavano colla luce del proprio ineggoo ogli vinicano in acquisti (1).

La rivoluzione inglese terminò costituendo i dritti pei quali il popolo avea conteso, ma tutte le normalità delle costituzioni rimasero intatte. La legge venoe amministrata secondo le vecchie consuetudini, anche durante l'usurpazione di Cromwelle la maggioranza del popolo appena avvisò l'importante alterazione ch'erasi nel governo del paese, operata. In Francia, il trionfo del partito popolare fu seguito subitamente da un mutamento d'istituzioni, di dritti privati, di leggi;-i nobili. in una notte, spogliarono tutti i privilegi che aveano dai loro antenati redati. La discendenza della proprietà si disviò per una via diversa, abolendosi i dritti di primogenitura e l'amministrazione della giustizia tra uomo e uomo, sur un nuovo codice fu fondata, destinato a sopravivere l'impero perituro di Napoleone. Tutte cose in Inghilterra, cessaodo la rivoluzione, rimasero come per lo addietro, eccetto i privilegi che vennero al popolo riconfermati e le pretensioni delle quali la corona si svesti. Totte cose in Francia si alterarone, senza pur eccettuare la dinastia. la quale, non ha guari, fini coll'ottenere il trono (2). I grandi stati in Inghilterra poco soffrivano della rivoluzione. I nobili, i censualisti, i benestaoti contadini seguirono a conservar le loro possessioni e, sotto una nnova forma di governo, l'influenza della proprietà rimase inalterata. Eccetto le terre apparteneoti ai dignitari della chiesa, che si posero sotto un temporaneo sequestro e gli stati di pochi nemici carlisti che li persero abbandonando il paese, verun cambiamento d'importanza ebbe luogo nella proprietà; e dietro la ristaurazione, un'amnistia quasi universale adottavasi e gli autichi possassori, mercè lo sborso di

<sup>[ 1 ]</sup> Hume, i. 127 e vii. 70. Ling, xi. 8. Clarendon, (2) Ling. xi. 5. Rivarol, 530. vi. 551. Rivarol, 554.

un moderato pagamento, riguadagnavano le loro terre. In Francia, dall'altro lato, tutta la proprietà fondiaria della chiesa e la maggior parte di quella spettante alla nobiltà, durante la rivoluzione confiscavasi. Ecotanto fu il potere dei nuovi proprietari, che i Borboni si trovarono stretti, quasi condizione fondamentale di loro reintegrazione, amallevare la sicurtà degli acquisti rivoluzionari,-Gli effetti di cotale differenza stati sono al sommo importanti.-Tutti i proprietari che vivono dei frutti del snolo nella Gran-Brettagna e nell'Irlanda, al di d'oggi, a malgrado il prodigioso incremento di opulenza che d'allora in poi esiste, non ammontano prohabilmente a 300,000 mentre sopra 3,000,000 capi-famiglie e 15,000,000 persone, la cui vita dipende dalle loro fatiche, sussistono sui soldi che ricevono. In Francia, però, sono presso a 4,000,000 proprietari, dei quali i più in ogni stremo d'indigenza e sopra 14,000,000 anime componenti le loro famiglie, che vivono indipendentemente dalla paga delle loro fatiche e formano così nna classe maggiore di tutte le altre della comunanza. Epperò in Francia, i proprietari sono così numerosi come gli altri membri dello stato; in Inghilterra, appena alla decima parte del loro novero ammontano (1).

L'influenza politica dell'Inghilterra, dietro la ristaurazione, si rimase principalmente in mano delle grandi famighe. Taluni trai pari della camera dei lordi si assicurarono per langa stagione una maggioranza nella camera dei comuni e l'esperienza ne resi accorti, che tolti quei periodi di tempo in cui fuor dell'ordinario si esalta la nazione, le redini del governo si raccolgono nel pugno dei principali proprietari delle terre. In Francia, l'alta camera, posta a raffronto dell'inglese, è insignificante; chè i più de'suoi membri traggono la loro esistenza dalle larghezze della corona; e tutti insieme, o direttamente o indirettamente, non posseggono alcuna reale preponderanza sulla costituzione. La lotta, che la rivoluzione legò alle successive età, per tale ragione appare nei due paesi differente. Nella Gran-Brettagna, come nell'antica Roma, arde trai patrizi e i plehei; in Francia, come tra le dinastie dell'Oriente, inacerhi trai popoli e la corona. Ovvia ne è la ragione; ch'è ciò naturale resultanza della conservazione dell'aristocrazia nella prima pazione, della sua distruzione nella seconda. Nè giova più illudercit La bilancia politica inchina finalmente e trabocca sempre da quel lato ove il maggior tesoro della nazionale proprietà si raccoglie.

Il potere militare e navale d'Inghilterra non fu essenzialmente dalla

<sup>[ 1 ]</sup> Start, 54. Ling. xit. 20. 21. Mign. ii. 463. Colquhoun, 106, 107. Ganith. 104. 203. Mem. del duca di Garta, ii. 334.

grande ribellione tramutato. Un grado più severo di disciplina, per fermo, si stabili nelle sue armate ed un atteggiamento più risolnto, pronto dal governo si adottò nella corrispondenza cogli stati stranieri: nia i rapporti esterni della monarchia restarono quelli che pria: veruna conquista permanente effettuavasi, nè consegnivala alcuna alterazione nell'equilibrio del potere europeo. Pochi anni dopo la restaurazione, gl'Inglesi guerreggiarono una dubbia, marittima gnerra col più piccolo tra gli stati continentali e la regina dei mari dovè piegare la fronte umiliata innanzi ai trionfi e alle flottiglie di un'inconsiderabile repubblica. In Francia però, al primo scoppio della furia popolare successe, colla rapidità del baleno, nn' immensa, universale ardenza per le armi; gli stati vicini tosto cessero alla vigoria delle forze rivoluzionarie e l'Europa fu scrollata dalle sue fondamenta dai conquisti che condussero a fino. Così, per le cennate ragioni, dapprima per la trabocchevole e dirotta influenza che comunicò alle armi di Francia la rivoluzione, indi per l'ascendente dalle potenze che le soggiogarono, acquistato, l'antico equilibrio europeo precipitò e per sempre.

Discrepance cotante, cotante svariate risolutare non si veglicono spiegare con essempli ingegnosi, cavati dalle distinziosi della diversa indele di ambo le nazioni e dalle differenti circottanze che partorirono la liberti, in ambo i paesi. Dubbio non viba l'E un'essemizia differenza tra l'indoie degl'Inglesie dei Francesi, non tale però da rendere una rivoluzione, fiori del campo, incontaminata di asuque. Paltra ognor gavazzante in un mare di asuque cittadiso;—una che distrugge il feudaismo, Faltra che conferma l'aristocartieo ascendente.—Puna che sovverte il busno stato e la religione, Faltra che sasturisce dal leguni da quella creati. E ni importante differenza tra le circostanze di ambo i paesi, lorquande la loto, in nu peese, la base di un nouva distritale però, da requande la lotta, in nu peese, la base di un nouva distritale però, da require di lotta, in nu peese, la base di un nouva distritato del modo.

L'insurrezione degli schiavi è la più spaventevole tra le crisi sociali I neri delle Indie Occidenti in Seriminorono la via, già averi dei loro padroni, col fuoco, col ferro. È verità universalmente avvertita;— la forza di uun nazione si proportiona all'oppressura, alla gravità del jogo che si sucote. È terribide li ripiegaria dell'arco, quando di soverchio si forzò. Paura è la vera sorgente, l'ispiratire d'ogni maniera di fenecie; gil uomini spozzano gii altri, quando essi medesimi temono d'incorrere morte. Al nulla si riduce ogni proprietà, laddove gli aggressioni ulla lamona pardere, tutto a guadagarez —, ma nonappena

guadagano e si piacciono negli avuli acquisti, è rispettata. Immaculate di asngue sono le rivoluzioni, quando le classi pio notni correggono inovimenti del popolo e religiosamente si atengono dall'attirarne le passioni; terribilissime però, orrendi flageli di Dio, tosto che i proprietari jottano da una mano, la minuta indigente plebaglio, dall'altra. Glischiavi di St. Domingo superarnon gli orreri commenti dilappolazio di Parigi;—la rivoluzione americana poco differi digdi usi di dadi'altra della della proprieta di proprieta di proprieta di della mini sense della mini since menti di proprietata possi inazione nella rivolta single, si popolo nella rivoluzione francese.

Queste cagioni si scoprono nella storia antecedente delle due nazioni; ed una rapida rivista delle loro differenti sorti aprirà meglio il diverso carattere che informò le due rivoluzioni, additandoci i precedenti acquisti o le perdite dei loro avi.

La vasta estensione dell'impero romano accordò per setoli intieri pace e riposo agli abitanti delle sue centrali province. Le guerre si recavano soltanto sulla frontiera; e le legioni, principalmente reclutate di bande mercenarie e raccolte dai semibarbari stati posti sotto la giurisdizione dello scettro imperiale, appena rendevano una fioca immagine di quelle ferree e ben ordinate legioni che aveano data alla repubblica la signoria del mondo. Gl'imperadori, si allontanando dalle generose massime del governo repubblicano, opprimevano le soggette province colle più arbitrarie esazioni e di rado permetteano. occupassero i loro abitanti alcuna dignità, non che sedessero in alcun modo al timone del governo. L'ignoranza che nniversalmente prevaleva, era così grande, quanto quella d'Ingbilterra nel reame di Alfredo, lorguando verso il mezzodi del Tamigi, nessun del clero sapea pur leggere parola. In tempi così tristi ed in tanto abbassamento di fortuna, il genio del popolo, per le contrade dell'impero romano, intieramente si estinse e quegli uomini scadnti divennero ad un tratto incapaci e di combattere per le loro vite coi nemici del natio paese e di contendere valentemente per le loro libertà contro i despoti sul trono. La codardia colla quale, durante nna lunga serie di età, si sottomisero alle ladre ruberie doi barbari e alle villane esazioni di capi, rotti ad ogni tirannia, sembrerebbe a bella prima incredibile (1), ove cotal fatto non fosse dalle simultanee testimonianze di tutti gli storici constatato e non ci apprendesse l'eperienza, che tra la soverchia mollezza e gli ozi tranquilli della vita, son sempre gli animi dalla viltà fiaccati,

[ 1 ] Gibbon, in: 66-7. Turner, Anglo-Sussoni, i. 181-88 e ii. 6-8. Sum. Francis, i 75-7 Hume, i. 25

I Bretoni e i Galli, allorquando si sfece l'impero, si trovavano ugualmente inabissati in uno stato di politico degradamento. Gli abitanti al mezzodi della muraglia di Severo, non appena si allontanarono le legioni romane, furono inondati dalle orde selvagge sbucate dalle solitudini della Caledonia ed i capi dei Bretoni piansero sulle loro sconfitte e lamentarono l'impotenza in cui trovavansi per opporre e combattere un inesperto e vile nemico. Non ostante il genio militare, veramente straordinario di Ezio, non scorse lunga stagione e le Gallie furono corse dai loro barbari vicini; e una piccola tribù, emersa dal centro della Germania, riuscì, permanente signora delle pianure di Francia. Gli Anglo-Sassoni a grado a grado vinsero i diserti Bretoni e dettero nuovo nome, che dura tuttodi, alla futura regina dei mari (1). Cotali conquiste in ambo i paesi, come altrove ho cennato (2). furono seguite in fine da un completo cambiamento della proprietà fondiaria e con un immediato scadimento di una considerevole porzione del vinto popolo al grado di schiavi nella terra e nei domini de' suoi antenati. Così l'ultima e pessima tra tutte le umiliazioni, la schiavitù, tenne dietro a una lunga sequela di politiche e militari oppressioni e completò l'apatia e l'abiezione del gran corpo sociale, il popolo; e nei costui discendenti si saria finalmente spento, come nelle dinastie orientali, ogni santo desiderio d'indipendenza, se i flagelli dell'infortunio non avessero rinvigoriti gli animi e gli umani riguadagnato nella scuola dell'avversità quell'animo che aveano smarrito in età prospere e fiorenti (3).

I lumpi ostinati condititi che gli Ànglo-Sasoni ebbero a durare, dapprima cogliniqui, e poi it no res sessi funco la primaria causa, le cui mercè, nelle siole britanniche l' neorgia del popolo si ravvivò. Costesi guerro nou furono i passegieri lampi d'un irrequista ambisione o gliavidi litigi tra e e re, ma le ficrissime lotte di una razza contro l'altra, de combattono per ciò che vi ba di più caro al concustro l'altra, de combattono per ciò che vi ba di più caro al concustro l'altra, de combattono per ciò che vi ba di più caro al concustro l'altra, dell'applica per s'imbebero, senza tempo, di sangue. Ogni contea divenue al suo giro la secna di un mortate combattimento; o qui tribi ni spista successivamente dalla disperanza a generosi e maschi attenti; fincib; l'effemnistati indole dei nativi per intiero si tranutò, nell'atto che i lor vincitori mianerono dal cadere nella corrutelo, danno fatale che quasi sempre coasiegue rapidancente nei tempi barbari il favor della fortuna. Così le minute.

<sup>[ 1 ]</sup> Sinm st. di Francia, i. 201. Hume, i. 25 29. [ 3 ] Thierry, ii. 27 Turn. Anglo-Sassoni, i. 47, [ 2 ] V. Introduzzone. Hume, i. 67.

divisioni dei sassoni resmi, generando incessanii guerre domestiche e quindi la necessità di spiegare in ogni luogo coraggio, maravigliosmente contribuirone a formare l'indole della nazione. Milton servez, le guerre della Epitarchia non meritare maggior menzione di quello che le searamuce trai corvi e i nibbi. Meglio al vero si saria apposto l'Omero di Albione, se avesso lasciato detto che quelle tali guerre fonderno originalmente le basi del carattere inglese (1).

E sotto cotal rapporto siccome sotto altri vari, la posizione geografica della Gran-Brettagna altamente influi nella formazione dell'indole nazionale. Le altre province dell'impero romano si trovarono in un' ora corse dal nemico, che una sterminata ed irrnente orda di barbari dirompendo su di esse, non sapeano modo, nè argomenti per opporre valida resistenza. In non più di nna generazione i Franchi in Gallia, i Visigoti in Ispagna, i Vandali coi Goti nell'Affrica e dappoi nell'Italia i Longobardi, fermarono loro stanza. Ma le prode dell'Ingbilterra d'ognintorno circondate dei flutti non si poteano così di leggicri assalire da una subita ed irresistibile irruzione di nemici. Le occhi-azzurre miriadi di venturieri non vi giungeano dal Baltico se non lentamente, in isquadroni, in picciolette flottiglie, delle quali veruna sembra aver giammai trasportato più di sei od otto mila e spessissime volte, un solo migliajo o quindici centinaja di uomini. Così il popolo confortavasi animosamente a resistere, mosso dall'inconsiderabile numero di nemici che in tutte circostanze apparivano:-e sebbene freschi invasori incessantemente afferrassero al lido britannico, volgcano le armi contro differenti lati, perocchè ad empire la bramosia del saccheggio che riardevali tutti, andavano in traccia di luoghi non ancor derubbati. Di cotal guisa e per la varietà dei liti su quali ruggi il turbine della guerra e per lo incoraggimento a resistere che appieliandosi all'animo dei nativi crebbe colla speranza della vittoria e non di rado fu coronato dalle più splendido vittorie, lo spirito della nazione fece testimonianza di vita. Così la settentrionale barbarica invasione invece di essere un'illuvie che allagando le contrade del popolo vinto nei suoi gorgbi ne estinse tutta la energia, generò più presto una continna lotta, durante la quale, rifiorirono quelle belliche virtù, che si erano in mezzo alle dolcezze dell'impero miseramente perdute (2).

La postura delle sponde inglesi troppo aperte al ladro corseggiare dei Danesi, perpetuò questo spirito marziale, nell'ora che l'unione del paese in una sola monarchia potea minacciarne l'estin-

<sup>[ 1 ]</sup> Hume, i. 42. 37. Stem. Prancis, t. 400-1. [ 2 ] Markintoch, sull'Inghilterra i. 30.

tinzione. Arrogi, che sendo astretto il governo per molte generazioni a porre le armi nelle mani del gran corpo del popolo, sia Sassone o Bretone, cotal atto fecondò nel cnore di ciascuno i germi dell'indipendenza. Per resistere gli spietati invasori, l'intiera forza del regno si educò nell'esercizio delle armi ed i capi nelle contee comandavano, ciascun uomo, nei loro territori, capace di portar un'alabarda si affrettasse a loro soccorso. Con un'ordinanza di re Alfredo, una regolare milizia si ordinava in ogni parte del reame e di più s'impose, tutto il popolo fosse coscritto, armato. Quel gran monarca, combattè di propria persona non meno di cinquantasei battaglie contro gl'invasori ed in questa, ordinando le corti di giustizia, il giudizio per ginri, le regolari tornate dei parlamenti, dittava i primi capitoli della costituzione inglese (1). Onali forono le conseguenze che naturalmente scaturirono da tali fatti?... Fu la creazione dinn'indole ardita, indipendente che si spiegò in tutta la sua vigoria non solo trai proprietari dei terreni ma pure trai borghes), a quali ricorroano giornalmente I baroni per difendersi mercè il coloro braccio contro no vagabondo, ma infatigabile nemico. Epperò, fin dai tempi più remoti, i liberi fittajnoli sostennero un'im-

Pure, nonostante i sodi principi di libertà, che seco addussero i Sassoni dalle loro sedio antive gramathe, le cause che ascinoro fattalisato, san susistenza in lanta parte del mondo, operarono tremendemette in Implitterra e vi prerbero residicta ogni franchigis, se occorso nonfosso uno di quei fatti che si suole considerare come il più calamitoro nelladi elsistria. I Sassoni limportarono dal continuete la nota distiniono trai liberi e gli schiavi, edi locatoro numero i secrebbe apaventerolimente derante le lunghe guerone cell'Epistechia, in cui si principa quasi da cui discontinue la companio del proprienta del p

[ 1 ] Hume, i. \$5.8, 102.7,

[ 2 ] Thier, i. 182, ii. 180, Tec. Mor. Germ. c.13.4.

i vincitori riducevansi in ischiavitù. Nel tempo della conquista, per conseguente, la maggior parte del terreno nel reame coltivavasi dagli schiavi, che perfermo componevano la famiglia più numerosa di quella comunità, e sì che i liberi fittajuoli erano pochissimi al raffronto. Così questi schiavi, coll'avvicendare degli anni, avrebbero formato tutti gli ordini bassi dello stato e i discendenti dei liberi, a grado a grado, l'intiera aristocratica gerarchia. Il più ampio incremento dell'umanità si avverti sempre tra le classi più umili della società; imperò che tra queste il principio della popolazione è meno represso da considerazioni e da canuta sperienza; ma gli ordini più alti, ben lunzi del moltiplicarsi, non possono, ove loro non si aggiungano gli nmili. mantegere il proprio pamero. È questo il male inveterato che rende il mantenimento della libertà, per lungo volgere di tempo, così difficile estremamente in tutte le età del mondo. I discendenti dei poveri di continuo si moltiplicano, mentre quei dell'alto ceto nniformemente diminuiscono. Le classi più minute della famiglianza sociale. godenti di minore importanza-politica, sono tenute a vile nelle primarie lotte per la libertà; chè i liberi cittadini, ch'ebbero acquistato privilegi, niegano che si estendano a' loro inferiori. Ma i discendenti del popolo in un' età divengono l'ordine privilegiato nell'altra che consiegue; e così sulla base di una pristina libertà l'aristocratica oppressione alfine si stabilisce (1). E già cotanto cangiamento cominciava, lentamente, ad operarsi nell'isola. I discendenti dei primi Anglo-Sassoni che si erano già stabiliti solle prode inglesi, si tramptareno in una casta distinta di nobili; l'infelice e derelitta razza degli schiavi immensamente moltiplicavasi; e nonostante i suoi originari principi di libertà, l'angle-sassone costituzione gra venuta all'eccesso aristocratica. Verun medio cete riconoscevasi in società; i contadini si arrolavano tutti, onde essere all'uopo protetti, sotto la bandiera di qualche espitano, cui erano stretti, più dello stesso sovrano, nbbidire e le classi industriose trovavansi così assotigliate, che York, la seconda città nel reame, acchiudea soltanto 1400 famiglie. Epperò, la libertà degli Anglo-Sassoni dirompeva acceleratamente all'aristocrazia; e i loro figli, nguali agli bidalghi della Spagna od alla pobiltà di Francia sarieno rimasti nel pacifico godimento de loro ruinosi ed esclusivi privilegi, allorquando l'ordine degli eventi s'interruppe e furono per forza coi loro inferiori confusi da una di quelle catastrofi, che sembrano dalla Provvidenza destinate onde arrestare il corso dell'umana degradazione.- Cotanto evento fu la Conquista Normanna (2).

[ 1 ] Hame, i. \$13.56, Brady pref. 7, 9.

[ S ] Hume, i. \$10-19 Brady 15-

Come la Conquista fu l'ultimo trai grandi stabilimenti che presero luogo nella moderna Europa, così avvanzò ogni altro in violenza ed oppressione. I barbari che primi si fermavano nelle province dell'impero romano, ignorando l'uso delle ricchezze e pienamente sconoscendo il fasto nella vita, stimaronsi avventurati e felici ottenendo una parte delle vinte terre. Ma i venturieri che segnivano lo stendardo di Guglielmo, di tutto bisognosi, erano accostumati a spendere largamente, i loro desiderj insaziabili o per empire la loro bramosia, quasi l'intiera proprietà dei territori inglesi fu in pochi anni miseramente confiscata. Ben poche conquiste, dopo la caduta di Roma, al pari di questa vennero accompagnato da tanta violenza, rubberia, contumelia, insulto. L'antico sassone proprietario non di rado si trovò ridotto al grado di servo ne'suoi stati paterni; indi trascinando trai più vili uffici una vita stentata, covava nel fondo del cuore un inestinguibile odio contro i suoi tiranni:--parecchie vergini, che sortirono ampie fortune, furono costrette a prendere il velo onde salva campar la persona dalla violenza normanna;-e torture della più spaventevole apecie s'inventarono onde estorquere dal popolo miserabile i nascosti tesori. Nella soppressione della grande rivolta al settentrione dell'Inghilterra, le più feroci maniere si posero in forza. Un tratto di terra, largo ottanta miglia verso il settentrione di Humber, fu devastato e più di cento mila persone perirono per conseguente di fame : mentre in Hampshire, un distretto del paese non meno esteso di trenta miglia fu spopolato e gli abitanti vi vennero espulsi senza ricevere alcun compenso, onde formarsi una foresta pel diporto del re. Nè queste gravezze furono già il passeggiero sfogo di un'estile vendetta; chè, all'opposto, formarono le massime fondamentali, con le quali il governo per secoli si regolò e da cui i successori del Conquistatore non dilungaronsi mai, se non stretti dalla sola necessità! Per parecchi regni, si adottò l'invariabile regola di non ammettere i nativi dell'isola ad aleun officio d'importanza, ecclesiastico, civile, militare. Nei giorni di Enrico I, tutti i posti di confidenza si trovavano tutt'ora nelle mani dei Normanni; e più tardi, allo incominciare del secolo XII, lo stesso arbitrario sistema di esclusione sembra rigidamente si tenesse in vigoria. Gli spossessati propriatarj vanamente attentarono di riguadagnare le loro terre avite. Un esercito di sessanta mila cavalli normanni stava sempre ordinato e propto a sostenere col filo della spada le usurpazioni dei nuovi baroni intrusi. Il trono è tuttora occupato dai discendenti del Conquistatore e le maggiori casate nel reame datano la loro origine dalla battaglia di Hastings (1).

[ 1 ] Hume, 1 260.79-263-1, 315. Thierry, H. 24-7, 26-7, 266, 303-1, 368. Guisot, st. Ber.c.H.

Gii notiquarj inglosi, allarnati dalle sinistre conseguenze che si potrieno da cotesta violenta susrpainen itare, si siudiano mitigrame la severità e rappresentano i Normanni siccome prenzi regnanti sui Sassoni più presto col costore libero assentimento, di quello che colli forza di schiavità. Ma, per vero dire, il troppo riprore e le continue grazzano di prenzi conquista farono i primistima voggio della printo printo di primi di primi di primi di primi di primi di primi della printo printo della radio in el terno d'Inphitterra, quanto più si tentò di ucciderto si ulu primo fiorire (L).

I proprietari sassoni sendo stati quasi dai loro domini scacciati, si addensarono necessariamente nei più bassi gradi della vita. Così gittavansi quelle immense fondamenta, sulle quali dovea bentosto levarsi il medio ceto della società, intieramente differente da ogni altro nell' Europa. In quell'età gli ordini più umili dello stato non componevansi dei nativi abitanti o dei pusillanimi sudditi dell'impero romano, ma si, veramente, dei nipoti de liberi Anglo-Sassoni e dei Danesi duci, che aveano acquistati indipendenti abitudini col godimento per secoli intieri della libertà ed animosi sentimenti colla reminiscenza di una lunga serie di prosperi eventi. Una disfatta non potea dalla loro mente scancellare la memoria di cento riportate vittorie. Il potere dei Normanni impediva loro di poggiar sublimi ed assidersi appo i gradini del trono; gli schiavi, intanto, occupavano oramai tutte le più vili scalee della vita. Ebbenet trai Normanni e gli schiavi, formarono un vigoroso e potente corpo, il quale nè fini miseramente nelle lotte del potere feudale, nè spirò l'ultimo fiato, tra l'ignominia e la tenebra d'un' ignobile schiavitù. Tale è l'origine dei contadini benestanti d'Inghilterra. (2)

Ove il reame d'Ioghilierra stato non fosse che l'appendice ad una monarciala di più ampia estensione, è probabile, le scontento di questa media classe saria rimasto con dileggio irriso o soffecato dal ferreo piglio del potere militare, e i haroni normanin, residenti nelle loro castella di Francia, non avrieno pur rivolte le orecchia alla impotenti griade d'avasalla inglesta. Ela, per una evaturosa combia militari che seguirenco la fortuna del conquistatore, o non possederano stati al di fil del canalo o i loro recenti acquisti di gran lunga eccedevano il valoro delle loro continentali possessioni. Troppo potente era il regno da sesse tenuto qual dipendenza di un piecolo duesto di Normandia e troppo formidabili i vassalli inglesi da sobbarcarsi umilmente al giogo oppressio di un'assento nobilit. Indilo, nobili covarno,

[ 1 ] Blackstone L 27,

[ 2 ] V. Nota p. 26 Trad-

fernavano in Inghiltera la loro stanza e quelli che accarezzavano, dapprima, la luinge di aver guadegnata una dipendenas a favo alloro decato, di buon ora si accorsero, come gli Scorzesi all'avvenimento dei loro monarchi al trono inglese, che avano coi loro pretesi sudditi mitato posto, e la terra da provincia era divenuta donna dell'impero e region.

Le risultanze di questo fatto non troppo tardarono ad aprirsi negli ordinamenti dal governo adottati. All'avvonimento al soglio di ogni successivo monarca, in ogni periglio, in ciascuna crisi nazionale, stimavasi cosa indispensabile di fare qualche sacrificio a favor dei desideri del popolo e per rendere soda la fede dei sudditi inglesi, allenire alquanto il conspeto rigore del governo normanno. Lorquando Enrico I venna al trono, nell'ascenderne il primo scalino, accordò la famosa carta che per lunga stagione si tenne come la prima pietra angolare delle libertà britanniche, onde assicurare alla propria causa l'appoggio dei suoi sudditi inglesi contro le più fondate regioni del suo fratello Roberto; e, per conseguente, ebbe potestà di guidare un'armata vittoriosa in Normandia e rivendicare, nei campi di Tenchebray, le stragi e la calamità di Hastings. Tosto che Stefano strinse nel pugno lo scettro, passò sull'istante una carta, in cni confermavansi le concessioni di Enrico, promettevasi rimettere la tassa danese e ripristinare le leggi di Eduardo il Confessore. Enrico II stimò prudenza ratificare solennemente lo stesso strumento. La codardia e i disastri di Giovanni servirono ad estorquergli la Magna Charta, la cui mercè, l'antica carta di Enrico I ricomfermavasi e i dritti di tutte classi di liberi si allargarono, si stabilirono fondatamente: e la stessa gran carta, o quando i sudditi condiscendevano a straordinario concessioni dal loro lato o l'autorità regia trovavasi fuori del costume fiacca, venne per non meno di trentatre differenti tempi e nei successivi regni, ratificata (1). Gli effetti di queste circostanze sull'indole delle lotte inglesi e sul fina propostosi di riacquistare la libertà, stati sono in altissimo grado importanti. Ricorrendo perpetuamente al passato, si apprese l'abitudina di riguardare la libertà non come un dono da guadagnarsi, ma come un dritto da rivendicarsi; non come un'invasion della costituzione, ma una reintegrazione della sua pristina interezza. L'amore per tntte franchigie cittadine, di cotal guisa, inseparabilmente si legò colla venerazione dell'antichità. I privilegi del popolo furono religiosamente difesi, non per violare un dritto presente, ma per radrizzare un antico; non nell'opera della distruzione, ma in quella della preservazione.

<sup>[ 1 ]</sup> Earlmer, 90. Hume, i. 325-51; ii. 74, 81. G. Malmsbury, 170. Paris, 30. 324. Hallam, ii. 412.

Eppord la passione smisurata della libertà avestiva ogni sua più fumenta conseguona, sendo dalla bramosia delle novazioni espartata. Il
progressi dolla costituzione non si distinareo con successivi mutament,
ma con le ripettue confermo dei diritti susistenti; le forre della ji:
bertà in laghilterra invece di cusere dirette, come in molte altre contrade, a procurare un'espanzione dei dritti del por proportionale
zi progressi della società, si confinarono initeramente agli incessanti
sforri di ciascumo, mode impedirme l'abbassamento che potessi tentrar
dall'arbitrario carattere dei monarchi, che per lunga stagione sul tronobritannico successero.

E le cennate circostanze produceano un effetto prodigioso sulle masse dei pubblici sentimenti in Inghilterra e sugli oggetti che si tenevano come lo scopo di tutto il nazionale interesse dal gran corpo del popolo. Gl'Inglesi mescolarono la memoria delle loro antiche leggi coi giorni della loro patria indipendenza e riguardavano al regno di Eduardo il Confessore come a quella gloriosissima età, in cni i loro dritti e le proprietà erano assicurate e non aveano ancora assaggiato i rigori del dominio straniero. Indi le lotte delle libertà in Inghilterra, accennarono ad un fisso, determinato, acconcio scopo ed invece di smarrire in estasi rivoluzionarie, in visionari progetti, si rafforzarono nel desiderio inestingnibile e saldo di mirar ristaurato quell'ordine di cose, una volta stabilito ed i cui sperimentati beneficj stavano tuttora stampati nel cuore del popolo. È pertanto, durante il corso di vari secoli, gli sforzi non mai interrotti del popolo inglese non mirarono che ad ottenere la restituzione dei privilegi sassoni:-e vennero alfine, solennemente riconosciuti nella Magna Charta e nelle varie conferme di quel grandioso istrumento ratificati; ed anche al di d'oggi, avvegnacché sieno scorsi meglio di mille anni, si risguardano con grand'amore dagli istorici, come il granito di prima formazione, sul quale ergevansi sublimi le libertà inglesi (1).

Gii offetti delle anzidette cause apparverosingolarissisti nolle guerre che per parecchi cedi ignitaron, dopo le acoquitat, l'Inghilterra, Quei della Scotia e Francia, loro vicini adduceano soltanto sul campo la cavalleria dei barrosi e le lance del loro servi; nol trovavasi tra loro un medio ceto superiore al comune fantaccino o pedone, ch'era inferiore di assai al cavaliero ramato. Arrogi, che in una con questi i Plantagesti si nontravano alla battaglia, guidando un vasto e sperimentato corpo di arcieri, forza al l'agbilterra spesialo, conciossiacche sola possedesse la classe di nomini, di ciu quegli armigeri formavanta. E forno della contravanta della composita della comini, di ciu quegli armigeri fornavanta.

<sup>1 )</sup> Hallam, i. 451-52 Paris, 279.

i Sassoni banditi, che cacciati dalla disperanza in mezzo le numerose foreste che coprivano immensamente il paese, primi appresero bella scuola della necessità l'uso perfetto dell'arco. E pertanto, non andarono in verun modo lungi del vero errati quei patri novellisti, che fecero del Normanno Riccardo il più valente duce della cavalleria inglese e di Robin Hood, il principe dei banditi sassoni, il primissimo trai saettatori nativi. I loro discendenti ingrossavano le file del corpo del contadini benestanti inglesi e costituivano una poderesa mano di soldati, formidabile per destrezza, per numeri, per animo indipendente. L'arco continnò, per lunghe età, ad essere l'arme favorita dei Sassoni. L'arte di maneggiarlo praticavano incessantemente in tutti gl'Istanti di ozio e così riacquistarono mercè la sua importanza sul campo di battaglia, l'opportuna influenza nel governo della loro nazione. Ed è bello il dirlo :- le vittorie di Crècy e di Poitiers non si guadagnarono dai nobili Normanni o dagli assoldati feudatarj, chè furono in valentia agguagliati dalle truppe di Francia, ma bensì dal corpo degli arcieri che saettavano con fermo e poderoso braccio, assuefatti a tal guerra nei loro campi nativi, resi intrepidi per personale competenza e per civile libertà indomabili (1) .- Il governo scozzese, le cui armate erano state battute così spesso dagli arcieri inglesi, vanamente passò ripetuti decreti; coi quali forzava i paesani a raecogliere una forza uguale all'inglese. Ma tutti questi ordinamenti caddero senz'effetto, perchè il corpo dei contadini benestanti mancava di persone simili a quelle che riempivano le file degli arcieri nelle armate inglesi. I re di Francia provarono, colle truppe morcenarie raccolte tra le montagne di Genova, di agguagliare gli arcieri inglesi; ma la gelosia di quel governo che impediva alle medie classi, di potere far uso delle armi, uccise in sul più bello cotali attenti e gl'Inglesi per conseguente vinsero, non men di due volte; l loro più fieri nemici e guidando i sassoni armigeri marciarono arditamente traverso tutto il paese conquistato. Nè qui si restarono; avvegnacchè cessassero le ostilità tra le due monarchie, le terribili bande dell'antica Inghilterra menarono mal governo impunemente e devastazione sulle province di Francia; nè sperimentarono alcuno scacco considerabile, finché non approssimarono le svizzere montagne, ove scontrarono al cimitero di Basilea contadini pari a loro, liberi, gagliardi,

E fu singolare concorso di circostanze, che rese il medio ceto sotto i principi normanni così valente e nelle forze militari dello stato e nel

Hallam, I. 75. Froissart, I. 16. Tytler, In [ 2 ] Planta, In Svizzera ii. 331 Tytler, In Scorna Scoria ii. 439. 90. Same. Francis, X11, 51.
 Huntan, I. Svizzera ii. 331 Tytler, In Scorna Scoria ii. 439. 90. Same. Francis, X11, 51.
 Huntan, I. Svizzera ii. 331 Tytler, In Scorna ii. 439. 80. Same. Francis, X11, 51.

## STORIA DELL'EUROPA.

mantenimento de'suol dritti cittadiui. La couquista normanna avea stabilite le relazioni di questa classe, spodestando de'suoi domini il numeroso corpo del sassoni proprietari. Indi la grave necessità da cui poscia si trovarono stretti i nobili e i sovrani, necessità derivante dall'isolamento della loro situazione e dalle mutue e frequenti contesc, li consigliò a ragranellare in una sola massa le forze sassoni ed avvalersi di quella potente energia, che scoprirono esistere in tanta eccellenza tra le patrie foreste. Tagliati per l'oceano da' loro fendatari fratelli sul continente, circondati da un popolo nameroso e guerriero, i haroni si resero di bnon' ora accorti, senza le sovvenzioni dei loro ricchi contadini non potere mantener con successo le lotte contro il sovrano, assicurarsi il possesso dei loro stati. Epperò i privilegi di cotal classe furouo ansiosamente guardati in ogni rinnovamento della Gran Carta; e la sua forza con grande amore cresciuta, siccome formante la principale guarentigia e del governo e dei haroni nelle loro estese ma incerte possessioni della Gran-Brettagna. Guglielmo di Malmeshury avverte, essere stata una special opera della providenza quella, che spinse un popolo così grande come l'inglese a tenersi del tutto perduto dietro la distruzione della picciola armata che combattè a Hastings; ma è per fermo, la magnitudine di tale sproporzione che perpetuò ed estese la libertà del paese: chè ove i Normanni avessero mancata l'impresa, i liberi Sassoni sarieno sfiniti in una feudale aristocrazia e i contadini d'Inghilterra nguali in condizione ai servi di Francia. Ove un potere soverchiante avesse trioufato, sarebbe intieramente rimaso schiacciato il popolo vinto, la conquista normanna agguaglicrchhe nelle sue risultauzc il soggiogamento delle isole vicine ed i campi di Inghilterra brulicherebbero oggidi delle truppe tapine e della miseria d'Irlanda. La conquista del paese imprendevasi da una forza, la quale, avvegnacché formidabile dapprima, divenne heutosto alla vigoria del soggiogato reame sproporzionata e che in seguito generò una media classe e ue assienrava i privilegi; e mescolando gl'interessi del vincitore con quelli del vinto, innestò il vigore dell'impresa normauna nel saldo spirito della libertà inglese (1).

T. I.

<sup>§ 1 )</sup> Guijfeine di Minandere, 30 IIII, L. ver Hininio de France, 283-80 Renna imagile All, Anni digno chi si ma excitta quelle piagele, primite, conce posso, circu si destino primite distanzate si piaque li trevendo circ, si ner son- di trospo, è transi bette meno reggerire è differenti autorità, il digno chiefe dei destino circ circ articles, in initiazza innere li france in differenti autorità, il digno chiefe dei destino circ circ articles, i piassiane innere li france in distanza circine dei transi-guarde gi el estini dei conquista restratare, non is ammonistrata e colore dei transi-guarde gi el estini dei conquista i pressiani, proc i si moni solphire. Si que, in pictici qui della restructiva circine, pre ci si mini solphire. Si que, con pictici qui della restructiva circine, pre ci si mini solphire. Si que, con pictici qui della restructiva circine, pre ci si mini solphire. Si que con pictici con con reciziante circinita. Vedi Guista Carri.

Per questo riguardo, la perdita delle province continentali nel regno di re Giovappi e le lunghe gnerre che pe susseguirono tra la Francia e l'Inghilterra sotto i principi Plantageneti, più che altro argomento, contribuirono fermamente al preservamento delle brittaniche franchigie. dirempendo ogni legame trai baroni e i loro congiunti del continente e stringendo i sovrani e la pobiltà a ritrarre i principali soccorsi dai coloni de'loro stati. Epperò, dal primo correre alle offese, la distinzione tra Normanni ed Inglesi sparve; gli antichi pregiudizi, le superbie dei conquistatori cedettero a più forti sentimenti di odio contro i compni nemici: l'inglese idioma addivenne ordinario linguaggio e degli ordini più alti e dei più bassi, e le instituzioni inglesi, vero oggetto di venerazione a'nepoti di quei medesimi conquistatori che un di le rovesciavano. Il continuo bisogno di danaro, cui per la lunga durata di questa disperata lotta risentiva il governo, raffermò l'influenza della libertà inglese; ciascuna successiva concessione dei baroni fu accompagnata dalla conferma dei dritti vetusti; i comuni, coll'uso non interrotto delle armi, pervennero a sentire tutto il loro peso e difendere i propri originari privilegi. Finalmente l'Inghilterra, sotto i Plantageneti, riguadagnò cotanta parte di libertà, quanta ne fruiva nei secoli, in cni i sassoni monarchi sedevano al timone dello stato (1).

Tre circostanze, connesse colla conquista normanna, contribuirono in una maniera luminosa al preservamento d'uno spirito libero, indipendente trai haroni e i comuni.

I. La prima di esse fu la gran preponderanza che si acquistò il governo coll'ampia parte di terre vinte che siassegnarone al sovrapo. nella conquista. Guglielmo non ricevea di sua porzione meno di 1422 manieri, patrimonio di gran lunga superiore a qualunque che godeasi in quell'età dai re di Europa. Che ne segul? Lo spirito turbolento dei baroni fu con maggiore vigoria in queste isole raffrenato che negli stati del continente; il monarca potè in generale fulminare colle sue sentenze ogni nemico nobile; le sue corti di giustizia estesero la loro giurisdizione in ogni parte del reame; e le prerogative essenziali della corona, quelle di coniar moneta e reprimere le guerre private, eccetto che nei tempi di universal fiacchezza, non si usurparono dai sudditi, giammai. Per un secolo e mezzo dopo la conquista, l'antorità dei sovrani normanni era senza paragone più distesa che quella di qualunque altro monarca che avea fondato il suo trono sulle ruine dell'impero romano. Impertanto le industrie e le dovizie dei comuni si protessero più pienamente in Inghilterra di quello nei vicini

<sup>[ 1 ]</sup> Hume, ii. 137.88-99, iii. 4, 78.9.

rami, ove la violenza feudale, le guerre tra private l'incessante spargiunento del sangue strozzarono i primi vagiti di una laborioza ilibertà: ed i medi cetta, paragone degli altri, liberi d'ogni oppressione, a grado a grado orebbero in importanza con l'estensione del loro numero e l'incensibile incremento del l'opulenza nazionale (1).

H. La seconda circostanza fu la situazione geografica del paese e quindi la sua esenzione dagli orrori di nna guerra continnata. Eccettuando poche scorrerio dei monarchi scozzesi sulle settentrionali contee, che furono transitorie nelle loro azioni e parziali negli effetti. la Inghilterra quasi non fu mai il testro di una gnerra straniera dopo la conquista; e le contee del mezzodi, le più importanti fra tutte per ricchezze e popolazioni, non videro i fuochi di un campo nemico per ottocento anni. Cullata securamente tra le onde, la sua industria appena una sol fiata provò la possanza devastatrice di straniera conquista; le armi dell'Inghilterra portarono spesso guerra agli stati forestieri, ma nei propri non ne soffrirono giammai il guasto. I tempi delle straniere ostilità non si conobbero da' suoi abitanti, se non coll'eccitazione accresciuta del nazionale sentimento o coll'accelers to incoraggimento della domestica industria. Gli effetti di questa avventurata esenzione dai pericoli di nna straniera invasione stati sono incalcolabili. Durante i pericoli e l'esigenze della guerra, la violenza militare acquista il suo fatale ascendente ; l'industria è disastrata dalla distruzione de' suoi prodotti; ammortito il lavoro per l'abbattimento di sue speranze; le sociali virtù sono estinte dagli insulti che soffrono; le guerriere qualità sviluppate dalla eminenza alla quale ti levano. In ogni tempo, i principi della libertà si espandono sotto l'egida protettrice della pace e sono dissipati dal turbine e dalle agitazioni della guerra. Ora, se questo vero a prova si conobbe nei nostri tempi, nei quali i guasti militari sono troppo più limitati che pris e le industrie universalmente promosse, quanta maravigliosa non sarà stata la sua importanza in una barbara etate, quando i primi germi della libertà ancor bambina appena sbucciavano, nè potè questa diffondersi se non sotto lo scudo baronale? Indi si avverti da tutti i nostri storici, essere state le istituzioni fendali dell'Inghilterra assai meno guerresche di quelle che si ottennero nelle monarchie continentali; sconosciute, a raffronto degli altri stati, le guerre private e le armate dei re composte nella miglior parte di troppe assoldate, colla cui non interrotta esperienza, acquistarono bentosto sulla feudale milizia dei loro nemici nna non dubbia superiorità (2).

<sup>[ 1 ]</sup> Hume, i. 353-53-71,ii.74-5 Hall. n. 127, [ 2 ] Hallam, r 439, Lyttleton, ii. 2<sup>53</sup>.

III. La terza circostanza fu l'avventurosa limitazione dei privilegi della nobiltà nel figlio maggiore d'ogni famiglia. Ciò vuolsi attribuire alla preponderanza che sulla costituzione esercitarono i comuni, il che, ed è verità riconosciuta, vietò la formazione di una casta privilegiata e permise, le prerogative della nobiltà esistessero soltanto in quel membro di una famiglia che i paterni stati redava. Arrori a tutto ciò, verun fatto aver giammai, meglio di questo, contribuito ad elargire alla costituzione inglese la sua lunga durata, il suo progressivo immegliamento ed il vigore che l'è inerente. Così i discendenti dei nobili vennero dal formare una casta impediti, iu cui, come nelle monarchie continentali, fosse il dritto esclusivo di empire certi posti limitato. I rami cadetti dell'aristocrazia, dopo poche generazioni, ricaddero tra le fila e s'immedesimarono cogl'interessi dei comuni: e quella perniciosa separazione di patrizj di plebei e di contadini benestanti (1) che fu la primissima causa dello sfacimentod'ogni franchigia in tutti gli stati europei, in questo paese, fin dai tempi più remoti, di alquanto si alleni. I nobili messinell'effettivo possesso de'loro stati, erano troppo in numero assottigliati per essere atti a formare un corpo ostile. I loro affini, che non fruivano di alcun particolare privilegio sui membri dei comuni, cessarono bentosto di essere segno d'immensa invidia a'loro

[1] La vera etimologia della parola Fromen deriva profitto delle terre loro as da sorgente germanica (Yeo'-man). Più presto antice legge parlamentaria, Addiscos. (Hallam, che introdurre nel mio valgarissamento alcun Medio Evo. vol. iii. p. 815. strano traslato di voce, mi son tenuto a dare il I baroni, I liberi, i servi erano I tre ci valore e il senso che le si addice (contadini be- su'quali poggiava la società Inglese nel Medio

Faumen, doude la voce collettiva Fromeery, succa rannuvolavano e rompevane e fortesa, acegiatre differenti sensi che tutti perè concor ad esprimere una prima originaria idea :

diaria-spesso un Stinicolo-non di rado, un vil- e di persene non fiaccate dalle molle lico massejo, come ci si apre da varj esempli osi cittadineschi, crebbero di buon'ora in ce cavati da Locke e da Adinson. 12. Secondo Shakapeare, Yeoman addimendasi gli amari frutti della aconfitta alla Fran

111. Infine, giusta la venerevole autorità di lunga ora, la loro superiorità in disciplina, in va-Racone e il detto di quell'acre ingregno di Swift, lentia, in fama sulle armate conti Yeoman vale un titolo di officie, di enorificenza, il titolo di Fessen, oggidi ricerca dato originalmente al liberi assoldati delle ar- da tutti gl'Inglesi, suona un'onorificenza, una mete, raccolti trai contadioi-donde esistone tuttora i Yeomen, delle guardic-

Da ciè luminosamente si chiarisce, essere stenzione e percepiesero solo il terso del altra parola.-Du Cano,

sestanti o proprietarj). Nel linguaggio inglese, Evo. Trai tiberi del contado, nei tempi che si

ono vasi il nerbo delle armate inglesi, che con ste così nella miglior parte di nomini che tutto a-I. Il tenitore di una piccioletta proprietà fon- veano vincendo da perdere, tutto da guada ferrer ed aggregate bands, the from our

un affrancato proprietario, non pergiunto ancora imprensarono le ali alle loro aquile tris fino al piè delle svizzere mont delle glorie pio splendide e vetuste pei fasti civili e militari dell' Inchilterra.

E ciè basti a spiegare l'agginstateusa della stati i Formes gli abitanti di campagna, affran- frase da me adottata per esprimere il valore enti, liberi, proprietarj de' terreni sia che li col- dell'inglese, la quale serbata nella sua interessa, tivassero e proprio conto e ne possedessero il saria per fermo riuscita s' più dei lettori tracminio, sia che non ne avessero se non la mera brosa; epperò mi tengo dal matterne attorne

inferiori, nè più si immedesimarono cogl'interessi di quella classe d'onde venivano;—in tal modo, i diversi gradi della società si strinsero insieme con una catena, le cui anella attaccandosi agli ordini più alti, scendevano poscia e si fermavano tra le classi più minute (f).

Ma quaste libertà, avvaganechè formamente sulle costituzioni fesdisti stabilità, infuturansi sileciani, pel cuittile solution embrava eserstate elargite. I vilinni o schiavi, che formavano tuttora il gran corpo della populazione laberiosa, mancavano quasi d'ogni amaires di protesione. Anche nella Magas Charta, mentre le franchigire personali d'ogni labere suddite gelesamento i guardavano, la frangisinata degli schiavi più d'ogni altra numerosa, si abbandonò al pieno arbitrio dei partena. Una sola conventione a loro farore esiste non deverai privane delere attinuazio di agricoltare; el le cananipazione de miseri, del clero el progresso dell'amanisti nei secoli successiri. Sol dopo la Grande Bivolta, si fruirono nel generale del popolo inglesse le bestitudari della liberta (2).

Nel regno dificaredo II, il graduale progresso dell'opulenza e lo atraordinario movimento tra tuti gi ordini ridento merci le giorie miliario e le guerre lucrative di Eduardo III, produsero il prime scoppio del vero spirito democratico. L'insurrezione di Wat Tyler, contemporanea esgli sforzi dei horghesi famminghi per canacipare il natio passe dalla tiraminia fondale fiu un generale movimento delle unali classi; e pertante non contro il potere della corona, ma gli esclusivi privilegi dei nobili, fiu diretta.

> Quando Adazno il seol zappara, Quando a spanne Era filava, Il baroni – crapulcoi Forse v'erane a' quei di f . . .

ora la massima in tutti i conori stampata; pigrasmus che accenna una lotta troppo de oggi altra diversa ed ancora aconoscitta alla moderna Europa e che assai da vicino consena a quei princip; i quali quattroceato nai dopo, partorirono la Rivoluziono francese. Ma tutti grandi mutamenti della natura avvanzano a passo e gli effetti di subite convulsioni sociali nono passeggieri como l'efferrescenza donde scaturirozos. L'insurreziono dei presentini inghilterra incontrò cinci della della benoni di leggieri sprese una pisheglia imperfitamente armata e prira di tutta discipita. Cotatata vittoria fir feconda dillete resultanza per l'avvanzamento della vera liberri; il tiroficò dei dillete resultanza per l'avvanzamento della vera liberri; il tiroficò dei dillete resultanza per l'avvanzamento della vera liberri; il tiroficò dei

[ 1 ] Hallam, i. 478.

[ 2 ] Hme, iii, 301-5 H, 83, Hal. i, 147 Tet ii, 200.

paesas inco saria visuto un'ora e ne avrobbe anticipato le immanità di una rivotta di Niri. (Jonni di sunti, isporanta, sessi di sipi sivi ilidi della vita, non possono per lunga stagiono fermanzi in capo agii 
dinri, giammai. Poesia che il caldo del momento is smorta, precipitano necessariamente sotto la verga, se non degli antecedenti podrori, 
almeno di que tirrami che da ce tensi si creznoro in ultimo il loro 
stato rendesi a mille doppi peggiore che priz. Secoli di paese o di 
sempre crascente prosperital—l'inconsante indomen di umb hemifica renstato rendesi a mille doppi peggiore che priz. Secoli di paese o di 
sempre crascente prosperital—l'inconsante indomen d'umb hemifica rentation prodesi anni del proprietti—un cambiamento ungli 
strumenti delle carodicine unana si richedeva no tuttor, innanzi che 
principi d'uguaglianza sparsi in quell'età trai paesani inglesi si potessero coa sicurezza tradurro in pratici (1).

Ferita di morte riceve il nerbo dell'aristocrazia fendale dalle guerre di York e di Lancastro. Queste sanguinenti dissensioni distrussero l'edificio del potere gotico. Esse inaffiarono le pianure inglesi di sangue, ma di sangue, donde dovea crescere una ricolta copiosa di gloria. Per cagioni, che qui è difficile il tracciare, cotali guerre portarono di buon'ora in se l'impronta di una straordinaria ferocia. I prigionieri delle più alte classi e d'ambo le parti furono, dal primo rompere alle offese, scannati a sangue freddo; ed in fine la rabbia dei due partiti crebbe così disperatamente, che per comun consenso si rifiutò di accordar quartiere sal campo di battaglia e trentasei mils Brettoni, in un solo conflitto e con vicendevole macello, morsero il terreno. Le basse classi tosto riempirono il voto lasciato da queste perdite, che riuscirono orribilmente fatali slla nobiltà feudale. Ottanta principi del sangue e quasi tutti gli antichi baroni perirono in guerre così disastrose e cessate lo ostilità, la cammera dei pari potè appena ragunare quaranta dei suoi membri. L'influenza dei superstiti immensamente infiacchi. Nelle differenti confische, che a larga mano infliggevansi le fazioni che a vicenda prevalevano, erano acchiusi gli stati di quasi intiera la nobiltà del reame; ed i feudali fittajuoli, adusati, nell'universale tramestamento di cose, a cambiar d'ora in ora i padroni, spogliarono gran parte dell'antica veneraziono verso i loro superiori. Gli uni dagl'altri si divisero i nobili : gli avvanzati trai conquistatori normanni osservarono con non velata gelosia le nuove famiglie venute in fortuna ed elevatesi in mezzo alle pubbliche calamità; nè con minor ribrezzo riguardarono il residuo di quei feroci baroni, sempre pronti, per riguadagnare i loro domiaj, a sterminarli. Assottigliati in numero, disuniti tra loro e dello

<sup>[ 1 ]</sup> Sarsate, i. 74. Prof. Hume, ni. 10.1.

amore del popolo poveri, gli antichi nobili dell'Inghilterra non più apparvero oggetto di spavento alle libertà del paesa (1). e estermina

Gli effetti della distruzione dell'aristocrazia feudale riuscirone, in seguito, altamente favorevoli per le pubbliche franchigie; pure i primi frutti che ne si raccolsero, non furono che un grande e pericolosissimo accrescimento del potere della corona. L'antica barriera si era abattuta, ma la nuova non peranco levata. Colla confische che si raccolsere dal monarca vittorioso, non meno del quinto di tutto il terreno del regno ingrossò il demanio della corona, e non ostante le liberali gratificazioni dal re concedute ai nobili che aveano sotto la sua bandiera militato, l'eraditarie entrate che Eduardo lasciò a snoi successori, furono amplissime. L'influenza dei nobili sendo scaduta ed il popolo non avendo ancora conquistata alcuna parte del potere, nè sendo atto ad esercitarlo se non col mezzo de suoi superiori, nulla rimase che potesse ostare alla forza del sovrano. Epperò ne conseguiva inevitabilmente la distruzione di quelle stesse franchigie ch'eransiper le mutue lotte dei baroni guadagnate: indi la tirannia della nobil casata dei Tudor. Nulla, per dire vero, è così degno nella storia, di avvertenza, quanto la carezzevola servitù del parlamento a la schiava sommissione del popolo nei regni dei successori di Enrico VII. E sembrò quasi avessero le cittadipesche guerre fiaccata la vigoria degli animi e ammorzata quell'antica ardenza per la libertà. Le cammere dei Pari a dei Comuni gareggiarono insiame con atti di bassa piaggeria verso il regnante prence come se ai baroni di Runnymede fosse succeduto il senato di Tiberio. Perfino i comuni sembrarono avere intieramente perduto lo spirito primiero; i più arbitrarj balzelli, le più ripetute violazioni dalle libertà non produssero alcuna convulsione popolare; -- i mandati dalla corte rilasciati si ubbidivano, dovunque, nell'elezione dei membri del parlamento e i cambiamenti più violenti, di cui la storia abbia fatto mai cenno, la distruzione della patria religione, il sequestro di un terzo della proprietà nazionale, il macello, per mano del carnefice, in un solo ragno, di settanta due mila persone, non generarono tra il popelo alcun movimento (2).

<sup>[ 1 ]</sup> Hallam, in. 291-5. Hume, 207-12-15-27 [ 2 ] Hume, br. 241-75, 258-99. Hallam, iii 298.

l'entusiasmo della Riporma risuscitò la moribonda scintilla e tenne viva nei cuori di una setta, che bentosto predominò, l'illanguidita fiamma della libertà. I Puritani di buon ora si distinsero pel loro zelo a favor della causa di libertà. Nel superbo regno d'Elisabetta serbarono nel silenzio il loro spirito inflessibile e così bene il colei governo era conscio della pericolosa tendenza dei puritani principi, che nel regno della scaltrita principessa verup adito loro si porse d'insignorirsi di alcuna benchè menoma particella degli affari di stato. Nel regno di Giacomo I. il costoro numero vieppiù ingrossò e gli sforzi a prò della libertà divennero più aperti. I primi strali scagliati contro il governo si diressero dal pulpito e le persone che allora in Inghilterra, come negli altri paesi, si sbracciarono in favore delle comuni franchigie, furono quelli soltanto ch'erano riarsi dalla fiamma della religione. Nel regno di Carlo I. un'universale frenesia prevalse tra tutta la nazione; un entusiasmo quasi generale e a mille doppi più durevole di quello delle crociate, si appigliò al medio ceto ed a gran parte delle alte classi; ed ove stata non fosse la forza di quel sentimento, il Lungo Parlamento, non saria stato giammai capace a resistere gli sforzi, che i nobili inglesi colla loro caratteristica lealtà, in difesa del loro sovrano spiegarono.

Da qualmaguo siasi causa, dico Cromwell, ebbe capo la guerra civile se pure la religiona non fu Poriginaria sorgente di discordia. Dio, nonostanto ciò, bentosto l'addusse a tanto fine. Egli costantemente el affernava, che, lo mezzo al caldo di una battaglia ed si periodi di guerra il guiderdone, oui egli e i di lui seguaci miravano sempre, era la libertà dello concienza. Poco montal il sapere, se il futuro Protestione ei soni militari capi fossero o nono fissero schetti in cotali protestie, basti il conoscere, che la tempra di quei giorni era al fatta che per verum attro argomento, eccetto questo, potenzi risedazare l'accepta anogita na gran carpo del popolo. Gli effetti quest efferenze para succepti an di propolo. Gli effetti di quest efferenze successi, cui l'opperatione religiona avena cacciati in lello frosta dell'America, derivarono quei potenti Stati-Unici, quali in mezzo le transatlanica del vivele dovisia, provaroo la debiba prova di una democratica libertà.

Ma quando la piena dei popolari sentimenti rompeva più dirotta verso i principi repubblicani, gli effetti delle antiche, nazionali e teneramente zelate isitiutioni fortemente si chiarirono e gl'Inglesi raccolsero i benefici frutti della lunga lotta mantenuta, nell'età feudale.

<sup>[ 1 ]</sup> Hume, v. 155, 153, vij. 46, 100-17, 47, 45,

25

dsi loro antenati nella causa della libertà. Quantunque la libertà fosse da senno svanita, sotto gli arbitrari regni dei principi Tudor, pare ne rimaneva l'ombra tuttora;-l'amore del popolo verso gli antichi diritti non era eaduto:-le venerabili forme della costituzione si conservavano immutate e su quella pletra angolare le nuove e più distese libertà si levarono. Se per caso questa avventurata circostanza non fosse concorsa, dubbio non vi ha, che lo spirito di libertà svegliato dalla Riforma sariasi finalmente consunto, come in Iscozia. in progetti visionari, impraticabili, finebè la nazione stanca da tante teoriehe speculative, dalle quali verun utile reale si poteva cavare, volontariamente avrebbe piegato il collo al giogo antico; laddove, per la imperiosità degli eventi che lo aveano preceduto, il corrente della libertà naturalmente ritornò, allorquando cresciuto di forze, nel suo vecchio letto sebbene ormai quasi abbandonato e senza più rompere i suoi limiti primieri od abbattere gli argini antichi, estese le sue acque fecondatriei sopra una più ampia superfieie.-

È un fatto degno di avvertenza, dice Turgot, che mentre l'Inghilterra è l'unico paese del mondo ove la pubblica libertà per più lunga stagione abbia fiorito, ove le politiche istituzioni sono il primo soggetto d'ogni discussione, nondimeno è quell'esso in cui le innovazioni con la maggiore difficoltà s'introducono, in cni, la più ostinata resistenza vien opposta a' più certi immegliamenti. Tu puoi alterare l'intera politica struttura del governo in Francia con più agevolezza di quello ehe introdurre un insignificantissimo cambiamento nelle costumanze o maniere dell' Inghilterra (1). La verità, cui qui si allude è, in una, la conseguenza e il guiderdone delle libere istituzioni. È legge universale, ehe l'attaccamento degli uomini alle costumanze, agli usi dei loro antenati è di tanto maggiore, di quanto essi ebbero la parte più vasta nello stabilirli o nel goderne; e che il pericolo delle innovazioni è sovrattutto da temersi, là, dove l'esercizio dei propri dritti dal popolo si seonobbe. Le dinastie dell'oriente sono di un' effimera durata, ma le costumanze delle svizzere democrazie sono così immobili quanto le montagne, in mezzo a cui furono cullate (2). I medesimi

T. I.

ato nella di Guglicimo Toll, che abi

la delle sue novazioni, propose a' contadini svere diff loro costituzione e fece loro quella pomposa of- la m ferta di " fratellanza, " che aves sedotti tanti ci legi in eredi altri stati. Ma quei fermi montanari replicarono unanime voto Non si può esprimere con parole, cittadini di- governo, cui la Providenza e la val rettori, il profondo dolore che cagioni in queste padri ci lasciarono." Lacretelle, Riv. Fran. 10.192

principi formarono, in oqui eth, la vera improuta caratteristica del popolo Inglesa. Durantel i rigoro e la gravezza del reggimento normanno, i figli della Gran-Brettugna riandavano nel pensiero le ben linteat leggi dei re assonio cin que pirordono affetto, cui, nel l'incertezza della tradiciono orale, nel l'acerba realità delle presenti soffarenze, erano valte e distrugere. Quando i haconi si regularazioni superta rivolta a Ruonymedo, non latabilirono sicus immaginario sistema di governo ma le leggi anticho, consuctodirario eli Eduzato il Gonfessore, cui getturnon in una nuova forma e fondarono sa più col le attiche intistizzato, l'acerba con la realiche intistizzato, l'acerba con la realiche intistizzato, l'acerba con accessore del transfer n'eduzionario l'ardore della libertà e l'orgoglio della processiria.

La memoranda replica dei baroni alla proposta dei prelati a Mertonn, Nolumus leges Angliae mutare, è passata in una regola consuetudinaria, cui, il preservamento della costituzione attraverso le agonie sociali degli ultimi tempi principalmente si deve ascrivere. Nella petizione dei dritti dittata da Selden e i più grandi legisti di quei tempi, il Parlamento rivolse le seguenti parole al re. " I vostri sudditi hanno redata questa libertà. " E nel preambolo della dichiarazione dei dritti. -Gli Stati non si arrogano alcun dritto di modellare un governo a proprio talento, ma sol tendono operosamente ad assicurarsi la religione, le leggi, le libertà, che per lunga vicenda di anni possederone e che non ha guari correano presentissimo pericolo. La loro preghiera importava: fosse decretato, sancito, tutti o singoli i dritti, le franchigie reclamate e dichiarate essere i veri, antichi, inconcussi dritti e le franchigie del reame (1). "Stando, in cosifatta guisa tenscemente attaccati agli atti dei nostri antenati, scrive qui Burke, siamo guidati, non dalla superstizione di vieti antiquari ma dallo spirito di nua filosofica analogia. Scegliendo cotale eredità, abbiamo atteggiata la nostra politica ai sembianti di una tal quale parentela, legando la costituzione del paese natale coi nostri dolcissimi vincoli famigliari, accogliendo le nostre leggi fondamentali nel grembo dei nostri cari, serbando inseparabili, idolatrando con tutta la forza di un'unita, scambievole carità di patria i nostri stati, i cuori, i sepolcri, gli altari (2)."-

Ne questi principi si discrtarono, nelle transatlantiche possessioni, dai discendenti dell' Inghilterra. Quando gli Americani scossero dal collo il giogo della Gran-Brettagna, no serbarono le leggi, la religione,

[ 1 ] Gigl. e Maris, c. 1,

[ 2 ] Flants, in Svinsers, il. 127. Hume il. 48, 141, 213. – Burke, vi. 76-66. le istitacioni. Veruns carnificina o proscrizione, verun sequestro e sessilio effusacrono il primo albeggiare della libertà Nè le speranze del futuro si fondarono sull'oblio del pusato. La Chiesa Anglican ne è tattora i renigione dominante; le decisioni anglicane cola regolano tuttora le corti di giuntini; le anglicane istituzioni formano la base cui poggià l'american nazionale prosperità. Trasmezzo i cordiali odj di uns guerra civile, non mai deviarono dalle pratiche di unu nita incivilia. Solo tra tutti gli stranieri, solo l'Inglete trovasi a casa sua, quando valica l'Atlandico; el primi tentativi dell'eloquenza americana infrarono e tratteggiare fennimenti d'un ingenuo shistante di quel passes lorquando visitò, per la prima fiata, la terra de'suoi antensati (1).

Per provare nel miglior modo possibile, che la rivolazione d'Inghilterra andò debitrice di quello speciale carattere che la distinse alle circostanze che la precedettero ed all'ampia parte dalle precedenti geperezioni fruita nel reggimento del paese, basterà eitare, ciò ch'ebbe luogo, circa lo stesso tempo, nelle contrade sorelle. L'Irlanda, conquistata da Enrico II, fu mantenuta, per qualtro cento anni, in uno stato di feudele soggezione della Gran-Brettagna. Veruno dei privilegi dei sudditi inglesi si accomunò a'di lei abitanti; essi non aveano assaggieto ne la tribolazione della conquista sassone, ne le beetitudini della sassone libertà. Colà prevaleva una feudale aristocrezia, nelle sue fogge peggiori, accompagnata da tremendi odi municipali e da un'imbecille nobiltà. Che ne avvenne? In luogo delle temperato riforme, de' miti conquisti, della gusrrentigia d'ogni proprietà che illustrarono la Ribeliione Inglese, apparvero in quel tribolato paese le più terribili piaghe della licenza popolare;-ogni stremo di severità nelle militari giustizie,-generali macelli, arsioni d'intiere famiglie, torrenti di sangue, effuso sui campi e sul palco, assalti di città, sperpero totale di province. Cromwell seriamente si studio di estirpare i nativi cettolici irlandesi, avvernaché fossero, otto volte, più dei protestanti numerosi. Ousranta mille uomini furono spediti soldsti egli stati stranieri e le loro mogli, i figli alle colonie balestrati; le più severe erbitrarie leggi, afforzate contro tutti che rimanevano nel paese; gli averi di coloro che aveano brandito l'acciaro contro il parlamento incamerati, un terzo delle proprietà a colore carpite che non servirone tra le fila popotari; grendi tribù del popolo da una parte della contrada in un altra traslocate e tutti gl' Irlandesi traspiantati, rinvenuti fuori del proprio distretto, del primo che in loro s'imbatteva, a subita morte condotti.

[1] S. B., L 19.

Tant'oltre si spinse questa persecuzione, che circa la metà di tutta la terra nella contrada, montante a più di sette millioni di acri, fu confiscata, allogata in mano dei soldati rivoluzionarj;- e anche dopo la ristorazione di re Carlo, due terzi di queste immense possessioni si lasciarono in potere dei recenti signori e sebbene il resto nominalmeote ristorassesi a cattolici, non perciò gli spossessati proprietari riacquistarono alcuno de loro averi antichi (1).-

E pella Scozia aucora, nella stessa epoca, le lotte per la libertà furono contrassegnate con tutti gli orrori della licenza popolare. In quel lontano reame, nè le sassoni istituzioni, nè i principi d'indipendenza, aveano posto solidamente piede; per conseguente i nobili e i contadini, senza l'intervento d'un medio ceto e la moderatrice influenza di privilegi antecedenti, si scontrarono si ruppero fieramente nella Riforma. Come di leggieri si può prevedere, i procedimenti dei rivoluzionari fin dal principio furono improntati della più sfrenata violenza ed ingiustizia.-L'intiera proprietà ecclesiastica, ascendente a circa il terzo del reame fu confiscata e si concedette ai baroni che teoevano pel partito popolare; il sangue fu versato sul palco a torrenti; venne invariabilmente rifiutato il quartiere sul campo di battaglia; e le operazioni di ambe le parti nemiche si attagliarono meglio alla sanguinosa vendetta de selvaggi, di quello che alla dignitosa condotta di uomini che contendeano per il conquisto d'importantissimi privilegi civili. Il mite, umano portamento della guerra civile in Inghilterra, forma uno dei più singolari contrasti colla ferocia dei Realisti e la severità dei Federati scozzesi. Le immanità dell'insurrezione della Vandea vennero antecipate nelle carnificine del seguaci di Montrose; nè le lacrimevoli Novades della Loira sono senza esempi nell'atroce vendetta della popolare fazione scozzese (2).

Nè si creda, il retto ed onorato procedere della Ribellione inglese. volersi ascrivere a qualche singolare e specchiata qualità che distinse il carattere nazionale. Le guerre civili di York e di Lancastro, appena centocinquant'anni prima, si erano lordate di tante brutture e ferocie, che soco senza raffronto perfino negli spaventevoli annali della Rivolnzione francese. I prigionieri di qualunque grado, si fossero, cessato il fuoco dell'azione, erano sempre sgozzati miseramente a sangue freddo; il capo di una delle fazioni non ebbe scrupolo di scannare, di propria mano, il giovinetto prence, che la sorte gli avea fatto cadere tra le mani; e il fierissimo ordine di non accordaro quarticre, dal

<sup>[1]</sup> Langard, xi. 136, xii. 71.—Hume, I. 879.— [ 1] Cam. Rev., 1615, is. p 517. Laing, iii. Lang. In Section 10, 216-30-35, 145. Lame, La Scotia ut. \$18-19.

governo rivoluzionario francese spedito alle armate, cui l'umanità dei comandanti sdegnò eseguire, freddamente, a mente deliberata fu per più anni praticato a vicenda dalle armate inglesi (1).

Quindi l'indole umana e temperata della Ribellione inglese, si dee ascrivere a talune circostanze che presistevano nell'Inghilterra, quando la lotta incominciò, -a'dritti anteriormente acquistati a' privilegi che a lungo vi si esercitarono, all'indomabile attaccamento verso gli antichi ordinamenti, reso ormai tradizionario, alla moderazione derivante dal possesso della libertà. Nè violenze, nè dirette innovazioni la deturparono, imperò che sorse tra un popolo preso di fortissimo amore per le prische istituzioni, nè veruna proscrizione la segui stantecchè corretta, capitanata da'più luminosi ingegni dello stato e non abbandonata in balia delle passioni del popolazzo. Fu distinta per singolare temperanza nell'uso del potere, perocchè diretta da uomini avezzi per lunga stagione a maneggiarlo, accompagnata da ben poche confische di proprietà, perchè trai suoi numeri contava non pochi dei ricchi nel reame. La specchiata moderazione della pubblica opinione, che sempre questa contrada da' limitrofi stati distinse ed attrasse sì la postra (2) che l'altrui attenzione (3), è dovuta al non interrotto concorso delle anzidette circostanze.

Ove intanto si vorrà passare in rivista la storia primitiva della Francia, l'importanza di tali circostanze verrà meglio apprezzata e meglio intesa la loro applicazione alla Rivoluzion francese.—

Come le altre province dell'impero romano, le Gallic, appena le barbariche naisoni irreppero, raziotarono mieramente nel Rondo di opsi più vile effenimatezza e degradazione. Sin dai tempi di Tacito, la decadenta del coraggio militare del popolo era divensta sache troppo luminosa; e innanti la rovina del impero si trovò impossibile impresa il rechtare le legioni tra quegli aneratia ilitania. La schiaritò, pari a una cancrena, avea consunte le membra vitali dello stato; le patrinio richerato aveano assorbita tuttu la plebes industria. La raziza dei liberi e degli indipendenti aparve per cedera il longo a uno contami imbele di giposhi il cui dispensate di entodenti parboni. Cassetti cintania dia pretori romanti, ed ecclusi col più alto rigore da oggii odicio di condidana, civile o militare. Tutti liberi olla provincia non ammontavano che a cimpueccoto unia nominir edi il testatio, nel reposti di constantia.

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. Pr. St. ii. 58—Hume, iii. 203.10.— [ 2 ] Robertson, la Scotia, 88.50?—Burke, vi. 70 Laing, iii. 355.— [ 2 ] Lac. St. di Prancia, viii. 32,

sterine per ogsi libero cittadino. Sotto questo ferree dispotisson, le popolazione nelle provioce rapidamente dismerja; gli schairi disertavano per qualunque nonvo immacer edi ingrossavano le fila dei compisataro i estentirionali; e mentre il novere del popolo rattemente reseava trai liberi abitanti delle foreste germaniche, l'umana razza con una terribine velocità spariva nalle opeleuti province dello impero rosame (1). L'indole anzionale, como di eggieri arrà provedute il lettore, in un'or dedelicò sotto i combinata infacenza di tante graziate circostanze. Gli abitanti delle Califa in consideravano dalle nazioni del settoritore, nel sesto secole, come la sestina di tutti vigil dell'amana natura. Quindi in essi—la ferocia della barbaria e la cedardi dell'opidame. Da tririciane eggie inchiavi el l'arrogama deli transita dell'opidame. Da tririciane eggie inchiavi el l'arrogama deli transita dell'opidame. Per con estato della maggiore contemnila tu poteri lanciare contron ne meino. Daria a mello di chiamarto. Remesa dell'amante contron ne meino. Paria a mello di chiamarto.

E quando i harbari, al cadere del quarto secho, shecerono d'ogni deve sull'imporo codicatale, toravnoo l'intiero pace caudio nelle mani ni poebe grandi casate, quali, celitavanno loro ampie possessioni colle barcacia degli schiavit. La provincia delle Gallie non dorie alcuna eccazione a cod miservole condizione, infolice a naturale termine di una corretta opplenza. Ma non di meca, que la barbari conquistatori non al indonuntrono sall'intenta di tutte le terre vinte. I Borgogomo i el Visita proprie della toria nona il faccia distinta menzineta e abbane alcia di terreno che si apropriarono i Franchi, pure a lace di ragione di chiarino conseguente della stora della conseguente della conseguente della della conseguente della califica terre di a babrica no conseguente della discontanta della stora della califica terre della stora della califica terre di la manisa parte delle zalifica terre di la conseguente della stora della st

Alloidisis addimendarono le terre ches i lacciarono in mano déproprietarj romani e che si facerano distinguero per una langa sequela di anni, dagli stati militari da cui erano «ircondatei. Ma le sorti abbassate degli antichi, colouleis prevanno «dovizinde un fatto: la mula pagatali nocessioni della succisione di una Franco era fastata a 200 «o. lidi (solda)», a 100 quistali di un proprietario romano. A grado a grado la distintirole terri barbari e il Romani di cenue nache pi chiania; lo proprietà lidiolidi, passoa spasso per forza si accuperono dei capitani militari nelle forovicianoro si caligorie ciarora peri maggiore si carezza, solto la lero protezione. I filacchi discendenti del corrotto impero cedellaro agli efficate i garti della barbarica indipendenza; e ma XI accolo, se ma XI accolo, se ma XI accolo, se ma XI accolo, se

Tac. Vit. Agrec. e. ii.—Glb. i. <sup>52-5</sup>i. iii. [2] Leritprando, ii. 481.—Gibbon, iz. 142.
 45-5.—Turner, i. 188, gii Anglo-Sassoni.
 Sism. 1. 62, 747, 549, 565.

togli le province meridionali, la rivoluzione nella proprietà fondiaria fu completa e il nome delle Gallie si sommerse in quello di Francia (1).

Le milizie, seguaci a Clodoveo, pari a tutte le germaniche tribù. riardevano tutte e fortemente del santo amore di libertà. Esse rispettavano il militare ingegno del loro duca e volonterose ne seguivano la vittoriosa bandiera; ma più presto che i di lui soggetti, quei militi, si tenevano gli uguali, nè temevano affrontarne il cruccio. appena spirato Il tempo del comando militare. Quando il bottino preso a'nemici si divise a Soissons, Clodoveo esigè, fosse un tale vase messo da parte per suo proprio uso. Assenti l'armata, ma un solo soldato protestò, "Nulla torrai di qui, eccetto ciò che ti verrà per sorte," e dato di piglio all' azza, ridusse in minutissimi frantumi la preziosa coppa. La conquista delle Gallie sparpagliò questi indipendenti guerrieri, le cui fila non contavano molte migliaja di soldati, sulle ampie province di quell'esteso pacse e le loro annuali ragunanze in primavera dettero origine al celebrato Campo-di-Maggio, a lungo con venerazione riguardato come il primo germe delle francesi libertà. Ma la difficoltà di adunare un corpo sperso su tanta vastità di territorio, non troppo tardò a farsi duramente sentire. I nuovi proprietari di buon ora divennero affacendati nell'azienda dei loro separati domini e disamarono quella molesta assiduità delle primaverili tornate; i re cessarono dall'appellarvi i loro svogliati seguaci, e così i successori di Clodoveo a grado a grado evasero da quella dipendenza loro imposta dagli autichi fondatori della monarchia (2).

Ma un monarca, nelle barbaro età, non può venire tutte il potere, eve non possegga gradini illuri vittuj i fastigi e in molienze di una corte repidamente stitugono il vigore che a manteneria i richiede. I Camratighi di palazza ben tosto usurparono la reale autorità del Clodovei; ed una soccessione di monarchi distinti coll'enlation amen di Raffaneara, reel lavorano, anche aggi occhi di un degoserato popolo, contennendo. Le vittorie di Cario Martello, il genio di Carlo Marquo per qualche tumpo rattomero l'irmilimento dei genio di Carlo Marquo per qualche tumpo rattomero firmilimento del proprietta degit deve margeli fantorità regia capitò (b). I granda proprietta degit deve margeli fantorità regia capitò (b). I granda Francia si trovà membrata la un muerco di singoli principata, di quali ciaccuno di gran lunga indipendente dal vicino e di sua propria autorità movente querra o ammissibilante giustizia.

<sup>[1]</sup> Hallam, i 11<sup>1</sup>-El-9:25. Leges Salice, c. [2] Do Res, 4t. Critica H, 301.—Hallam, i, 36.—Simm. La Francia I %1.1—Oib v. 151, 51.

101. Goldon, st. df. Francia, 73, 100.

(3) Hallam, i, 31, 154.

Non vì è fatte più degno di avvertenza, quanto la rapida e precoce degenerazione dei barbari stati. Non tosto si fondano sulle terre conquistate, adottano i vizi e razzolano nell'effeminatezza dei loro sudditi. Tolta la necessità che la creò, cede e vien manco l'energia dell'indole barbarica; scorse poche generazioni, i nipoti de'conquistatori non si possono più distinguere da quelli dei conquistati. Questo gran vero è luminosamente dimostro dagli esempli portici dalla storia primitiva della monarchia francese. Anche durante il regno di Carlo Magno, la fiacchezza che sempte accompagna un'età di barbarie, era visibile; tutto lo splendore di quel genio, tutta l'esperienza delle sue armate non gittarono sul suo regno che un passeggiero lampo di luce; i maschi attenti di poche migliaja di liberi andarono perduti in mezze alla viltà e abjezione di tanti millioni di schiavi; e grave trafittura al cuore provò il conquistatore dell'Occidente nello osservare, pria di morire, il rapido progresso della decadenza, da cni, così presto, rimase il di lui impero prostrato. La pubblica libertà, nn'universale intelligenza valgeno soltanto ad infondere forza bastante nella famiglia umana ad ostare contro la possa di una prosperità troppo rapida; a lero spetta allungare, nell'età d'incivilimento quella energia e quel eoraggio, che sono il patrimonio dei tempi della barbarie: e col promovere l'incessante aggrandimento di quelle classi che si educarono nella scuola dell'avversità, fernire un più durevole antidoto contro la corruttela dai tempi prosperi nascente (1).

Carlo Magno scese alla tomba; appena morto si scoprì tutta la fiacchezza dell'impero. In un'ora, quasi per incanto, tutto l'edificio cadde in brani. Smagliati in varj dominj, tutti gli argomenti di difesa, tutte le risorse di scambievole soccorso caddero a un tratto : e intieri millioni di uomini dappoco cessero quasi senza pur una lotta, alle offese di spregevoli nemici. I Nermanni, gli Unni, i Saraceni asserragliavano, stringevano le differenti frontiere; uno sciame di orde selvaggo copri le pianure della Germania e minacciò la totale estirpazione degli abitanti; i Norvegi ascesero ogni fiume navigabile e dalle loro bassebarche lanciarono il guasto e il fuoco nel cuore della Francia. Ricchi e poveri, tutti, erano affatto incapaci di mostrarsi nel campo ed allontapare la comune avversità.-- I villaggi incendiati, trascinati i cattivi, le castella in ogni provincia amantellate senza che alcuno movessesi e resistes. se:- e quando le invitte tribù della Germania arditamente si unirono sotto Ottone, per spazzar lontano il terribile flagello dei cavalli unghari, i fiacchi e dappoco abitanti delle province romane non sapeano

<sup>[ 1 ]</sup> firm. La Francis, i 400-1; ii. 279.-Conde, ii. 125.

modo di ricacciare le subite scorrerio doi pirati normanni (1). Il primo evento che ritornò all'antica militare valentia gli ahitanti della Francia, dietro la docadenza della dinastia Carlovingia, furono le guerro private del nobili, non che il fortificamento di tutte le castella, quasi puntello al trono vacillante. E così i più grandi mali umani si correggono e perfino dall'eccesso della miseria ne scaturisco il conforto. Diserti dal governo di ogni bonchè menoma difesa e ridotti a cercare nelle proprio forze salvazione, i castaldi furono spinti dalla necessità ad armare i loro seguaci ed afforzar le castella, ultimo rifugio in tanta tempesta. La esperienza militare si riacquistò coll'uso delle armi; il coraggio rivisse mercè la fidanza nelle proprie difese; una razza di uomini sorse indurita alla guerra fino dall'infanzia, salda nella coscienza di una superiore prodezza. Nell'interno delle castella, le armi erano solo impiego e le narranze dei bellici imprendimenti, unico solazzo di quell'età. Le parole cavalleria e cortesia attestano tuttora le virtù che si apprendevano dai cavalieri armati o si consideravano retaggio a coloro, i quali erano cresciuti nelle corti dei baroni. Le miscrio e le privazioni di quei tempi calamitosi informarono le più dignitoso fattezzo delle costumanze presenti. Dai degradati seguaci dei re Carlovingi usci l'eroica nobiltà di Francia; da secoli intieri di sangue e di rapina, il generoso coraggio della moderna vita militaro: dalla dissoluzione dell'autorità regia, l'orgoglio e l'indipendenza della nohiltà feudale (2).-

Solo i sobili e i proprietari fondiari (non altri) a rinnovellarona a vita novella per queste intesticu divisioni, i servi che colitivamo ni torreno, novella per queste intesticu divisioni, i servi che colitivamo ni torreno, i borghasi che usavano le città si combattevano tuttora nello stato i brancia (recondati da una stepe di armati segnaci, assaporanti una so-stella, circondati da una stepe di armati segnaci, assaporanti una so-tatola, circondati da una stepe di armati segnaci, assaporanti una so-tavano nel campi, ceposti all'altrui rapacia, incapata a resistere. La tavano nel campi, ceposti all'altrui rapacia, incapata a resistere. La tale dei cavalicri nelle pratiche del guerreggiare rendeva ogni rivolta fuor di speranas. Fequentemente, nel volgre del XI secolo, le misordi si peranas. Fequentemente, nel volgre del XI secolo, le misordi si peranas e dirup-pero in sanguienni lotto cei nobili; una in veruna circostanza loro arrise fortuna e ritornavano all'aratro, da tante sofferenze inviliti o dalle tocatte sontite scorati (3).

Il primo raggio, che sul continente di Europa, ruppe quella notte del

[ 1 ] Hallam, i .46.—Firm, iii .98.7, 121.68.70, [ 2 ] Stem, iii. 875, 451, 225 255.76, [ 3 ] Thierry, i, 161.48.70.

T. f.

Medio Evo, cieca d'orrende tenebre, si parti dai horghi—" un'esecranda istituzione" dicono gli antichi cronisti, "per cui gli schiavi sono confortati a divenire liberi e scordano il sacramento di fede che debbono a loro padroni."

Le prime corporazioni in Francia sorsero circa cinquant'anni dono laconquista inglese e furono tradotte in pratica universale da Ludovico il Grasso, per servire qual contrappeso alla signoria dei nobili. Roano e Falais, i primi borghi incorporati della Normandia, fruirono i loro privilegi per una concessione di Filippo Augusto, entrando l'anno 1267. Anteriormente a quest'epoca, gli stati del ducato si componevano per intiero di nobili e di clero. Eppertanto i re, aprendo di buon ora gli occhi sull'importanza di queste comunità levate come un baluardo contre le occupazioni della nobiltà provvidere una legge per cui si ordinò; se nno schiavo fosse fuggito dal suo padrone e avesse compra una casa in un borgo e vissuto là un anno senza esser reclamato. dover riguadagnare la sua libertà.-Sifatta consuetudine sembra ugualmente essere prevalsa in Francia, Scozia, Inghilterra. Per essa, non che per la naturale influenza d' una mutua protezione e di estese comunicazioni, i borgbi dappertutto divennero le cune della libertà, sebbene i baroni li riguardassero tuttora con si alto sprezzo, cho dalla legge feudale venne vietato a signori d'impalmare le loro ancelle con un borghese o villano. Pure, nonostante la costoro sempre crescente importanza, i borghi non ebbero virtù di offrire per molti secoli alcuna poderosa resistenza alla signoria dei nobili, per difetto di maestria nel maneggio delle armi, cui gli altri erapo accostumati,-difetto di un'incalcolabile levatura in un'età, nella quale la violenza era universale e nulla, se togli la professione militare, tenevasi in onore (1).

Le circostanze che principalmente accrebbero in Inghilterra nerbo alla libertà, furono;

I. Lo straordinario potere del sovrano;

Il. Lo spirito indipendente dei membri dei comuni;

immediate conseguenze della conquista normanna.—Non così in Francia; nasii Frorescio;—la dignità del trono it capprotta dall'ascendente del nobili e lo spirito del popolo rimase soffocato sotto la ferrea mano del potere feudale. Per una sequela di età, la monarchia francese non i tenne che con debolismi titoli; i duchi di Nrmandia, di Borgogna, di Brettagna, i conti di Tolosa più presto rendevano immagine di mipienedni tovaria che di vasalli feudali e il vero vano immagine di rindipenedniti sovrai che di vasalli feudali e il vero

<sup>[ 1 ]</sup> Hume, ii. 111-12.—Hollängabed, iii. 15.— Francesi i. 233.—Tytler, ii. 301.—M. Phyr-Ducange, voce comune.—Howard, loggi dei son, i. 367.

dominio del trono, innanzi Luigi XI, di rado si estese al di là delle vicinanze della capitale. Nell'ora del periglio, quando i grandi vassalli raggranellavano le divise schiere de' loro militi, il re di Francia potea da senno rassegnare un esercito poderoso; cessato il grido dell'allerta le forze della monarchia si sparpagliavano di nuovo. I vassalli militari hattevano la ritratta, appena spirato il tempo del loro servigio e il conduttore di cento migliaja di uomini si trovava spesso heffato, dopo una campagna di poche settimane, da un pugno di nomini gittato dentro a miserabile fortezza (1).

Ma l'evento, che fra tutti, riusci micidialissimo alle libertà di Francia fu l'uso esclusivo delle armi in mano delle alte classi e il totale difetto, trammezzo alle armate, di quel medio ceto, che fu il nerho delle forze inglesi e la colonna della monarchia. Anzi che re Carlo VII ascendesse al trono, la gelosia dei nobili non permise, apparassero i contadini il maneggio delle armi; per lo chè i Francesi non ebbero arcieri o disciplinata fanteria da opporre a'loro pemici e farono stretti a frugacchiare tra le montagne di Genova in cerca di spediti saettatori, che valessero far fronte ai tremendi yeomen dell'Inghilterra. Le disfatte di Crecy e Poitiers, di Morat e Granson, furono i risultamenti della discorsa inferiorità;-non che i nativi di Francia non agguagliassero la core, la prodezza gl' Inglesi o gli Svizzeri, ma perchè i loro eserciti, sendo per intiero composti di fittajnoli assoldati, non aveano podestà di campeggiare contro i fermi e sperimentati fanti, che in ogni etade formarono il più saldo hraccio di un libero popolo. Ammaestrato dalle proprie sventure, il governo francese, con un'ordinanza del 1394 statuì, apprendessero i contadini, per tutto il paeso, il maneggio dell'arco e scambiassesi la perniciosa pratica dei giuochi di azzardo cogli esercizj nell'arte di tirar l'arco. I villici avvanzarono in questa nnova arte rapidamente e non vi ha dubbio, avrebbero, in poco d'ora, emulati in destrezza i saettatori inglesi; ma per quella loro antica ruggine, i nobili si allarmarono scoprendo la sempre crescente energia del popolo hasso. Indi si proihirono gli esercizi guerreschi, ristoraronsi i giuochi di azzardo e cadde l'animo ai popoli, per difetto di fidanza in se stessi. Che ne segui?... la disfatta di Azincourt (2),

Le circostanze che destarono dapprima il puro spirito democratico in Francia, furono miseria e anarchia, effetti delle guerre inglesi. Durante queste sgraziate contese, nelle quali così spesso le armate francesi toccarono sconfitte e la sfrenatezza militare accompagnata di tutti i suoi orrori rose per più di un aecolo il core della Francia, la

[ 1 ] Sum, vii. 112. Bar. latrod. 12. [ 2 ] ism xii. 51 -Bar. 1 79; if 2:7.

signoria dei nobili per qualche tempo fu fiaccata e gli stremi dell'infortunio raddrizzarono il coraggio dei contadini. Diserti da' loro antichi protettori, rubati dalle bande di ebbre soldatesche, spinti dalle soperchianze d'ogni patimento alla disperanza, sedotti dal prospetto di un generale saccheggio, i tribolati volarono d'ogni dove all'armi e l'insurrezione della Giaccheria antecipò gli orrori della Rivoluzione francese. Allora apparvero specchiatissimi gli effetti di un assoluto governo sulle precedenti età. Troppo dissimili ai baroni inglesi, cho adoltando moderate riforme, combattevano di persona per la causa della libertà, i contadini francesi si cacciarono di botto nel lezzo d'ogni popolare sfronatezza. Le forme, le troppe note forme delle guerre servili, riapparvero nel mondo; la nobiltà esosa per la sua tirannia, fu dovunque segno alla violenza, alla rabbia del popolazzo; e invece d'incontraro quel rispetto dovuto alla maestà del suo prisco stato, per questo solo riguardo vieppiù divenno scopo di ogni grossolano insulto. I nobili furono cacciati come bestie selvagge, messi a fil di spada spietatamente: le loro castella bruciate; le mogli, lo figlio rapite o sgozzate: e a tanto giunsero le immanità di quei bruti, che impalarono i presi nemici e su lento fuoco gli arrostirono vivi.

Ma questi sforzi quanto feroci, altretlanto riuscirono impotenti. Si raccolesco inienieni nobili a comune difesa i condatini, ignoranti nel maneggio dolle armi, privi di qualunquo discipitina, non valsero a reggere lo scontro tremendo della cavalleria feudoic; e così l'ebborraza dolla plebo fu repressa, poscia che una metà della popolazione francese era eaduta vittima o sotto la spada o la pestilenza che successo allo guerro di Eduardo III (II).

III. La misoria da tali lotte cagionata eccitò nullamanco un tal qualo spirio che a lungo ospravisse si d'unzi disattr. Le nazioni, quali in ciò agli'ndividui, sono di frequente nella scuola dell'avversità mengilate; e so lo origità dei maggiori avvanzamenti nella nostra ocial condiziono scrupolosamente si spinno, speso si poltramo intracciato scrupolosamente si spinno, speso si poltramo intracciaso conspraino dei disastria evra a ridestar l'asoptia energia di un popolo. Prima della morte di Eduardo III, i soldati di Francia con pratiche non uni interrotte, erano divenuti superiori a quei d'inghi-terra; o il coraggio della nazione, sendo per secoli initieri dalla romana servità abbassato, si raddirizò tar le a egonio dello civil discordio. Lo fiammo della libertà si appigliarono al toppit, unico rifugio contre l'inaulto (3), quali levandosi in cocilenza durante il guasto del passe

 <sup>[1]</sup> Freissart, c. 182-3.1, -Sizm. La Francia, [2] Freissart, viii. 121, -Sizm. x 540, -Bar. x, 543-46; xi, 90, -Hume ii, 463.
 1. 75,

e derivando dalle opulenti città delle Fiandre, minacciarono morte all'aristecrazia francese e all'inglese.

E la libertà di Francia e quella di Fiandra, per usare nna militare espressione, avvanzarono con fronte obliqua; le doviziose città dei Paesi-Bassi presero la dritta; Parigi, Roano, Lione vennero poscia in fazione; e tutti i borghi nel mezzogiorno della Francia stavano pronti, al primo destro della fertuna, per ingrossare lo fila dei confederati. La fermezza di Gand e la vittoria di Bruges, lo spirito democratico tramezzo i vicini reami suscitarono. La nobiltà di tutta Europa gridò alle armi e l'invasione delle Fiandre impresa dalla cavalleria di Francia, fu condotta sugli stessi principi e collo stesso fine, per cui si campeggiò la Francia dagli alleati nel 1793. - Ma non era ancor maturo il gran giorno in cui gli ahitanti delle città avrebbero potnto prosperevolmente combattere lo forze dell'aristocrazia! Indarno i borghesi delle Fiandre rovesciarono i propri baroni e con una possa di sessanta mila uomini assediarone i nobili del loro territorio in Oudenarde. Gli squadroni dei gendarmi francesi, vere masse di acciajo, sfondarono le serrate ordinanze dei Fiamminghi e la vittoria di Rosbecco schiacciò per quattrocento anni le libertà della Francia. Non appena i borghesi di Fiandra furono vinti, i corpi municipali francesi (tra cui il fermento delle novazioni avea cominciato a serpeggiare) smarrirono tutta speranza e piegarono senza lotta ad un destino, che secondo gli eventi di allora, appariva inevitabile. Ventimila cittadini, armati di tutto punto, attesero la reddita del vittorioso monarca in Parigi. Ma la spiega delle forze berghesi troppo tardi oceorse onde proteggere le pubbliche franchigie (1). I capi furono imprigionati, morti; e l'erezione della Bastiglia nel 1389 segoò il principio di quella lunga vicenda di servaggio, che era scritto nei cieli, col di lei smantellamento nel 1789, dovesse terminare.

Le lotte del popole francese, sotto il regno di Carlo VI, non dissimili inci dalla ll'itolizione che scopiò quattro soccii dopo, di disinero interamente e per intole e per fine dagi attenti degli inglesi in sostegno delle loro franchigie. E baroni onromani estorero il Magna Charta e Runnymele; icontadini francesi suscitarnon l'insurrezione della giorederiza; soli, ibrogia l'ancesi suscitarono l'insurrezione di Gind. Nel primo caso baroni intreizione a facenti dei popolani e stipularuno a faron proprie e dei ros subaltera il privritegi della liberimo a saperneri il funco di novazione che minacciava le 100 seleviere airinde. Moderazione comandi bustarono la superiori di Gindo di novazione che minacciava le 100 seleviere airinde. Moderazione comandi bustarono ci qui uni; ferocia, irrefensata rabiba

f 1 ) Bar, i, 76, 295,-Sism, xi, 397, 100, 407

infamarono gli altri.—Così presto, nella storia delle due nazioni, lloro noni popolari doveano portar l'impronta del carattere diverso che sempre di poi le ba contrassegnate e così profondamente la forza di taluni esterni eventi ha potuto imprimere lo stesso suggello sugli sforzi del popolo fin dell'età più remoteta. (1)

Varie circostanze cospirarono dietro quest'epoca, a reprimere lo sviluppo della pubblica libertà e conservare quell'alta aristocratica gerarchia francese, che infine menò alla Rivoluzione.

1. La monarchia francese, nel corso del Medio Evo, fu più presto una confederazione di stati spicciolati, di quello che un solo governo. I grandi vassalli esercitavano tutti i veri poteri di nna sovranità indipendente da ogni straniero controllo, cioè, coniare moneta, muovere guerre private, giudicare esclusivamente nelle cause civill. Erano esenti da ogni pubblica taglia, eccetto i sussidj fendali, nè ad alcuna generale autorità legislativa soggetti. Le consegnenze che scatnrirono da questi fatti speciali, furono al sommo importanti. Veruna comune necessità, veruna temenza di comune nemico strinsero i grandi vassalli a corteggiare l'assistenza del popolo od armare i loro soggetti contro il trono. Gli ampi poteri che accordò la Conquista all'autorità regia in Inghilterra infrenò, in una, i torbidi ingegni dei baroni-stabill una legge generale per tutto il reame-indusse i nobili, per proprio sostenimento, ad armare i contadini benestanti. Qui, per avverso, la fiacchezza dei monarchi francesi fornì agio e tempo ai grandi vassalli di usurpare i poteri della sovranità, ruppe in spicciolate e provinciali consuctudini la legge generale del paese, confinò l'uso delle armi trai nobili proprietarj e tra' loro militari censualisti. Interessi divisi, infinite contese, domestiche guerre, vinsero l'intera mente della nobiltà; nè alcana comune azienda, nè la conservazione di alcun generale privilegio, nè verun presentissimo periglio valsero ad annodare insieme quel scompigliato corpo. La monarchia incanuti coeli anni senzacchè i suoi sudditi non che mossi dal proprio interesse, avessero sperimentati i sensi od esercitato il potere di un popolo unito (2).

II. Le lunghe sangninanti guerre, che per cento e venti zani, quasi sexua prender mai fidot, guerreggilo la Francia conto l'inghilterre, risusciron fatali allo srittoppo dell'industria commercialo e manifattice, e dello spirito indipendento che naturalmente ne deriva. L'influenza della guerra si appelato in principal modo nella foran-Brettapa colle accresciute inchieste a pro della domestica industria, col prospetto dei vantiri aschergi cui presentarano le spedicino continentali e cogli dei vantiri aschergi cui presentarano le spedicino i continentali e cogli.

[ 1 ] Bar. i 74, 29%,

[ 2 ] Hallam, i. 227.-Hume, ii. 115.

alti soldi che si offrivano onde zaddrizzare l'energia dei centadini benestanti armati (1). Ben diverse risultanze rovesciarono sulla Francia le invasioni inglesi-disfatte e vergogna sui nobili,-saccheggio e devastazione sui borghesi-sui contadini, miseria, fame; dopo che la nobiltà feudale fu distrutta nel campo di Azincourt, disciogliersi tutt'i legami della società; ogni castello o posto forte afforzarsi e divenire la stanza di un partigiano, tanto a paesani quanto ai nemici pauroso: universalmente prevalere la guerra, le rapine: e i miserevoli contadini. cacciati dalla necessità di assicurarsi uno scudo di difesa, entro le turrite città, non avventurarsi a uscir fuori le mura per coltivare i campi, senza le scolte; che allogate nei comignoli dei campanali gli tenessero avvisati dell'approciarsi della tempesta. Le conseguenze di tanta incertezza apertamente si scoprono nella totale mancanza di capanne in tutto il settentrione e l'oriente della Francia e vieppiù, ove si pongano in raffronto con gli umili e confortevoli abituri che d'ogni dove biancheggiano trai verdeggianti campi e gli alberati paesetti dell'Inghilterra.

L'opulenza commerciale, ottima nutrice d'ogni cittadina franchigia in tempi

" Di ciriltà floriti e di valore"

nel corso di tali ruinosi contrasti fu spent; al nulla ridotta l'industris, mence la distranto nel svoi prodotti e la initera incertezza de sus guiderdoni; e crebbe nell'universale la violenza, imperò che di essa sentieme si faces agabello per mondar subline. So los on regunderdo il sascritici pocunitari si poternon ottenerei mercenari dagli stati stranieri; pell surliuri sopressi arrestarono la piena dei dissatri a Crevant, a Verneuit; e la grande monarchia militare della Francia fa siretta a ecceraris protesione nelle affiliate daghe di un popolo harbaro. Imperversando tante pubbliche traversic, lo vivlupo delle ciriche franchigie venne efficacemente arrestato; e quei diserti abitanti spinti, anno per vanno, a combattere con istranieri e domestici nemici, per la lor propria vita, non ebbero giammai podesti o di batterzaria vita morella do argomenti ad acquistare quelle dovizie che render la ti possono pregevolissima (2).

III. Quando l'entusiasmo della Pulcella di Orleans, la valentia dei nobili, le civili dissenzioni dell'Inghilterra ebbero gli odiatissimi inva-

<sup>[ 1 ]</sup> Ci si apre da Rymer che il conte di 6anordini, a sette acellini, sei addi di moneta ingless
lishury dava uno aculino, al giorno, al conte del controle.—Rymer, i. 10. 309; Monstreiet, i. 303.
d'arme a sei sobii (moneta nation) o ciancun nocie17 3 Halbum, i. 109.—Villaret, xiv. 302.—6ire, somme che al presente equivalgeno a quindici sun. la Francia, x. 542.46.

sori dalle prode francesi espulsi, le numerose bande degli armigeri sparse in ogni angolo del regno esposero il popolo minuto ad incessanti rubberie: iudi un'imperiosa necessità spinse il re ad opporre un argine a tanto flagello. Dalla discorsa circostanza nacquero le compagnie di Ordinanza del settimo Carlo, primo esempio che all'Europa si porse di un'armata stazionaria. Queste compagnie, che dapprima consistevano soltanto di sedici mila fanti e nove mila cavalli, di buon ora dettero alla coroua una decisa superiorità sulla milizia feudale e sendo sempre incorporate, pronte a correre alle offese, si mostrarono niù che uguali ai lenti ed incerti armamenti dei nobili. Da quest'enoca la possanza dell'autorità regia di Francia crebbe e saldamente. Per una vicenda di lieti avvenimonti i principali feudi furono incamerati alla mouarchia; e nè trai baroni feudali o tra le forze borghesi si potè più trovare uu contraposto a tanta autorità. I tumultuanti eserciti del feudalismo, cho solo in taluni stremi, erano raccolti e assai grossamente ammaestrati, nou poteano giammai durare la benchè menoma lotta contro un picciolo polso di soldati regolari, che aveano acquistata destrezza nell'esercizio delle armi e seguivano religiosamente la loro bandiera e nei prosperi tempi e nei sinistri. E per arrota, a questa fiacchezza innata nelle forze feudali si aggiunse in Francia la totale mancanza d'ogui qualunque appoggio del popolo in favore dei nobili. I borgbesi, abbassati, insultati dalle classi privilegiate non cra sperabile, accorsero nel maggior uopo in loro soccorso; i terrazzani non avezzi all'uso delle armi e inaspriti dall'accrba memoria delle durate rapine o iugiurie, erano tanto incapaci di tramare contro il trono, quanto svogliati di raumiliare un potere, di cui essi stessi necessitavano protezione (1). Epperò, in brieve tempo, la corona acquistò dispotica autorità; e Luigi XI, con una forza ordinata di soli venquattro mila fauti e quiudici mila cavalli, fu l'assoluto padrone nei suoi domini.-

IV. La speciale postura della Francia trammezzo alle grandi monarchie militari dell'Europa introdusso il costante mantenimento di una vasta armata stazionaria e perpetub la preponderanza di cotal guiss dal truou acquisstata. Alla caduta delle consettudini fondali, conseguente al progresso dell'opulenze o alla distruzione dell'influenza dei nobili resultante dall'introduzione delle arria i stucco, veruna potenza rinàse nello stato, capace di tener fermo contro le forze regolari della unonarchia. Viovevano in l'arigi i nobili per dividere lo splendore della corte patericipare si solazio della metropoli;

<sup>| 1 |</sup> Carlo V. 1 191-3 -Monstrelet part. m. § 130,-Hall. s. 117-16.-Filappo di Comines, 381.

i contadini, privi di tutta disciplica, avviliti da' loro padroni, senolti nell'ignoranza, scorati, smarrirono perfino la memoria non che il nome di lihertà. Ma le guerre dell' Inghilterra aveano ravvivato il genio militare trai patrizi e tra il popolo minnto; i politici eventi che ne consegoivano, dierono a cotal genio la naturale direzione e prestamente apparve la Francia in sembiante di potenza conquistatrice. Il coraggio e l'energia della nazione di huon ora fecondarono questi nuovi germi di ambizione; si permise, accrescesse il sovrano quelle forze che formavano l'avanguardia di così splendidi imprendimenti; ed il popolo inebbriato dalle conquiste di Carlo VIII e di Francesco I, scordò le miserie che susseguirono a quel passeggiero riso di fortuna e il decisivo ascendente che così accordava al governo. Il desiderio della gloria militare educato con ripetuti trionfi divenne la sovraneggiante ardenza della nazione; gli Stati-Generali, che, per mezzo secolo, aveano quasi conquistata l'antorità dei parlamenti inglesi caddero a grado a grado in disasanza e vennero trasandati non tanto per le occupazioni della corona quanto per la trascuraggine del popolo; e per quasi ducento anni, innanzi che scoppiasse la Rivolozione, nè pur una sol fiata si raunarono! La nazione, abhagliata dalla pompa degli eventi militari, tacitamente rassegnò nelle mani del monarca tutte le redini e i poteri della signoria (1).

V. Fin dai tempi più lontani, la distinzione tra patriri e plebei, tra nosibi ei gaboli i rezia abharbica in Francia, a per trista costinamaza colal privilegio discesa a tutta la figliolanza, invece di cesere circo-scritto, come nell'aghilerra, a pirimognelit. Che ne segul \*Una completa separazione degli ordini alti dai bassi el o stabilimento di una alla barriera, cui al o splendor dell'imageno, nel giardinentosi stetno il letti avvenimenti giunero a conquidere gianmal. "E lacrimevole cosa, dice Pazad, i inflettere sugli effetti delle nascitte gentillic. Per Fat tuttle le circusta producti della della producta della producta

VI. La arroama che negli altri stati fu feconda d'importantissime conseguenze, mancò, stante il ottilissimo numero delle classi adatte a cibarne le dottrine, dal produrre alcun poderoso effetto in Francia. A dire vero, per le città marittime e commerciali della costa occidentale estsee le sue radici; ma rit i contadini erano troppo ignoranti,

<sup>[</sup> I ] Hallam, i. 256.-Mably, Villiers, ii. 181.

troppo rotti a'vizj i nobili della metropoli, sì che ne abhracciassero i dogmi. La lotta tra'partiti contrarj si lordò infamemente di efferatissime atrocità: il macello della notte di san Bartolommeo non fu agguagliato in harbarie che dalle tragiche scene della Rivoluzione e conforme agli ordini dalla corte ricevuti quaranta mila infelici vennero assassinati in varie parti del paese. Nè però gli Ugonotti per maggiore moderanza e longanimità si distinsero nei loro atti dagli avversari. Alle loro antecedenti insurrezioni si accompagnò la generale distruzione delle case, dogli averi, delle vite nemiche. Impertanto l'odiosa impronta di una guerra servile suggellò di etorno vitupero quei primi sforzi diretti a conquistare la libertà religiosa. Invano la loro causa rifulse per lo splendido ingegno di Colligny, la generosità di Enrico, il senno di Sully; il partito che valsero costoro ad ordinare nella nazione era troppo sottilo e assai poca la loro preponderanza sulla pubblica mente onde fornire i mezzi di una vittoria duratura; ed il monarca, che avea asceso i gradini del soglio al braccio dei protestanti appoggiato, si trovò stretto, per affermare il suo potere, ad abbracciare la fede dei suoi avversarj. La Francia non fu schiava, perchè cattolica; ma stette cattolica perchè era già schiava (t). I germi della libertà religiosa

[ 1 ] Assa: equivoca, per non dir peggio, e qui della Francia; perocché sorgendo spesso, durante la frase del ch. autore, la quale a quel che parmi, l'anarchia fendale, disordini infiniti trai baroni e sa del ficie e dell'entrammatico. Loconando i sovrani, tras popolani, i sevu, i frudatari, soventi ch. 111).

addotti alia società francese dalla trascendente luggi, il suo genio conciliatorio, la sommissione saviezza del suo clero la fatto di leggi. ma sovrat- in tempi di pace, la stessa natura de'suoi interessi tutto e nella libertà politica che infini pei bene le spirarono in politica idee manchie e generose

egli scrive, " France was not cus'aved, because finte sceplleranni i vescovi a giudici di tali contese. ahe remained catholic; but aha remained catholic, Quali forsero le risultanze che da ciò vennero because abe was enslaved," si scordò per fer- alla quiete a tranquillità degli stati è cosa ormai mo di consultare lepagine della storia francese, riconosciuta dal pis grandi storici costanti frandalle quali chiaramente si apre quanto quel pacse crei, Galact e Sismondi, non che dall'incomparavada al cattoliciamo debitore nel medio ero e bile Chatcaoliriand il quale con ai ammirevole doso. Il ciero di Francia fa un bece, ona vera incerno ha scandarliato il carattere politico ed benedizione che la providenta luvio n solliero e i benedizi del cattolicismo in Francia. (Chatenuconforte di ques popoli che tribolavano notto il briand, Genie da Christianisme, p. IV, liv. VI. giogo d'un feudalismo militare e sotto la verga c. 9). E di vero se si consulta l'istoria degli di assoluti sovrani. Le leggi migliori francesi atati generali, si vedrà che il clero ebbe sempre originalmente si debbuno al ciero. E per affer- riempite le parti di moderatore, di pubblico mare l'asserto coo uon son dubbia proca, s prez- pacsere. Esso calmava, addolciva i torbidi inno dell'opera il citare qui le parole dell'autore gegni del medio evo, preveniva le risolazioni dello aptrito delle leggi." Noi dobbianzo, scrive estreme. Sola la chicia possedeva istruriose ad Mootesquieu, al noatro ciero dal lato del gover- esperienza quando gli altieri baroni non conosceoo on certo dritto politico, dal lato della guer- vano se non le fazioni ed un'assoluta obbedicucara un certo dritto delle genti, cho l'unsaoltà non essa sola per l'abitudine del sinodi e dei conciti, potre mai hastantemente todare. Per questo drit- sapra partare e deliberare; nota rifulgera di qualto la vittoria lascio alle nostre province debellate che dignità allorquando tutto intorno ad essa era nel reame, la vita, le leggi, gli averi, ogni com grettessa è mueria. La si vede, coll'avvicendar pia cara e deviderata (Esprit des lois liv. XXIV. degli anni, opporre gli eccessi del popolo, presenture libere proteste ai re, resistere alle superbie, Ecco uno schizzo dei benefici e del vantaggi alle augurie dei nobili. La superiorità de' snoi

furono a larghissima mano trapiantati su quel suolo e con ampiezza inaffiati del sangue dei martiri; ma quel suolo era importuno a riceverli e i primi frutti sebbene vigorosissimi dapprima, col micidiale soffio del dispotismo bentosto si avvizzirono. La storia della Riforma francese, non che gli annali della sua soppressione in Ispagna ti pongono sott'occhio lo spettacolo di una lotta infruttuosa; una libertà parziale che cozza contro una generale servitù; il senno de'meno che si combatte contro la ignoranza de più: l'energia di un avvanzato incivilimento che si misura colla forza del dispotismo da lunga stagione maturato. Troppo tosto si aprì la lizza per gli avvantaggi delle civili franchigie: per l'accorciamento dell'assoluto potere, troppo tardi. L'ultimo raggio della libertà si estinse in Francia colla presa della Rocella e non meno di ducento anni di agonia, d'irrefrenata oppressura si richiedevano per ridestare nel cuore dei popoli universi il sentimento del valore di quelle benedizioni sociali, che i loro antenati, dagli Ugonotti fratelli, avcano a forza estorte (1).

Ma la potenza del dispotismo, in tempi di civiltà, non può all'intutto spegnere la luce della ragione. La stampa procacció, alla fin fine, un eccellente antidoto contro le peggiori forme di qualunque governo, se togli forse quello che nasce dal di lei proprio abuso. La sua lima può rodoro qualunque oppressione, lontamente ma sempre progressiva, in ultimo irresistibile. Indarno i monarchi della Francia ebbero il mal vezzo d'invilire, di bassare gli ordini minuti della

che as due altre ordine mancavano. Silunta in Inoltre e bello avvertire che gli stessi protestam mezzo a coatore, tutte avea a temere dai grando, mon certo mucci della stata sede non possense nenolla dai comuni di cui divenue per questa e gare i vantaggi addotti agli stati auropei dall'aualtre discorse ragioni, la naturale difenditrice, torità del pontefici a dall'opposizione che costoro Epperò la si vide nei moti civili a nei tempi pin offrecon alle pretese, alle armate, atle vandetta dei olosi e gravidi di fortuna, votare a preferenza asonarchi. Con Giovanni Meller nei lib. XVII dalla cogli ultimi. La cosa poù veneranda, che offri- sua storia universale:--"Sottomesso l'intero Occivano gli antichi stati generali, era quel banco di dente alla spirituale dominaziona della S. Seda vescovi vecchiardi che colla mitra alla testa e la i puntetici si attennero al sistema di far prevalere croce in mano levavano la voce per difendere sem- per vantaggio dei popoli nel mondo la loro antopre la causa del popolo contro i grandi, i como- rito. E' vero cha il pio delle volte tal progetto ni coatro le naurpazioni della corona e le engario fu attribusto das maldicenti ad ambasiona e fine de'tirannelli feudatarj.- Questo solo servizio reso d'ingrandimento, ma se pure, giore alla liberte alla Francia dalla chiesa menterebbe l'onore de- europea."—Memoranta parole perocche ci vengli alterit

La vergognosa astituccone dei serri alla giche cavata dalla versione italiana di Gaciano Barberi,

fa tolta merca l'influenza del ciero della Francia; edig Nap. 1839. Altre favorevolt sentenze di a mal si appone al vero chi volesse credere che protestanti possono leggersi nella risposta che t vescovi e i dignitary ecclesiastici francesi con feca il cylebre Wiseman confutando l'opera di cooperavoro polentemente alla pace universale sur R.Griesley, Vita a Postificato di Gregorio VIIdes pepoli a cui sussiegonno le industrie, il com- Questa erudita disertazione si trora negli annali mercio, le civicha franchigne a tutte le benedi- delle acienne religiese, fase 2-3.-Da CARO. sions della fratellanza sociale.

gono da un imparzialmento storico ( Meller ),

[ 1 ] Lac. guerre della Relig , ii 30, 200, 250.40 - Suilly v. 123.

società: indarno inorpellarono la corruttela ed i vizi dell'arbitrario potere collo splendore della gloria militare; indarno inanimarono la scienza, guiderdonarono le arti, studiaronsi di torcere il torrente del genio negli stretti limiti di una calcolata ambizione! La vigoria del pensiero abbattè tutte le barriere del dispotismo; la potenza dell'incivilimento ruppe le catene della schiavitù. Il medio ceto sociale, coll'avvicendar degli anni senti il nume della propria importanza. Le grettezze dei costumi feudali schifarono uomini irradiati dal sole del sanere che ogoi di niù avvanzava: i vincoli dell'antica servitù divennero però insopportabili per chi riardeva tutto del sempre crescente foco per la libertà. Nè le strettezze delle finanze, nè la corruzione della corte, nè le angarie durate dai contadini produssero la Rivoluzione chè uguali flagelli immiserirono troppo altre contrade, lo quali però non furono disastrate da pari moti; ma sì veramente, le abbominande superbie degli aristocrati che si basavano su secoli intieri di uo potere esclusivo e tribolavano un'età, in cui ciascuno aspirava a salire sublime (1).-Epperò, la straordinaria indole della Rivoluzione franceso non si spiega per alcuna specialità nella disposizione del popolo o pei peccati de' quali esclusivamente andava reo il governo, ma per lo soperchio di dispotismo che avea traboccato nei giorni andati e la magnitudine dei mutamenti, ch'era mestieri ne seguissero. E fu marchiata per violenza e si lordò del sangue perciò che originavasi principalmente tra le classi laboriose e si atteggiava le paurose fattezze di una rivolta servile.-Essa rovesciò le istituzioni del paese, perchè racchiuse, nel brieve giro di pochi anni, tutti quei cambiamenti che avrebbero dovuto aver luogo in altrettanti secoli-essa prontamente cadde sotto la verga de più rotti del popolazzo, perchè dalle alte classi ne si abbandonò il freno alle minute-essa proruppe a un generale sacco delle proprietà perchè era, sur un'universale insurrezione del povero contro il ricco, fondata. La Fraccia avrebbe fatto nella Rivoluzione meno, se prima avesse fatto più. Non avrebbe giammai così spietatamente squainata la spada per governare se dalla spada stata non fosse luogameote governata, ne, per anui intieri, saria caduta sotto la ghigliottina della plebaglia vile, se per secoli intieri gemendo non si fosse tra le cateue della nobiltà, combattuta.

Nell'epoche dei sommi infortunj, tra le agonie di generazioni e generazioni si compiono i più benedetti immegliamenti uell'indole imana e gittansi le fondamenta di quelle veci che riescono infine alla famigliauza umaoa vaotaggiosissime. Le guerre dell'Eptarebia, la Conquista

<sup>[ 1 ]</sup> Kavarol, 92-3,

normanna, le guerre delle Rose, la grande Rivolta, sono apparentemente l'ere più difficili del nostri annali, ere in cul le discordie cittadinesche diruppero più pazze ed avventate e le pubbliche sofferenze fissarono il sommo di ogni calamità! Pure son queste l'ere precipue, nelle quali l'indole inglese fu temprata a speciale virtù e fatta la maggiore addizione alle origini d'onde scaturl la prosperità inglese. -Allora dagli eccessi dell'infortunio sorse il coraggio, l'unione nazionale dall'oppressione straniera, la pubblica emancipazione dagli aristocratici dissidj e dalla regale libidine di signoria la comunal libertà. Quel carattere nazionale che ora possediamo, i pubblici benefici di cui oggi fruiamo, le franchigie che rendono invidiata la nostra fratellanza sociale, l'energia con cui ci reggiamo, sono tutte beatitudini dovute a quelle tempeste, che spazzando nell'età antecedenti il nostro suolo, ci rinnovellarono ne'di dell' avversità. I più tenebrosi periodi degli annali francesi, quelli dei successori di Carlo Magno, delle guerre inglesi, delle lotte della religione, del dispotismo dei Borhoni, sono probabilmente le origini prime che informarono alle più specchiate virtù il core dei Francesi e vi trasfusero in mezzo alle vigliacche abitudini contratte sotto la servile verga dei Romani, l'animo generoso della moderna cavalleria. Per esse tra la passiva sommissione dell'ignoranza feudale, sorse l'impetuoso valore di un trionfante patriottismo, per esse si districò dalla collisione delle nemiche opinioni la potenza del pensiero e nutricaronsi, tra le corruttele del dispotismo, i germi della lihertà.-Traverso le immani ferocie che bruttarono la Rivoluzione, si scopre tuttavia la stessa benefica legge della natura; e gli annali di quella epoca tremenda non andranno giammai poveri d'insegnamento, ove sempre mai ci apriranno la grande verità, dover l'uomo collocar sua fidanza in quella Sapienza prima che corregge i destini del mondo e ne ispira odio contro i vizj che disertano la terra. --



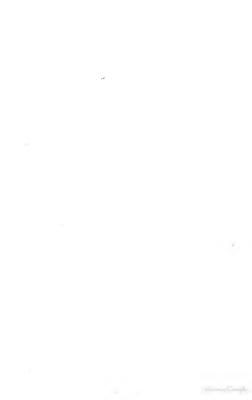



## CAPITOLO II.

ORIGINI CHE ORDINARONO IN FRANCIA LA RIVOLUZIONE.



80 M M A B I O.

Pomisse origin delli Birotheria-II crambi ingraditation delli Ishim data derra data dei randi findata. Can della d



A popolo, dice il più grande tra gli uomiul di stato francesi, non mai si ribella per leggerezza e per mera bramosia di cambiamenti. Le agonie che nascono dalle protratte sofferenze lo possono solamente spingere a tanto stremo (1).

Cili eventi che susseguirono, non dierono la mentita alla massima di Sully, avvegnacchè abbiano dimostro, richiedere essa qualche modificazione. Se si vortà sottoporre a sottile dissmina lo stato del popolo basso in Francia anteriormente alla Rivoluzione, vernan maravigla che ne sia avvenuta una crisi sociale;

[1] Sully, i, 187,

es el umanità debbe con amarissime lacrime piangere le calamità de questa prodotte troverà alta cagione diconforto pelgravami dicuin alleriò. Piò;—l'osserrazione del politico francese è vera in rapporto al primo volgere dei torbidi rivoluntonari. Il popolo, in un intiera piase non passa giammai da stato di quiescenza a stato di tumulto ore nella reziltà della vita attuale non soffea, non esperimenti il faggiori giamma da considera della rivolunto, ore i cittadini non vi sieno indotti dalla disperama del multi misversi.—

Quando gli animi anon una volta mossi a tempesta e trionfano mercè una prospera resistenza, da mere passeggiero cirjini discendono le seguenti novazioni;—dalla febbre umperha degli apiriti l'irrequietezza; del pagamenti sospeal in mieria; algri impanti delitti a soprebiama degli ardimenti. "Il popolo, diuse un giorno Robespierre, così rependegli ardimenti, senta fariari da tenti "en del propierre, così rependi del leggieri i dati, senta fariari di resti "en" ever, espicio Verginano, na l'ondo incalezranno l'onde contro il lito, soi dopo che la furia dei venti è catolaz."

Lo scontento che nell'universale di Francia prevaleva innanzi alla Rivolnzione, è bastante indizio esservi esistite alcune canse che ferivano tutte le classi dello stato. Una transitoria miscria è genitrice di transitorie sedizioni; i locali gravami attizzano acontenti spezzati; ma le generali, non mai interrotte sofferenzo valgono sol esse a produrre una salda e distesa resistenza.-In Francia, nella convocazione degli Stati-Generali, tolti gli ordini privilegiati, il desiderio pei mutamenti era ardenza universalo. Lo ferocie dei Giacobini e i precipitati ordinamenti dell'Assemblea Costituente, col volgere dei tempi, spezzarono spicciolatamente la pubblica opinione e accesero le fiamme della guerra civile in Lione, nella Vandea; ma al primo correre degli eventi una voce universale a pro' della libertà rimbombò da Calè ai Pirenei.-- I più dei nobili, si smembrarono in parti per zelare gl'interessi dei loro ordini-così, l'alta gerarchia del clero; ma il Terzo-Stato, i curati unanimamente sostennero la causa dell'indipendenza. Oucll'amaro fiele, che più tardi l'ingiustizia stillò nel core del clero e dei mantenitori della Rivoluzione, s'ignorò nei primi giorni della di lei vita;-il giuramento della pallacorda trovò caldissimi seguaci tralle solitudini della Vandea; e i primi ausiliari che ingrossarono i comuni nella loro lotta contro il trono, furono i rappresentanti del clero ordinario francese (1). E', senza dubbio, certissima la sentenza di quel

<sup>[1]</sup> Mig. 26, Th. i. 8 41,

moderno filosofo, il progresso della civillà necessariamente produrre una rottura tra la cessa aristocartiche e popolano, in ogni avanzati una rottura tra la cessa aristocartiche e popolano, in ogni avanzati consunità —La signorie fondate sulla conquinta, i dritti sagariri, ecolo di secoli harbari, la perregotive che bena i addiciono a tempi dia anarchii, ecozzano irremissibilmente con quegli urgenti desideri, che conseguono aglio i opolente i tranquilli di sua visi incivitiu. Si di uni o le altre debinono endere; o il potere della nobilità debbe sofficare la ingrossante importanza dei comuni o volgera la neglio pe' cottoro attenti. Pure, non è già necessario, al fatti mutamenti operarsi da una rivoluzione. Pe possibilissimo reggia con il cinentibilibanote forniti che non solo non producano alcuas convulsione sociale, ma si risentano soltanto pelforo vivinicatori o henefici effetti sulla società.—Sono le subite nonzioni che menano alla catastrofe; è la rapidità della china, che tramuta il torrette in catartat (f).

Posta nel centro dell'incivilimento europeo, era impossibile la Francia, nel XVIII secolo, dovesse sfuggire la propensione generale verso le libere istituzioni. Avvegnacchè assolutissimo fosse il costei governo, potentissime le armate, fiera la nobiltà, pure il naturalo progresso dell'opplenza aggiunto alla forza dalle filosofiche ricerche versò una smodata irrequietezza nell'animo dei popolani. L'energia del governo, sopprimendo le guerre private e apprestando una bastevole malleveria ai frutti dell'industria, accelerò l'ora di pna riazione contro se stesso. I borghesi, dopo di aver gioito secoli intieri di riposo e l'acquisto di una moderata porzione di ricchezze disdegnavano le barriero per cui loro difendevasi di ascendere a'più alti posti della gerarchia sociale; gli animosi novatori, consci del potere ch'accompagna le elevate situazioni si arrovellavano perocche osclusi dagli offici di confidenza o d'importanza; i letterati imbevuti dello spirito dell'antica libertà, raffrontavano la splendida carriera degli ingegni nelle repubbliche dell'antichità, col passo compendiato dei tempi correnti. Brieve, tutte classi eccetto le privilegiate erano del governo malcontente, causa gli estesi bisogni, che uno stato di avvanzata civiltà produce. Veruna istituzione al di d'oggi può rimanere stazionaria, eccetto che nelle dinastie orientali, le quali, coll'impedire i cumoli delle ricchezze, chiudono ogni possibilità d'ogni aggrandimento individuale. Ove si permetta al popolo basso d'immegliare la propria condizione, la sua forza espansiva debbo, alla fin fine, ferire direttamente il

L'universale schiavitù nei tempi antichi, opcrò talmente si che non

[ 1 ] Guizot, St. mod. 721.

aparisa cotale progresso. — L'incivilimento dell'antichià non era che l'aggregato degli statuti monicipili, i dile liberta jiserclavisprivilegi degli abitanti nelle città. Indi, col progredire dell'opulenza e pella corrutale acreggiagnia tra la alta classi, e lotto per la liberta la passo a passo si sucruzono e finirono benitosto nell'autorità di un solo despetta. Le più libere cità rag i anticità sono le prime; le altime della papata. Le più libere cità rag i anticità sono le prime; le altime della prineti, locapace di crescere e le rarasi tra gli ordini sublimi sociali, pasciuta dell'altri pona, q quei di, la gran famiglia delle classi laborices sonnacchiava in uno stato di pacifico servaggio, nel travagliando i suoi padocoi con ardici ambissioni, de sotenendoli con generosi attenti (I).

Nei tempi moderni, per avverso, l'emancipazione delle classi laboriose mercè la possanza della religione e la estension del sapere, aprì, per via della stampa, al corpo numeroso del popolo i mezzi d'ingrandimento.

E così, le individuali ambirioni e la bramosia di volgre in meglio la propria condizione contribuiscono marvalgionsmente ad accelerare l'andamento della libertà. Hermenti del popolare scontento divengono effectiscissimi nei più trati tempi della societta, percoche allora la execumulate dovirie dell' età rendono i bassi ordini, potentissimi. Il progresso dell' industria, firaremento dell' opulenza arriàrono di cotta qui sa alla causa della libertà, perocchè aumentano la possanza di quelle desta, p'evi si forrii debb'essere matenettus. Gli urti diuna fazione più tromendamente si sentono quando le raddoppiate pressure da basso strigono com maggior violenza i legani da cui è cortetta e gli essempli e i pericoli non apprendono purancho al grando la necessità di ralettari a poco noco. Se scioli e con incortenza allettati, è l'Alfornara, con controli dell' ardenza di novazione e dalla furia di rivolta in un subito rotti. È Rivolicatione

E l'avricendare di queste cause, nel tempi moderni, si poò in oggilibero paeso en ella struttura di qualunque società, idistinamente avviasre.—È legge universale; la principale sorgente d'ogni prosperità colare dagli odini del popolo basso. Il cupido ingegeo e l'adului energia del povero, allorquando dall'autorità del governo e la possa dell'aristocrasia, nel debiti termiti costrette sono e due fondamenta sulle quali poggia l'opidenza di un popolo esi assicura il progresso della gioria nazionale. Chiedete ad un uomo di professione, d'onde provangano tutte difficoltà da lui e dal comune degli uomini esperimentata enll'apprizi, lottando, qua strada attraverso il mondo di ancho

<sup>[1]</sup> Gaisot, St. mod. 21, 54,

nel mantenere il proprio terreno contro i numerosi competitori che lo combattono; e ti risponderà tantosto, dai tranelli, dai lacciuoli che gli si tendono sotto i piedi. Può scontrare alacremente i suoi uguali, ahbassare i superiori ma gli sforzi dei subalterni gli riescono paurosi. Coloro, generalmente discorrendo, che si levano in qualunque professione ad eccellenza, sonoi figli do'medi o bassi ceti; uomini dalla povertà alle fatiche annerbati o dal hisogno alle operosità affaticati, che fin dall'infanzia appararono nel lungo tirocinio di tutte traversio, talune prattiche d'ogni qualunque dono più pregevoli che la fortuna può esuberantemente ai loro superiori elargire (1). È tanto universale la potenza del cennato principio, tanto i di lui effetti al progresso, all'avvenire della società importanti, che vuolsi di leggieri riconoscere come la grande distinzione tra'tempi antichi e i moderni. Ogni altra, a raffronto di questa, è leggerezza. La bilancia del potere in nu libero paeso trabocca intieramente in conseguenza del prodigioso incremento che in cotal modo si fa al potere ed all'importanza del popolo hasso; una scaturigine di operosità e di vigoria si procaccia nelle umili stazioni della vita donde rattamente traggonsi i rimedj contro totti disastri nazionali, eccetto quelli che nascono dalla propria licenza;-una potenza sviluppata nel partito democratico in seno allo stato, che rende nuovi baluardi necessarj per mantener l'equilibrio della società.

Soppliced malarque speciale avantague del contrappora illa supriore cenzipa a lale praiche delle più biance dana, le più alte in su avvanzato, prosperevole, opulento stato dovramo per necessità cader vittime delle libidiai della coloro ambitione. L'energe dell'opulenza, l'interesata soperchianza del fasto signorile, il superbiro delle sobili casate sono deboli natagonisti contro le stretteze della poverla, le negazioni del più fortunato o del più destro tra i popolo basso zi pè ali grand idiagpia fortunato o del più destro tra i popolo basso zi pè ali grand idiagsociatà, non è bastante antidoto contro il pericolo, chè di rado alla necessità d'odo de sorta sopraviro l'energia; e tra nessua altro i appare più fortemente la facchezza che consei gua l'acquisto dell'opudero della propier fonta ei elevarano sabilina. L'incessante situppe di vigore nel popolo basso, ove nei termini dovuti rattenute corretto ne suo fini dal freno della religione e dallo pratiche della virta, lone suo fini dal freno della religione e dallo pratiche della virta, lone suo fini dal freno della religione e dallo pratiche della virta, lone suo fini dal freno della religione e dallo pratiche della virta, lone suo fini dal freno della religione e dallo pratiche della virta, lone

<sup>[1]</sup> La storia e lo stato presente dell'Inchil- rafferma il us cronato principio. In fatti per le terra estilaccom moltiplici e inminosi essenpil competenza che obbera a mantenere copi estida dell'egrada copiti de delle genta dinatone persone mode i bassi, non vi a regione a resporre che concesse per marcita colle aristocratiche canate, avrebbrro supernito le attre classi sociali sia in Pure tale cincottanga chi neuto che afferenter. Puncia o nelle optoraze continentali.

mancherà di portare una bastevole porzione d'ingegnje d'industrie a sostenere la fortuna dello stato, ma non a serbarc nel suo seno l'ascendente di una classe; e nelle lotte delle domestiche ambirioni, l'aristocrazia non troverà che un fievolissimo sostegno trai discendenti di coloro, cui recenti ricchezza deviziarono o nobilitarono recenti servigi.

Sentitamente e con dirittura movevano atto lamento gli autichi servitorio cittori la facchezza che sulla tempra delle mationi generano i e ricchezze e sulla loro tendenza a spegnere l'amore della libertà. Oggi però, gli stessi amari frutti non si raccolero con delovitosamente da cotale sementa. La corrattella a passo uniforme siegue il carro dell'opalenza. Neveoloro che si levarono subhimi metre de setesi campano dall'orribale pestilenza, ò rado ne vengano ammorbati i costoro figi.— Mai il continuo inualzaria di editadini potentemente impediene e dapoce o possono divenire gli ordini sili, pure una hastante doce di energia viene infusa nella società, merò il successiva elevazione di energia viene infusa nella società, merò la successiva elevazione di energia viene infusa nella società, merò a maschi e generali corrittione, del setto della continuo della correctione della correctione

Ma l'immortalità o la perfezione in questo mondo non è il destino nò degli individui, molto meno delle nazioni.-L'aggrandimento e l'istruzione del popolo aprirono fonti novelle, donde la vigoria della giovinezza è lungamente al corpo sociale comunicata; ma con ciò, nè si distolsero i vizi, nè sradicaronsi i germi fatali di morte. L'albero del sapere produce sempre i soliti frutti del bene e del malo. La diffusione dell'intelligenza tra le masse dell'umanità ebbe spalancati aditi sì ampi, d'onde shoccano a loro bell'agio le corruttele e le virtù di nostra natura: e il progresso delle tristizie umane è ugualmente certo, in talune circostanze anche più rotto negli stati inciviliti, di quello che nei barbari. La sfrenata agonia di distinguersi cd ingrandirsi, che la coscienza del sapere accese tra' medi, ceti, per lunga stagione ottimo antidoto contro l'invilimento de'più alti, finalmente diviene la sorgente di non minori corruttele e di non men completa effemminatezza, di quello che la vigliacca sommissione dei governi assoluti. Le distinzioni sociali, che sono cotanto necessarie, divengono insoffribili in un'età martellata da sempre giganteggianti ambizioni, c. nella lotta cheno consiegue, i baluardi della libertà sono rovesciati non meno dal partito ch'invoca da quello che ritarda l'avvanzamento del democratico potere. - Appena il conflitto cessa, spessissime volte si scopre che durante il suo infierire, l'equilibrio dei pubblici dritti venne distrutto e che stante il distruggimento di tutto classi tra! contadino e il monarca, gli elementi della comuno libertà non esistono più. Allora-e non prima di allora, gli ordini bassi razzolano rapidamente e sena riparo nen fondo d'ogni abbasamento sociale, perocchè disperaratti e conviniti dell'impossibilità di operare alcun che di giovervole per se stessi, contendendo per l'indipendenza. Secondo le speciali sorti della società, i tempi dello stato, fi grado di cittudinesche virtà chegrevale, siffante lotte sociali o sono i principi oli fine di urer ali prosperità odi gloria—l'ese pansione di una rigogliosa vegetzione o il fermento che precede la corruttola—la rivoluzione che orieccia la trannia di Tarquinio o le di sattrose tenzoni che prepararono, allorquando cadde la signoria pattisia, la finale servità dell'imporo.

Queste cause, comunque vadano ed a qualunque fine accennino, rendono nei tempi presenti una rottura tra gli alti e hassi ordini in ogni avvanzato governo inevitabile. I nobili naturalmente con tenacità difendono i privilegi, le oporificenze che gli antenati loro legavano in eredità; il medio ceto, dal lato opposto, con non minore zelo si studia di allargare il suo huono stato, quando specialmente la sua crescente opulenza e l'importanza lo rendono vieppiù capace a locar sl alto le speranze; finalmente il hasso popolo diviene più schiamazzoso onde partecipare a quelle franchezze che da suoi superiori mira esercitate. Frai horghi dell'Europa, cominciò dapprima la lotta. poichè colà la protezione delle muraglie e le rassembrate moltitudini infinite, attizzavano il primo foco dell'indipendenza: indi apparve nell'Inghilterra, perchè colà la sicurezza offerta da un'eccellente geografica postura, non che gli sforzi di un popolo industre, vivificarono i germi della sassone lihertà; infino versò per tutta Francia, perchè il di loi ordinato governo e le poderose armate aveano, da lunga mano, accertate le heatitudini d'uno stato indipendente da qualunque straniero controllo e una interna tranquillità.

I. La distruzione della signoria de grandi vassalli della corona e l'affernamento della monarchia in un gran rosmo, duranti reggi di Ligi XI, Francesco I, ed Enrico IV, furono senza meno le prime origini necessarie della Rivoluzione. Puer quest'anomala e non previata resaltanza non tanto sorro dall'oppressura, quanto dalla protecione accorlatoria non tanto sorro dall'oppressura, quanto dalla protecione accornica della respecta della respecta della respecta della respecta della si accordia della respecta della respecta della respecta della respecta tutta un'utila estimento di ciencigi anzionale segranta nella divisione dispicciolati interessi. Esperò, una rivolazione non avria potuto colo rompere, più di quollo che in lelasio ad fi Sassonia; mentre, col la rompere, più di quollo che in lelasio ad fi Sassonia; mentre, col distruggimento del potere de'grandi vassalli e colle leve di una formidabile possa militare soggetta all'imperio d'un governo centrale, l'unità della naziono fu serbata, mallevatane l'indipendenza. Per un secolo e mezzo, innanzi che corressero gli oventi rivoluzionari, la Francia si era benedetta nel bacio d'ogni domestica tranquillità.-- Vernno interno dissidio, veruna straniera invasione aveano interrotta cotal lunga vicenda di sicurezza e di riposo; non si conoscea la guerra se non come un generoso incentivo agli spiriti ardenti e intolleranti di requie o como un campo per raccorvi ampia messe di gloria nazionale; le neggiori severità dell'aristocratica oppressione da lunga stagione. cessando le guerre private, eransi distolte. Durante questo intervallo di pace, le relative situazioni e i giudici dei differenti gradi della società tramutarsi intieramente; le dovizie silenziosamente accumularsi in potere del popolo basso, mercè gl'incessanti sforzi e le industrie degl'individui; il potere, senza che persona ne si fosse accorta, scivolare di mano a'patrizj, in conseguenza delle soperchie larghezze del danaro nell'alimentare il fastigio signorile. E quando le civili dissensioni diruppero per la seconda fiata, specchiatissime apparvero cotali differenze e novità. Non era più la nobiltà territoriale, capitanata da'suoi speciali duchi che campeggiò, non più i borghesi delle città, che mantenevano isolate lotte a difesa delle loro mura; ma bensì la gnardia nazionale, che d'ogni dove corse all'armi, animata da un comune sentimento o forte nella coscienza dei mutui soccorsi. Non attese già i suoi signori per essere guidata, nè i suoi magistrati per esser diretta; ma operando da se stessa arditamente, mantenne contro quei poteri, cni era usata obbedire la causa d'una democratica liberth .-

II. Il genio militare del popolo francese et il suo natio corzegio, cui una lunga vienda di glorio nazionali resuno raddirzzo, gli spirarono una morale fortezza per incomineiare e una paziente longazimità per sostentare, il contilit. Ma per tale circiostanza la Rivoluzione nosi aria giammai tentata o, se puro, in poebo ore schiacciata dalla forza militare che pende dad imperioso alabro del monarca. In vario contrado dell'Europa, come nell'Italia, nel Portogallo, nella Spagna, i popoli smarrinoso altraverso secoli interior di pace, la fernezza richiesta per riconquistare le loro franchigie. Oggi maladicono i loro oppressori, lamentano il proprio invilinento, piagno le perdate libertà, na con ciò non posseggono l'arditezza necessaria per rivendicare il busno stato antico. Ove non guidati da ulticali strancir, sono inettà presentari ed agire animosamente sul cumpo di battaglia, e quando quegli angoli altratiri si allontanno da loro, tantitoto ripionabano e più angoli saltratiri si allontanno da loro, tantitoto ripionabano e più

disperatamente che pria, nella loro natale imbedilità.—Tutto però li rovescio co l'Encesci.—Le lunghe e terribili guerre cogl'inglesi, le lotte religiose del XVI secolo, i dorati conflitti colle potenze curo-pee, aveano nel cuore del peoplo spirato uso spirito militare, eui ad il godinento di lunga domestica pace, nel gi avvantaggi d'una inter-rotta protezione erano value sa morarza: no non si the, l'erancesi stati siono il pepolo dell'Europa il più guerriero e il genio degli imprenationo dell' Europa il più guerriero e il genio degli imprenationo dell' Europa il più guerriero e il genio degli imprenationo dell' Europa il più guerriero e il genio degli imprenationo dell' Europa il più guerriero e il genio degli imprenationo dell' Europa il più guerriero cui singi se suna la libertà domestica y ma la domestica libertà senza il coraggio militare, a lungo non sth.—

III. Sebbene la Riforma fosse estinta in terra di Francia, pure la libertà del pensiero e lo spirito di ricerche erano illimitati nelle regioni del huon gusto e della filosofia. Luigi XIV non volle, non tentò d'infrenare il genio letterario del suo secolo, e la vigoria intellettuale cch durante il costui regno si spiegò su generali subhictti, non venne mai sorpassata. Nelle lotte che le menti coctanee eostennero a' di della Rivolnzione, non si rattrovano speculazioni più energiche di quelle degli scritti di Cornelio e di Pascal. Ora-è impossibile le smodate ricerche potere a lungo esistere, senza ehe le politiche controversie non divengano argomenti d'investigazione. La religione e la politica, la sorte dell'uomo qui sulla terra, e al di là della terra, formarono e formeranno mai sempre i niù interessanti oggetti del pensiero umano.-E cotal vece infatti ebbe luogo sotto i deboli successori del Gran-Monarca. Tra le filosoficho teoriche del decimottavo secolo, nello scritture di Voltaire, Rousseau, Raynal e gli Enciclopedici, si agitarono su materie politiche le più lihere e sciolte discussioni. Per troppo manifesta eecità, le antorità costituite, sebbene assolutissime, pure non dierono il menomo passo onde raffrenare cosifatte ricerche che sendo tutto in termini generici formulate o scritte in rapporto agli altri stati, pareva non minacciassero in verun modo la tranquillità nel reame. Forti pel sostegno dei nobili, coperte dall'egida salvatrice delle armate, balde per la lunga e stabilita pace del paese argomentarono il loro potere collocato al di là d'ogni offesa e non avvisarono alcun periglio nelle visioni filosofiche del contratto sociale o nei costomi e nello spirito delle nazioni. Un diretto attacco contro la monarchia stato sarla nell'ora istessa accompagnato da un posto nella Bastiglia; ma le generali ricerche non destarono alcun sospetto o trai nobili o trai governanti. E così universale era quest'illusione, che i giovani nobili si beatificavano negli aurei sogni dell'nguaglianza originale o del pristino stato dell'uomo; stimando,

cotali speculazioni tanto a loro applicabili quanto la licenza di Otaite o l'eguaglianza di Tartaria (1).

E non è strano che gli ordini alti seambiassero i segni de tenapi. Essi avranara vano in una regione, in cui gli antichi limili erano sconosciati ovei segni di un nuovo cielo e di costellazioni non peranco vedute doreano guidere gli unomi di stato. Tutto dal passato giudicando, non apprendevano alcun periodo: che întempi andati, intili moti citatării di una qualche gravità da una porzione almeno degli alti ordini venivano capitanati. Giudicando da cib che ora conosciamo il futuro, sull'orizonte potes già già scoprirsi la nube, che dovea tantosto l'universo i una paurosa tenebria abbipire.—

Le teoriche di tali facondi filosofi rattamente si spacciarono tra la crescente generazione. Accarezzati dalla novità delle idee che sbucciavano improvise, vinti dallo splendore dell'eloquenza che a quei di impiegavasi, sedotti dagli esempli dell'antichità che loro si offrivano per essere imitati, i giovani arditamente professarono non solo liberi principi, ma repubblicani. L'ingiustizia dell'oppressione feudale, le durezze delle feudali esclusioni produssero una corrispondente riazione sulla pubblica mente: tra'l medio ceto, singolarmente, tra cui le catene del servaggio pesavano niù gravi e che molto operò per emanciparsi, perocchè dovea essere il primo a raccorre i frutti della vittoria, la passione per l'antica libertà fissò il sommo d'ogni ardenza umana. Madama Roland, figlia ad un intagliatore e vivente in umile sorte. amaramente pianse all'età di nove anni, perocchè non era nata cittadino romano e seco trasportava le Vite di Plutarco, invece del breviario, allorquando recavasi ad ascoltar messa nella cattedrale (2). La nuova foggia delle idee che mossero la pubblica mente, si può di leggieri riconoscere nel nuovo stile dall'eloquenza adottato e nelle allusioni di cui faceasi uso. Durante la Gran Rivolta dell'Ingbilterra, il linguaggio universalmente impiegato dai caporioni popolani era quello di un cupo fanatismo; le loro immagini, le allusioni di pianta cavate dal Vecchio Testamento. Il fanatismo, a quei di era la leva, per cui soltauto la gran massa nel popolo potea concitarsi a movenza. Nella Francia, alla religione non si alluse giammai dal partito popolare; e se pure, per essere questa fatta segno alle irrisioni, agli epigrammi. Le immagini dei classici, le riferenze alle libertà, allo spirito degli antichi, formarono i grandi mezzi della pubblica eccitazione: i nomi di Bruto e Catone, di Scipione e di Temistocle, continuamente suonavano sulle loro labbra; l'assemblea nazionale non mai eccheg-

<sup>[ 1 ]</sup> Sepur, Memorie, i. p. 62.—Lac. i. 10, 12. [ 2 ] Mad. Roland, i. 88-7. Introductions p. 18.

giava di si tamultuanti applausi, se non quando, qualche spontanea .allusione si facea agli eroi di Grecia e di Roma.

Në mai, le menti dei popoli si esaltarono, s'infiammarono cotatto, quanto altoro. ch'erano chiamati a seguir qii esempii del patrioli ti delle republiche anticho.—Perfino nell'orar dei presentissimi perifik, colla morte stoto gli occhi, colla secre sui collo, se tasse spieno didissime immagnii sorridevano a quegli innamorati intelletti; ed dei didissime immagnii sorridevano a quegli innamorati intelletti; ed dei mipossibil dei ligegera, seana senitrii baparare di una lactimia il elgifori. In prosessi pensieri che colle parole della vetuta el oquettas pronunciavano le vitime dell'iran posolare, neeli stremi intantidi fino via (T.).

IV. La Chiesa francese esperimentò il destino che tocca, in un'avvanzata età, a tutti che tentano d'inceppare la mente umana.--La resistenza contro la di lei autorità divenne universale e nel bollore delle opposizioni, il bene, il male delle sue dottrine fu indistintamente impugnato. È questa la sorte assegnata dai cieli contro chi si studia di imporre incredibili ed assurde dottrine sulla pubblica credenza. Finchè le menti del popolo sonnacchiano in letargia e inoperosità, abbracciano ciecamente, senza veruno scrupolo, tutto che loro s'insegna dalle guide spirituali; ma quando lo spirito d'investigazione sorge gigante e la luce della ragione ne irradia, la riazione diviene vieppiù forte dal lato inverso ed un incredulo fanatismo ricolma il luogo delle superstizioni.-I riformatori religiosi, al pari dei politici, di rado si appagano di ammendare ciò che manca in realtà negli oggetti che prendono a migliorare; nel caldo delle novazioni distruggono l'insieme perchè ne trovarono nna parte viziata. Così in Francia e nella Chiesa cattolica. - Sostenuta, siccome l'era, da' più gran nomi, adorna de' più splendidi ingegnj, iusegnando nella miglior parte il più amorevole e puro sistema di credenze, soggiacque però ad una generale detrazione, causa la soprannaturale indole di alcune dottrine.-Quantunque forte essere possa la forza delle superstizioni, il potere della ragione è a mille doppi più forte; e se la prima pretende di essere mantenuta, debbe essere incatenata la seconda-

Epperò, il movimento delle filosofiche investigazioni in Francia fu secompagnato da una strordinaria riscenda non pure diliberi, ma si vero i rireligiosi pensieri.—Le scriture di Raynal, Voltaire, Diderot, Rousseau sono troppo oggimai conosciute per rendere qui una parola di commento necesaria. Tali produzioni non sono sempre nocevoli alla causa della religione; le rizono riesce un infalibile certerace cla ragione del cristianesimo, purificata nella fornace delle suo umane imperfetioni, al fine ti ricompagizzo nella sus primiera resmolicità e di imperfetioni, al fine ti ricompagizzo nella sus primiera resmolicità e di

8

<sup>[ 1 ]</sup> Lingard xi. 360.

forza novella ringiovanita. Già ormal la lotta si cra chiarita— la mente tranquilla d'una filosofica investigazione, non atterrita dagli annari agbignazzamenti d'un'incredula età avea tracciata, nella metro-poli francese alle ammiratim mbittudoni infinita, tientricamente i bene-fiq delle religiose istituzioni. Ma g'i immediati effetti degli sectici sertiti già a quel di triscivana ai nordi anti della contra di sectioni sertiti già a quel di triscivana i nordi altri debundo en trattare gliano per si supporti a gottar via i principi e la fede delloro antenata, ipireparano le vi sep enza negencia dissoluziono non solo del leguari religiose, non a che un passo per roveciare nello stato civile ogni attorità (I).

Anche nel grembo della chiesa, anche tra coloro che piegavano il capo alla costei podestà, i germi d'un profondissimo scontento manifestavansi aperti. E sorse dalle invide esclusioni di tutte persone di nascita plebea dalle dignità e dagli emolumenti dell'alta ecclesiastica gerarchia .- Gli è vero che talune fiate l'altrui potente ingegno, nonostante l'umile stato donde uscia, potè poggiar ad eccellenza; generalmente però discorrendo, i dignitari della chiesa formavansi di quelle medesime classi, di cui i marescialli o i principi dell'impero. Mentre i vescovi ed il clero sublime nuotavano nelle ricchezze e abbarbagliavano le altrui luci colpiù splendido raggio del regale favore, il povero e minuto clero, cui devolveansi tutte le pratiche del cristianesimo, gemicava tralle tenebre della virtù, appena di una spanna elevato o per ordine o per agi spi contadini che componevano le sue greggi (2). La vergine pietà, la schietta amorevolezza di cotai preti campagnuoli, mentre che rendeanli a' parrocchiani, carissimi contrastavano fortissimamente colle rotte vite dei gentilizi dignitari della chiesa. Le loro enormi dovizie eccitavano l'invidia e dei preti e del popolo basso, mentre la generale pigrizia, tra'l cni lezzo trascinavano questi epoloni le vite, rendeva impossibile ogni argomento a giustificare la disuguaglianza e lo scandalo di tante fortune. Quindi l'indignazione, che nel 1789 si levò nell'universale contro i vizje la corruttela della chiesa; quindila prontezza con cui, alla prim' alba della rivoluzione, le loro proprietà alle strettezze delle finanze vennero sacrificate (3).

<sup>[1]</sup> Gauss, dere, Eurep
[2] J. Zeratze soll die Christe, erste delte
[2] J. Zeratze soll die Christe, erste delte
[2] J. Zeratze soll die Christe, erste delte
[2] den der Schriste erste der Gauss abbreckerses hand Gall inderen Bernstel
[3] der gauss der Gau

V. L'insulto ti sbrana più il core dell'ingiuria.-Le superbie dei nobili si tollerano più difficilmente di ogni esclusivo avvantaggio che eglino posseggono. Sebbene numerosi e tristi fossero i gravami che pesavano sulla nazione francese, scrive qui il più destro degli scrittori realisti, non furono però essi che ordinarono la Rivoluzione. Nè le tasse, nè i mandati di prigionia, nè gli altri abusi d'un assoluta autorità, nè le angarie dei prefetti, nè i rovinosi ritardi nell'amministrare la giustizia, irritarono la nazione: il prestigio della nobiltà attizzò la fiamma tremenda,-fatto che lucidamente ci apre essere stati i bottegaj, i letterati, brieve, tutti ch'erano gelosi della nobiltà, coloro che contro questi scatenarono i popolani delle città, i villici dei contadi. E per dir vero, è cosa singolarissima, che la nazione debba dire ad nn bambolo che possiede un blasone-"Un di, tu sarai o prelato o maresciallo o ambasciadore, a tuo talento; mentre non ba nulla da offrire agli altri suoi discredati figliuoli."--Per fermo, gli uomini d'ingegno o i ricchi trovarono la cennata distinzione cotanto insopportabile che senza fallo, lorquando trovavansi adatti a far ciò, compravano nna patente di nobili; indi nuove miserie, freschi pericoli per la monarchia. Le ricchezze che procacciavano titoli non conferivano eccellenza; nè poteano dare nomi storici o lavar la macchia di nn'ignobile casata. Epperò sorgere la distinzione tra leantiche famiglie e le puove nobilitato, poi le divisioni nell'aristocrazia, che loro tolscro i mezzi di adottare alcun mezzo acconcio per la comune salute. Le grandi famiglie si aprivano più gelose de' novatelli, di quello che del popolo basso (1). Da questo, nulla stimavano doversi temere: dagli altri, tutto; perocchè, in un posto troppo a'loro esclusivi demani vicino, collocati, La distinzione tra nobili od ignobili si spinse tant' oltre in Francia. ch'è difficile da nomo libero potersi concepiro. Ogni individuo era o nobile o plebaglia; verun medio ceto, verun' ombra di distinzione conosceasi. Da un lato 150,000 individuj privilegiati; dall' altro, il corpo intiero del popolo francese.-Tutti gli offici d'importanza nella chiesa, le armate, la corte, la magistratura, la diplomazia si godevano intieramente da'primi. In una prospera e fiorente contrada, cotal sistema è per se stesso bastevole a generare una rivoluzione. I ricchi lungamento non piegano alle insolenze dell'aristocratico orgoglio-gli uomini d'ingegno, alla fin fine beffano le risibili brigho dei mecenati e i bizzarri capricci dei tempi. Quando un pubblico levò da terra al ciel suo intelletto ed esistono, indipendenti dal braccio dei nobili, i mezzi necessarj per giungere ad eccellenza e distinguersi, l'ingegno volgerà sempre, in

<sup>[ 1 ]</sup> Rivarol, 13-1, Dr Stad, i. 44, 198,

uu tal paese, dal lato qualunque esso siasi, opposto al governo. Sifatta tendenza vuolsi avvertire in tutti i liberi paesi, e in verna altro, quanto nella presente Inghilterra; e tragge sue origini dall'indipendenza del pensiero, che generalmente accompagna ogni vero ingegno ed è acconcio contraposto dalla natura proveduto contro la possanza del governo, che d'altronde riuscir potrebbe fatalissima e soverchiante. Cotal cambiamento, giusta le discorse ragioni, chbe luogo in Francia avanti la Rivoluzione. Le classi industriose, i ricchi, i dotti erano nnanimi nell'odiare i nobili; il grido universale snonava Libertà ed Equaglianza; grido quasi affatto sconosciuto nella Ribellione inglese. L'eguaglianza de'gradi, l'abolizione dei privilegi, la perfetta eligibilità ad offici erano le passioni universali della nazione, perocchè i flagelli più calzanti che aveano tanto malcontento nel popolo ridesto: e attraversavano la vanità che forma l'impronta più speciale dell'indole francese. La riazione fu meno contro il trono di quello contro la nobiltà, - non che contro l'oppressione ed il giogo della tirannia feudale, inconsistenti col genio dell'età e legati dal potere della barbarica conquista (1).

VI. Le pubbliche Lasse nella Francia offiriano un prattico danno della più grave natura; unile dopp fiù grave natura; unile dopp fiù grave per la disquagilanza colla quale erano imposte. I due ordini privilegiati, i nobili ei I dero, anda vano escuti da aleune dello più oppressive taglie—privilegi fiondati su quella finzione feudale, i primi difindere lo stato colle spade, intercedere per seco colle pregiotere, i secondi.—Ma tale er gottimo non potes più reggere dopo lunghistimi anni di pace, durrate i quali i nobili non in altre che nelle frivoteze della corte ponevano lo ingegno she sensa sal latre che anule frivoteze della corte ponevano lo ingegno she sensa sal latre che anule frivoteze della corte ponevano lo ingegno she sensa sal la nobilità. L'accescimento dall'a enecuione di tante classi opuletto i por rato sui gravami del popolo sebbene non inconsiderabile, pure fulla me-noma parte del male l'anarezza attava melasse della unrigiosticia (2).

Ma non pochi errori si scambiarono succul subjetto e le franchezze fruite dagli ordin pirvilegati intorno alle pubblice Lusse Singrandirono, si magnificarono, al di là che il vero nol comporta. Certo non contribuivano ugualmente tra di loro e cei comuni; ma d'altronde pagavano ed esuberandemente a prò del pubblico servigio, -nella nobiltà, nel il clero godevano alcuna escaniono dalle taglie indirette che in Francia, come in altri puedi, ingrovavano così ampio tesoro nelle pubbliche entrate. I nobili pagavano il testatuco non che la ventesima che non di rado ammontava q quattro scellia per libbra. Il clero nelle

<sup>[ 1 ]</sup> Thiers, i. 34.5. Nap. in D' Abr. vii. 169. [ 2 ] Monthion, Cancelliere del cente di Artons, Rivarol, 7. 154 De Stad, i 179, Thiers, i. 34.

province francesi incorporate dalla conquista e comprendenti l'ottavo circa del territorio e il sesto delle ricchezze del reame, shorsavano puranche il testatico e la ventesima; e avvegnacchè i preti nelle antiche province non lo pagassero, fruivano tal privilegio sol perchè nè si erano redenti mercè lo shorso di lire 24.000.000 ossia lire sterline 1,000,000;-nè pagavano la ventesima, main compenso tributavano liberi accatti e andavano soggetti ad altri posi, che nel totale bilanciavano a ciò che dagli altri ordini shorsavasi. Il vero subjetto d'ogni lamento e fondatissimo, era l'esenzione di ambo gli ordini privilegiati dalla taglia; gravame diretto sul prodotto del terreno, della più esosa e impolitica natura, il cni peso trahoccando soltanto sul Terzo-Stato, impresse nella comune del popolo la idea, essere gli ordini privilegiati da tasso di sorta affrancati (1).

I halzelli della Francia non solo erano operosi ma disugualmente sparti tra coloro che li sostenevano; in singolar modo encrosissimi sui coltivatori del suolo. Le taglie e le imposte della ventesima ch'esclusivamente ferivano le classi e le fatiche degli agricoli e ne si proporzionavano ai profitti, aggiunte ad altri pesi minori, ammontavano a 171.000.000 franchi ossia 7,505,000 lire sterline, somma che al meno equivale a lire 15,000,000 sulla terra d'Inghilterra. Il peso creato da cotale ordinamento sulle fatiche degli agricoli era così eccessivo, che si calcolò da un assai minuto osservatore: supposto il prodotto di un acre valere £ 3. 2s. 7d. la anota che spettava al re era £ 1. 18s. 4d.; al padrone del fondo, 18s.; all'attuale coltivatore, 5s.; oppure, se il proprietario stesso coltivava il suo terreno, la sus quota stata saria solamente £ 1. 4s. 3d., mentre quella del re, £ 1. 18s. 4d. E per dir tutto in iscorcio, se, per esempio, il prodotto di un acre si dividesse in dodici parti, quasi sette e mezzo verrebbero al re, tre e mezzo al proprietario, una al castaldo; mentre nell'Inghilterra, volgendo lo stesso tempo, dato che il prodotto di un acre fosse £ 8. la fondiaria sarebbe 10s, l'entrata £ 1. 10s, e la quota dell'agricola £ 6. ammontando a tre guarti del prodotto, invece del duodecimo, come sotto la monarchia francese. Quasi un terzo della Francia, circa quest'epoca, trovavasi in potere dei piccioli proprietari, su cui omeri cotali tasse con disusato rigore piomhavano (2).

Le tasse sul consumo ascendevano a 260,000,000 franchi o lire 10.400.000 e l'intiera entrata a 469,000,000 franchio lire 18,750,000; ma quest'immenso peso s'impose, senza aver riguardo a proporzione

2 ] A. Young, i. 330, 574-5. Rap. del Co.

<sup>[ 1 ]</sup> Barke, Considerazioni. (opere) v. 222-3. tato dell'Imp di Gaeta, is, 311. Vinggi di Marshall, iv. 332-1.

a diritura nelle diverso province. Alcuno ottenacro scamb) oltre orgin raçinos farorvolli; altre per avere aperto uno spirito ristotso e fiero venacro infrenate con una proporzione dei pubblici peis al di hid ded overe modata. Ouelle che non aveano ottenato alcuno scambio incontrarono un accrescimento progressivo nelle imposte.— La ripartizione da tali peis ori si revestita nella persona degl' intendenti delle provinco, dalle cui sentenzo, parlando in fatto non in dritto non erari appello; quali di frequente in una maniera arbitrari una vano i e foro peregative (1). Total delle cui delle controlle delle provinco delle cui sentenzo delle cui sentenzo di dell'intendida delle provinco delle cui delle cui delle controlle delle c

VII. Ed ove si tolga a considerare la gravezza delle tasse che tribolavano quei meschini, veruna maraviglia che i coltivatori di Francia razzolassero nel lezzo di tutta miseria. Il sig. Young avverti, che nel 1789 gli operaj campagnuoli francesi, tolti in avvertenza i prezzi delle provigioni, erano 76 per cento più tapini degl'inglesi; ossia, aveano (76 per cento) minori comodi, agj minori di vita di ciò che avea sortito simile gente in Ingbilterra. Eppertanto il lavoro rurale sendo 76 per cento niù a buon mercato in Francia di quello nella Gran-Brettagna, ne segue che le genti le quali traevano il loro pane dai prodotti agricoli e che sempre sono nella società numerosissime, trovavansi a nguale proporzione, peggio pasciute, peggio alloggiate, peggio vestite de'loro fratelli al di là del canale. Giusta le discorse ragioni, eccettnando pochissimi, i contadini si combattevano con ogni stremo d'indigenzascure le capanno, scarso d'agi, quasi povore affatto di masserizie -lacore, meschinissime le vestimenta-abiettissimo il eibo e della più vile natura. "E' mi ricordavano, esclama Young, le miserie d'Irlanda!" Ne si creda essere state le sorti dei popoli più benedette in quei vasti distretti del paese ove esistevano piccole proprietà; per avverso tutti si riconoscevano soltanto per la loro squallida e numerosa popolazione. Niuno si maravigli! veruna eircostanza sociale può si efficacemente contribuire all'aumento strabocchovole degli uomini, quanto le minute divisioni della proprietà fondiaria ed un oppressivo govorno; i mezzi di sussistenza, non accompagnati dal bacio della prosperità; lo scopo del principio utilitario, non associato agli altri che ne limitano i confini (2).

<sup>[ 1 ]</sup> Monthion, 155, Th. 1, 34, De Starl, i, 152. [ 2 ] Young, i, 98, 118, 413-17.—Marshall, i. Young, i, 575-6-88 STR-[v. 101.

VIII. Al flagello dell'indigenza dei campagnuoli si aggiunse in Francia un'altra maladizione, eterna compagna del primo, un corpo non residente di proprietarj fondiarj .- Fu questo danno vero fierissimo, che seco traeva come sempre si avvera, lo scontento dei fittajuoli, la trascuranza delle campagne. I grandi proprietari tutti s'accalcavano in Parigi, ghiotti di libidini, dissipamenti, venture e se togli la Vandea, ove un ordine differentissimo di cose signoreggiava, la campagna ben di rado visitavasi da' padroni diretti. Che ne venne? vernn sentimento d'amorevolezza, verun interesso comnne unì i proprietarj coi fittajuoli.-- l primi consideravano i coltivatori quali bestie da soma, dalle cui braccia doveasi per se tirare la maggior parte del profitto; i secondi riguardavano i loro padroni come tiranni, solamente conosciuti per le visite, vessazioni e smodate richieste dei gabellieri. Sendo trascurato da'propri difensori e non traggendo da loro alcun beneficio od incoraggimento, le classi degli operaj d'ogni dove imbebbero un profondo scontento, nn'acerba animosità ed erano prontissimi a seguire qualunque incendiario, che avesso loro promesso il saccheggio delle castella baronali o la divisione degli stati signorili. Nè solo; tutte quelle vantaggiose e benefiche intraprese, cotanti comuni all'Ingbilterra, che legano insieme i signori fondiari co' loro fittajuoli, i primi per l'ntile che conferiscono ai loro poderi i secondi, e questi per lo impiego che gli altri porgono alla loro industria, s'ignoravano in Francia. Në miglioramenti in agricoltura, në aumenti di capitali si operarono dai proprietarj del suolo; strade, porti, canali, ponti, s'intraprendevano, maneggiavansi dal solo govorno; e così la possanza che sempre deriva dall'impiego dell'industria e dallo sborso de'capitali, andò affatto smarrita per la nobiltà francese. Nella sola Vandea, i padroni viveano la vita in patriarcale semplicità, consumando in rustiche profusioni il prodotto de' loro stati sulle proprie terre; e nella sola Vandea, i contadini li soccorsero nell'ora del cimento, e guerreggiarono contro le forze repubblicane una dubbia e gloriosa guerra (1) .-

IX. I pesi annessi a' fondi e la servità legali, dovuti dai fittipioli ai capi ficualdati, al sommo tribolavano, immiserirano i campagnouli. E questi crano ignorantissimi, e non uno tra cinquanta sapea leggere silbaba, né in una provincia cononcevasi citô che occervera nell'al tra limitrofa. I contadini posti a cinquanta miglia di distanza da Parigi non sapeano gil eventi che sisuencedeano nell'epoche della Rivolazione più feconde di casi. Sorsero alte offese intigati da' demazoghi delle vicine città per incendiarie le essella del 'oro proprietarja non al mentione della residenti della comportitaria pon mai

<sup>[ 1 ]</sup> Barante, in Madama della Rochejaquelein, p. 45-6. Napoleone per Scott, i. 31, Young.i. 598

però trasportarono le proprie idee al di là dell'angusto limite delle proprie osservazioni (1).

Non si tennero pubblici incontri, non si stabilirono, appo loro, stampe periodiche onde propagare le fiamme dello scontento; pure il demoné dalla resistenza riarse tutto il paese, da Calè a Baiona,-Fatto che ne apre luminosamente quel vero, esserci esistite colà numerose gravezze locali e fierissime oppressioni, dappoichè furono capaci di produrre uno scalpore così generale ed un odio cotanto implacabile. I dritti angarici dei proprietari fondiari occupavano il primissimo lnogo nella lista di sifatti gravami. Le più importanti bisogne dell'agricoltura erano inceppate o impedite dalle leggi venatizie e dalle riserve. Cacce della più distruttiva prattica e dei cinghiali e dei branchi di cervi permettevansi si facessero largamente traverso ampi distretti addimandati Capitanerie, senza che alcuna clausnra protegesse le ricolte. Così sperperavasi la campagna ed il danno che facevasi a' castaldi, solamente nelle quattro parrocchie di Monceaux, ammontava a 184,000 franchi, presso a poco £, 8000 all'anno (2). Vigevano numerosi editti, che proihivano zappare, sarchiare onde le pernici tenerelle non ne soffrissero oltraggio; segare il fieno, onde le nova non si scovassero; spazzare le stoppie, onde non togliessersi agli necelli i nidi; concimare col letame, onde non ne si corrompesse il gnsto (3). Innanzi alle corti baronali si portavano tutti i piati contro l'infrazione delle discorse gride ove ogni maniera di oppressione, di cavillo, di froda prevaleva (4). Nulla può eccedere la forza delle espressioni adusate dai registri delle corporazioni provinciali, in descrivendo il rigore de' cennati dritti angarici. Imponevano ammende in qualunque traslazione di dominio sia in linea diretta o collaterale; in qualnaque vendita, a' compratori. Il popolo era forzato a macinare il grano nel mnlino del suo proprietario, pigiare le uva nel di lui torcolo, cuocere il pane nel suo forno (5). I Corvées o le obligazioni di riparare le atrade, fondati su conspetudini decreti e servitù, vennero afforzati con tutta apperchianza di rigore (6). In varj luoghi ne pur l'uso dei mnlinelli era franco ed i signori andavano investiti del potere di vendere a' contadini il dritto di pestare il miglio o l'orzo tra due selci (7)! E sarebbe misero gitto di tempo il tentare di descrivere le diverse ed infinite maniere delle servitù feudali che in tutte parti tribolavano e disertavano miseramente la Francia.

<sup>[1]</sup> Young, i. St. Marshall, rr. 65.
[2] Registri del Terno-Stato di Mesux, 40.
[3] Young, i. 600.
[3] Young, i. 600.
[5] Young, i. 600.
[7] Rennes, 57.

Sol questo dirò, i loro nomi non trovare frasi corrispondenti nel lininguaggio inglese (i). E assai prio che rompesso la Rivolazione, fortaguaggio inglese (i). E assai prio che rompesso la Rivolazione, fortame lamentanze movevansi d'ogni dolte cantro la presenta del fendali esazioni. E venero meggio dalle classi supreme compesso quanto quanto più forti si levarono dalla nobilità i reclami eccitati dalla loro abolizione.

I Corvées, ossis i balzelli imposti pel mantenimento delle strade rotabili, riniavano goit anno tropo gran numero di castaldi. Ricolmando una vallea in Lorena, non meno di trecento furnon ridutti a mendiciai (2). L'arolare della militare a pura care substetto di deglianza e nel linguaggio dei registri suonava "ani ringinstiria, senza pari (3)." Non di manco, il popolo di buon ora i rese accorto aver pergiorate le proprie sorti ricevendone in iscambio le tremende napoleoniche contritioni.

E per vero dire, avvegnacchè cotali sorvigi fossero troppi e fastidiosi non erano però sì gravi e considerevoli, quanto li ci dipingono sdegnosamente i provinciali scrittori francesi. "I popoli della Scozia, dice Gualtiero Scott, andavano in tempi primitivi a numerosi servigi soggetti che oggi son tutti raccolti e addensati nell' enfatica parola, Rendita;" sentenza che letteralmente si avverò anche presso i fittajuoli di Francia. La costoro generale condizione era di castaldi; o per dir chiaro, ricevevano gli stromenti ed i fondidal proprietario, poscia seco lui dividevano i grossi prodotti, dopo che i gabellieri erano pagati. I numerosi servigi fendali erano per appunto un pagamento di rendita in ispecie; maniera di liquidazione universale, inevitabile in nna certa posta d'incivilimento, presso tutti i rurali distretti, quando o pel difetto delle grandi città o delle interne communicazioni, non di leggieri si trova nn pronto spaccio dei prodotti agricoli. Credè il popolo, appena le docime e i servigi fendali vennero durante la Rivoluziene aboliti, dovesso il loro montante formare una netta aggiunta ai propri guadagni; ma si resero scorti, che aveano soltanto aumentata la rendita dei padroni, non perciò immegliata la propria condizione. Senza dubbio, la moltitudine degli accatti che vessavano i fittainoli

Vintaine, Sesterage, Bordslage, Message, Ban de [3] Nob. Briey, 6-7. Young, il. 508.

T. 1.

<sup>[1]</sup> Nullmon perfort in hybris of surregulaturi vendancer, Dritto funcation, "Raismento of trip, conscient as the intensivence judiciti again are tit. il. 1817.), Telesci strate vice oppositionate titos, Scolin, Sout de paisaces, Bact di mano, rende notrolla grido nutreraisde del populo financia, Scolin, Sout de paisaces, Bact di mano, rende notrolla grido nutreraisde del populo financia con la companio del populo financia del populo financia

francesi era troppo grave noja; ma è pur dubbio, se quel peso siasi alleviato dal loro condepsamento in un solo sborso e se i terrori delle parole Rendita e Tasse non agguaglino quelli del catalogo intiero degli oblighi feudali (1).

X L'amministrazione della giustizia, come in tutte le contrade ove la pubblica opinione non godo la dovuta possanza e i giudici sono esenti dal suo controllo, lordavasi in Francia di molte peccata. In alcuni luogbi era parziale, venduta, infame. Le ricchezze, i magnifici doni, il favore dolla corte, le promesse di avvanzamento a prò dei cari

## E le sorrise parolette brevi

di una bella moglie, non di rado vincevano le sentenze dei giudici. Cotanta scabbia bruttò gran parto del reame. Sebbene spesso non fondata, la comune opinione portava essere impossibile studio d'ottonere giustizia da alcuna delle corti provinciali. Nè però erano le sentenze dei Parlamenti illibato. Questo numeroso e politicho corporazioni, sebbene altamente protestassero ad ogn'ora carità di patria, pure non sempre erano mondo dalla poste della corruttela; e le diverse fogge delle loro consuetudini introdussero una tal quale varietà nelle determinazioni, che tolse ogni speranza di renderle uniformi (2). Ma sebbene, pari agli altri statuti della monarchia, i Parlamenti provinciali troppo abbisognassero di ammenda, pure nella loro costituzione avvertivansi diverse particolarità, degnissime di lode e che li resero durante le corruzioni e le gravezze de' regni precedenti, sorgenti di cittadina libertà. Possedevano una fondamentale eccellenza, crano indipendenti! E la più dubbia circostanza stretta col modo delle loro nomine agli uffici, quella di essere comprati, operò potente ad ispirare l'indipendenza del loro animo.

Occupavano quei parlamentari a vita il loro ufficio e molti tra loro poteano dire di averlo avuto per retaggio. Sebbene nomati dal labbro del monarca, erano quasi franchi del suo potere; e quanto più gli sforzi della regia autorità divennero contro di loro aperti, vieppiù arse e giganteggiò la loro carità per le pubblicho franchigie e per l'indipendenza natale. Formavano permanenti corpi politici e da quella comunalo e durevole costituzione avvalorati, aveano potestà d'infondere nelle leggi certezza e stabilità; porgevano ad esse un sicuro asilo contro tutte

<sup>[ 1 ]</sup> La fondiaria nella Francia ammonta di Vedi vol. iv. cap. xxxv. e le autoriti coli ritate. presente a 25 per cento (nei pia bassi termini) sul [ 2 ] Monthion, 154. Thiers, i. 35. Young, i. proditti agricoli in massa: spesso però ascende 598, 602, al 40 o 50 per cento sui guadagni dei proprietarj.

lerivoluzioni della publica opinione e l'accipitata signoria de're, salvavano il sacco paladio del paso nei regini dei principi lattriarie tale lotte delle fazioni anarchiche, erano la gran aslavaguardia della prospietà dei delle fazioni anarchiche, erano la gran aslavaguardia della prospietà dei le divene province, generalmente parlando, erano oneste e diritte, nè le divene province, generalmente parlando, erano oneste e diritte, nè le divoco contributiono a gastigare i viri gi e soperchiante della monarchia. Lo spirito d'indipendenza che porse capo alla rivioluzione, dette la princi volta testimoniana di vita nella libera ed animesa con-dotta delle loro assemble durante una lotta che si avvienno per quadrati della insania cha infine guastò la pubblica mente (1), questa che uno dei della insania cha infine guastò la pubblica mente (1), questa che uno dei della finativa della sinatica della sinatica della sinatica della sinatica della della della della della della sinatica della della sinatica della della sinatica della della della della della sinatica della della della della della sinatica della sinatica della della sinatica della della della sinatica della sinatica della sinatica della della della sinatica della della

XI. Le regali prerogative, per una serie di lietissime occupazioni, aveano toccata un'altezza, cui ginngere non si poteva, se non calpestando le più sacre libertà. Gl'importantissimi tra' dritti d'un cittadino, deliberare le sanzioni d'una legge, votare le pubbliche taglie, erano caduti in disusanza. Per circa ducent'anni i rc. a proprio libito, pubblicavano ordinanze che possedevano tutta l'autorità di leggi, le quali nel buono stato antico non poteano essere se non dai rappresentanti del popolo sancite. Il dritto di approvare e registrare, come chiamavasi, le ordinanze fu tramutato ai parlamenti e alle corti di giustizia, ma le lero deliberazioni poteano essere sospese dai letti di giustizia o abbassate coll'intervento del sovrano o rotte da personati prigionie. Gli ordinamenti, che soltanto si poteano legalmente fare dal re in consiglio, erano di frequente adottati senza l'intervento di quel corpo; e sì comnne addivenne cotanto abuso, che in diverse ramificazioni del governo era consuetudinario si taglieggiassero i Francesi senza il consentimento della naziene o dei rappresentanti; i balzelli in origine stabiliti da una legale autorità continuarono poscia che ebbe finito il tempo stipulato di loro durata o si aumentarono al di là di ciò che il popolo avea consentito. Le commissioni criminali composte di creature nominate solamente dalla corona, di frequente s'istallavano e così rendevano ad ognuno incerte le libertà, gli averi, Mandati regali d'arresto, senza accusa, senza giudizio poteano furare ad ogni suddito le sue franchigie e precipitarlo pel resto de'suoi giorni in fondo a bujo carcere. Debiti ascendenti ad enormi somme, di cui l'annuale lucro assorbiva meglio che la metà delle entrate dello stato contrattaronsi senza l'autorità della nazione.

<sup>[ 1 ]</sup> Burke, Considerationi (opere) vi. 367.

o crebbero ad ite inasputa. I pubblici creditori, tenuti all'osenos sullo stati dulle finane, priri d'opia cierza di essere lotto o tradi riuboro, sati, di giorno in giorno divenivano più peritosi sulla solvibilità dello sati, di giorno in giorno divenivano più peritosi sulla solvibilità dello satio. Le spese personali di cir, sotto i regni di Luigi XIV e XV, a veano fissato il sommo d'ogni eccedenza e non eranoseparate dagli orninari sono da nua ecreta menoria, di circu veruna pagina divulgarasi tra'i popolo.—Il soldo di tutti i civili servi della corona e dei più alti dificiali dell'armata si argomentata trabocchevole, mentre i doveri annessi a l'oro speciali ofici o si trascuravano a si esquirazon da deputati di

Una sciaurata corruzione, pessima fra tutte, da lunga stagione avea guaste le maniere della corte e della nobiltà ed avvelenate le sorgenti del supremo potere. Il favore di un'amica del re o le brighe della corte apertamente disponevano de' più alti impieghi nell'armata, nella chiesa, nell'azienda civile. Non mai, dopo il regno degl'imperatori romani, le tristizie cortigianesche si erano condotte in una maniera cotanto aperta e sfacciata, quanto sotto Luigi XV ed il Reggente Orleans. Dalle secrete memorie di quell'età, non ha guari pubblicate, troppo luminosamente ne si scopre che le dissolute novelle le quali a'quei di bruttarono infamemente la letteratura francese aveano dipinti al vivo e fedelmente i costumi dell' età; nè in verun modo erano esagerate le scene di Faublas, le Liaisons dangereuses e Crébiflon. I drudi di alcune femmine di alta casata, scelti di frequente tra le mezzane classi, in pegno del dato amore, per le stesse brighe delle disleali putte erano con una pensione nella Bastiglia gniderdonati (2). Il regno di Luigi XV è il più tristo nella storia francese.-Se si

volesse andare in traccia dei personaggi che governarono l'età, si do-

<sup>(1)</sup> De Stal, is 1983. Mention, 1984.— Hithest Engle XVI measures & review to the Lot Little and other publishin, 1984.— Hithest scale under contrastance of the Lot Little and the Contrastance of the Lot Little and Lit

Now 1 in debilo perè che gli scrittori e se due infelire sectural, dei quali se l'uno percè di quasi della Rirolatione son suggrammero le spese troppa deboleza d'animo, di finitipo e di superneorre dalla certe francese ai li biertinaggio di bie l'iltra, umbo un paparono a troppo caro il Laigi XV. Essi giunero a tanto d'avventure de, Jaccimdo sul palco de cerupio delle fixtreper fino survivani e anune rigieriameni contre lo egeneranoni, i sanguintiral capit—le Caci-

vranno frugacchiare i saloni del duca de Choiseul o i gabinetti di Madama de Pompadour o della Du Barri. E parve sgominassesi l'intiera struttura della società. Gli uomini di stato ambivano di figurare quai letterati; come uomini di stato, i letterati; i grandi baroni come banchieri; 'gli appaltatori genorali quai grandi baroni. Tutto il mondo andava al rovescio-e le mode erano così risibili quanto le arti manierate. In guardinfante si dipingevano nei saloni le forosette, ove i colonelli andavano in caccia di femminili bellezze; così scompigliavansi tutte cose e nei pubblici sentimenti e nell'indole dei tempi-certissimi indizi di prossima convulsione.-La sociale famiglianza avea aggiunta quella rimbambita età di sua vita, che apparve in Roma si tempi della gotica invasione, in Costantinopoli sotto gli imperatori bizantini, quando invece di far versi nei chiostri si componevano nelle sale; quando un aggraziato epigramma rondeva più illustre un generale di una battaglia guadagnata (1).

E fu specialità di quel tempo:-mentre le costumanze delle alte classi s'informavano a sifatte frivole e rotte maniere, nello stesso tempo le mezzane, creseiute nel progresso del sapere, irradiate dal sole dell'incivilimento cibavano i più nobili e genorosi sensi. Madama Roland, figlia a un cittadino, ne ci porge una fedelissimapittura dell'orrore, con cui le crescenti ambizioni o il conscio ingegno degli ordini mezzani riguardavano le frivolezze, i vizi de'loro ereditari signori. "Eccitavasi da prima il mio stupore, come tanto invilimento di sorti non cazionasse l'immediata caduta dell'impero e non destasse dal suo sonno la folgore vendicatrice di Dio (2)."

Ancora - gli effetti di questa generale dissoluzione di principi apparvero specchiatissimi nelle abitudini contratto dal popolo e nella letteratura dell'età .- Di là scaturi quel torrente di depravazione e di sfrenatezza, che per si lungo volgere di anni ebbe formata l'impronta speciale e l'infamia delle lettere francesi; da tali esempli si generò nell'universale quel libertinaggio delle costumanze, che affratellato al generale avvanzamento dell'irreligione di tanto soperchiò, che le nascite illegittime in Parigi, oggidi con tutta apparenza uguagliano lo logittime e già già quasi ogni figliuolo che vedesi per le strade è un bastardo (3).

XIII. Gl'imbarazzi delle finanze porò furono la primissima origine della Rivoluzione. Essi strinscro il re a convocare gli Stati-Generali,

1 ] Chateaubriand, studi St. l. 118 pref. Roland, memorie 119,

erano il risultato di matrimonio; 9,221, le nascite illegittime. (Dupin, i. 19). Oggi la proporzione [ 3 ] Dupin, forza commerciale, vol 1. 99 .- delle nascite illegittime e piu ampia. Nel 1811 le nascite legittime erano 19,152; le illegittime, Roland, mem 1, 119 Nel 1824, da 29,812 mascite, 18,591 solamente 19,378,-Ams, du Bureau.

come unico argomento a cansare il nazionale fallimento. Gli antecedonti ministri aveano tentati temporanei rimedj e si provarono a tutto uomo per allontanar la tempesta che sul loro capo mormorava; ma le cresconti spese che derivavano dalla gravezza degli annuali Incri del debito, rescro inefficaci quegli attenti (1).

L'annoule deficit ammontava presso a 189,000,000 franchi, circa este millioni di live terline l' Verna acconcio ordinamento erasi adoltato per liquidare o assottigilare il debito contratto. Egli è vero essere stata ampia parrisono dei pubblici pesi, annoualità vitalici prure l'esusuro stato del tesoro non fece alcun straordinario sforzo per soddisfare almeno gli addinamdi passeggieri. No si creda doversi altro tentare, se non la convocaziono degli Stati-Generali, da cui, da ambe la parti, coll'appropriazione di uma parte degli averi ecclessatici pervarsiu in farmaco salutare contro tanta piaga. Così, l'origine immediata della Rivoluzione, fu l'impervidenza e lo aguazzo de r'egni precedenti (2).

[1] La regidia per l'anno 1780 ammonto a 1978.93 Tranchi o C 18,840,000, il debito de 50,000,000 attendo de 21,840,000 ortendo a 21,840,000 ortendo de 50,000,000 con a 19,000,000 ortendo de debito pubblico, 1787, p. 8, Young, L. 527-55, 933). Le spece animali in questi circumsa ammontamen a 1900,000,000 ranchi o (18,000,000 ortendo per peter debito, 105ette, 100,000,000 ortendo per peter debito, 105ette, 100,000,000 ortendo peter debito, 105ette, 105ette,

Rendite . . . . . . . . . . . . . . . 474,048,230 fr. o. £ 19,000,000 590,135,795 Deficit . . . . . . 125,087,556 fr. o £ 5,000,000 t784-Balkane, Ministro nistro 479,415,549 fr. o.g. 17.000,000 527,235,089 11 \$1,100,000 Deficit ordinario . . . . . 51,939,540 fr. o. £ 2,200,000 Do streordinario. . . . . . { 76,502,367 29,983,585 2,900,000 1,000,000

- Vedi. "Contress da Calonne e Necker, 1731, 1737 e 1785, 3 vol. in 4to. Vedi pure Paps, comentari vol. 2,—Da Caso.

(3) Necker, dell'ammanistrassone delle finanze, p. 87, Mago. i. 13 99, Tb. 1. 22. Lac. vi.110.

mostc

XIV. E mentre le menti del popolo (stante il concorso di tante cagioni di pubblico malcontento) ribollivano più pertinaci, l'imprudente politica del governo francese, impegnandosi nella guerra americana. accese una scintilla che bentosto pose il mondo in fiamme. Per gelosia del potere inglese e pel desiderio d'accrescere le difficoltà di quella contrada nelle lotte colle sue colonie, Luigi XVI avvanzò il periglioso passo di soccorrere gl'insorgenti.-Quali conseguenti ne si raccolsero? I soldati francesi, che spedivansi fuori del suolo natale per sostenere la causa della libertà trasatlantica, imbebbero le inebbrianti idee d'una patriottica resistenza; un linguaggio fino a quel di sconosciuto nolla terra materna crebbe famigliare alle di loro orecchia; formando parti d'una lotta, în cui l'autorità del legittimo governo era combattuta, divennero teneri della causa doll'indipendenza; uscendo vittoriosi da' conflitti, nei quali la signoria regale rovesciavasi, di leggieri si chiarirono caldissimi ammiratori delle istituzioni repubblicane. I prosperi eventi del nuovo mondo scrollarono le fondamenta del dispotismo nel vecchio ed il trono di Luigi vacillò pe'di lui stessi sforzi di abbattere quello del monarca inglese. Non già che il re francese accarezzasse sì fatta idea o fosso convinto della necessità d'impegnarsi nella lotta; per avverso, la sua secreta corrispondenza prova, che lorquando ordinò s'incominciasse la guerra, cedette contro la dirittura del proprio criterio a una passione della pubblica mente che a bella prima parvegli irresistibile (1),

Esperò i primi esporioni della Rivoluzione furono quegli stessi che siserano lustrati solla causa dell'inipendenza smorienan. Il marchese La Fayette con altri giovanotti nobili d'ingegno e di sital tevatura reddirono dalla prode lontane dell'Altantico, caldi d'ammirziano evron le istituzioni repubblicano e assestati del desiderio di progerie ad esempio al ioro frettali di Francia. Gil anniel della libertà levarnona del e aperanze pel trionfo della libertà nel movo mondo e la fianma tronda svara più rapione di limentaziani e scredine e lase ecatene dei patrioti, le cui recenti vittorie porgevano agomento alla gioja universale (2).

XV. Montre cotante cause preparavano lo scoppiare d'una crisi politica, i dissonnati ordinamenti del governo alienarono l'affetto dell' armata e lui sposero all'influenza di quelle cause che aveano scossa la

<sup>[1] &</sup>quot;Oh quanto è dolorono, solea dire, di mie. "—Corresp. conf. di Luigi XVI, ii. 178-57, essere stretto per ragione di stato a septane ce- e Lab. Ii. 41. dina e cominciare una grande guerra, che del [2] Lac. v. 311—Lab. ii. 57, para a oppone ai mei desiderj e alle opinione.

fedeltà degli altri stati. Gli abusi nella distribuzione delle paghe e noi fernimenti Itali truppo crebber coi savrettà fuel le sumue spase per gli udiciali ugungliavane l'altre pei censuni seldati: nell'atté che l'impelitica introduzione della disciplina tedesca colle seu inutili formalità, es'susi severi castighi eccitareno le più alte lamentante tra le base fila dell'armata. — Tali regulamenti destarone un ai profondo disdegne tra'iodati francesi che lacrime di olore lere scappavane dagli occhi, in rimirando i camerati puntil e abutul col reversie del la sciabala. E mentre i nobili calibisimamente ammiravane le censustudini ingiesi e la libertà amerciano, gli uficiali dell'armata di camerati con successi della disciplina prussiana. E ben difficuento con considerati della disciplina prussiana. E ben difficulti.

Un imprudente regolamento e male a'tempi adatte si fu quello di richiedere gentilizi natali per ettenere una commissione nell'armata;ed almance cente anni di nobiltà argomentavansi necessaria qualificaziene per un ufficiale. Questo statuto irritò il Terzo-Stato, senza assicurare l'affette dell'armata e talmente cezzava centro le opinieni del secole, che nen mai si petè tradurre in pratica. A cempletare tanti guai, le guardie francesi, fermando perennemente lere stanza in Parigi e sende in centinuo centatte celle genti più libertine delle metrepoli, nen solo gavazzavane in uno stato d'insubordinaziene, ma quel ch'è peggio, erano affaticati da tutti i sentimenti e le ardenze smedate dei cittadini. Epperò essi i primi dettero il prime segne della rivelta:memorando esempio alle venture età del periglie di affidare la salute dello stato ad un cerpo di truppe le quali, nel frequente e non interrotte nsare colla plebaglia, si bruttano della scabbia delle sue passieni; ed è manifesta follia il preferire le schiere di cerrette guardie bellamente vestite alle legioni di rudi ma fedelissimi difensori (1).

XVI. Lo circustanzo fin qui discorse operarone, senza dobbie, efficassissme per difundere quell' universale malumore che fu la predisponente origine della Rivelazione.—Ma la causa ecciamte, per parlare il lincusgio de medici, la insumelitata sergente della censulissen fin logitiva di assezione, che quasi contagio, si apprese in quella criti per uttati Francia, precipito tutti qui refini sociali in una pazza agoniale finali resultanze ed in uttime sextò sette i contere piedi un abisse più pazzoso di quello d'onde s'erano studisti di levario.

Non v'ha bene perfetto nelle umane cose. - I più salutari principi,

<sup>[ 1 |</sup> Miga- s. 40, 116-20, Yh. s 89 - Month. 154, De Stael, s.123, 153, Segur, s. 188-23, 278, Lab.in. 44,

ove spinti all'eccesso, degenerano in vigi fatali. La generosità quasi si lega colla stravaganza, lo stesso mor di patria i pub portare a rovina—l'austero contegno della giuntini è di un sol passo lontano dal rigore dell'oppressione. Nel mondo politico, lo esteso.—La trano quillità del dispotismo soniglia lo stagnare del Mar Morto; la febbre per ragioni imperserutabili alla aspienza unana, un'universale frenesia vivae l'umanti; ragione, sperienza, scortezza sono del pari acciecte; e coloro stessi che debhono perire nella tempesta, sono i primi a destarre la rabilia.

Negli anni che precedettero la Rivoluzione, la Francia offri una specchiatissima prova di questo gran vero. Nel regno di Luigi XV neppure sorse un solo pensiero di rivoluzione, sebbene a passi di gigante avvicinasse-e i più disperati a favore delle novazioni, erano quei medesimi le cui dovizie doveano tra' suoi vortici miseramente essere inghiottite. I giovani patrizj applandivano le scritture di Raynal, Voltaire, Rousscau, nè educando il benchè menomo sospetto, che essi sarebbero stati le prime vittime di cotali opinioni, ripetevano tutti i coloro argomenti contro i privilegi esclusivi ed il sistema feudale. Assai pria che adottasseli il Terzo-Stato, i germi di libertà immensamente fecondavano nel cuore della nobiltà francese; ma i primi passi della Rivoluzione mentirono di cotal guisa il mite andamento, i sembianti della filantropia che niuno ne si accorse delle conseguenze. E per fermo, scrive su questo rignardo Ségur, chi mai potea prevedere, dovesse il terribile torrente delle passioni e dei delitti pazzamente sguazzare pel mondo, in un tempo quando tutti gli scritti, i pensieri, non accennavano che a un sol fine, l'estirpazione degli abnsi, la propagazione della virtù, il conforto del popolo, lo stabilimento della lihertà? Non altrimenți le più lacrimose convulsioni sociali shoc cano sul mondo; purissima è la notte, hello il tramonto del sole che precede l'oragano (1)!...

L'ardeura delle novazioni ingrossante di giorno in giorno nel regno di Luigi XV, sotto Luigi XV terche irresistilie vampa, si apprese a tutto le classi, abbracciò tutti i sudditi, tutti intelletti vinse. La stravagata initazione delle costumanze e maniere inglesi, addinandata Asplomenia, non era miea una mera fantasia, un capriccio della modata, ma al vero, lo sforro di menti irrequite e di priccio della modata, ma al vero, lo sforro di menti irrequite e di priccio della modato, ma al vero, lo sforro di menti irrequite e di città di similazione di Man contrada, di cui perfino le pazzie erano segno d'alta ammirizazione di. Ma la querra americana fut a vera sciulla

10

<sup>[1]</sup> Sigur, i. 21, 38, 40, 76-9, 94, Lab. I. 2. [1] Sigur, I. 21-5, 268, Lab. II. 3, 4.

che fece scaturire il fuoco dalle ceneri dolose dell'innovazione. Qnell'ammirazione che prodigavasi all'Inghilterra, tantosto si accordò intiera ai di lei nemici e l'antica ruggine che i Francesi covavano contro la Gran-Brettagna concorse maravigliosamente a ingigantiro l'amore delle istituzioni repubblicane:-e letteralmente fu forzato il governo a prender parte nella gran lotta dei due mondi. E tanto fu universale l'entusiasmo che accese la nazione al primo rompere delle offese, che nobili di altissima casata, principi, duchi, marchesi, sollecitavano con impazienza e con maraviglioso studio gli uffici ne' regimenti destinati a soccorrere gl'insorgenti. Gli è difficile l'asseverare, se il governo, o i nobili, o i comuni fossero più zelanti nel correre in soccorso degli Americani l Rousseau intravide in questa universale ardenza il principio d'una nuova era nei destini umanitari, l'era delle rivoluzioni; mentre i governi di Francia, Spagna, Russia l'avvisarono solamente come un mezzo poderoso per fiaccare la marittima potenza dell'Inghilterra (1).

Il contagio delle istituzioni repubblicane crebbe coi prosperovoli eventi della guerra americana e toccò a tanta altezza, che fino i cortigiani ne rimasero infetti. Tuoni di applauso serollarono il teatro di Versaglia a quei famosi versi di Voltaire.—

> " Figlio son io di Bruto e porto in core La liberto stampata, i re in orrore;..."

Epperò di leggieri poteasi prevedere, stantecchè la passione dei principj repubblicani riardeva pure le più alte classi, non sariasi l'era della rivoluziono solamente restata sulle prode del Nuovo Mondo. Gli scorti filosofi francesi profondevano ogni maniera di lusinga per adescarsi i giovinotti patrizj; quindi il professare libere opinioni divenne un indispensabile passaporto onde ottenere il favore del popolo ed usar di frequente i più celebri saloni della metropoli. Per fino nelle corti straniere, gli stessissimi sentimenti guadagnarono terreno pel sommo amore che si era posto agli Americani nelle loro lotte cogli Inglesi; e Ségur trovò che in Pietroburgo la sua decorazione dell'ordine ropubblicano di Cincinnato invidiavasi più d'ogni altra che avea dai monarchi europei ottenuta. E parve, cho imperatori, re, nobili, ove si considerino gli smodati elogi che a prò dei filosofi e delle opinioni liberali elargivano, accarezzassero unanimamente lo stesso pensiero di stabilire un nuovo ordine di cose. E sol dopo d'aver eretta l'immensa mole, si studiarono di adimarla al suolo-ignorando

<sup>[ 1 ]</sup> Sigur, i, 100-19-89. Lab. ii, 4, 5,

che la mente umana, come il tempo alato, sempre avvanza, non mai arretra; e tupirono, lorquando scopersero che gli omnini avrano hastanto accorgimento d'applicare sovra di loro quei medesimi principi ch'esi stessi aveano a rigunzo d'altri inculcato. La Fayette foi salutato no creo, una divinishi, finchie trattavasi di sostenero la cousa della trasattantica indipendenza, ma stimmutizzato ribelle, appena volle mantenere gli stessi principi in difesa della librathe deropes (1).

Cotante canse di malcontento non agirono insiememento sui destini della nazione, chè molte di esse operavane già da lunga mane. Il senno adulto e lo ingegno più libero dell'età le tramutarono successivamente come oggetti delle popolari lamentanze. Durante l'intiero regno di Luigi XV, il negro umore del popolo di giorno in giorno ingrossava e già già prevedeasi dovesse il regno del suo successore essere oltremodo angoscioso e torbo. " Ho superate gravi noje, solea dire Luigi XV. nel distrigarmi dalle querele dei parlamenti nel corso dell'intero mio regno; ormai a tanto peso si sobbarchi il mio nipote. chè forte temo, non dovranno alla fin fine mettere in presentissimo periglio la sua corona." E per vero dire, nel cadere del XVIII secolo e specialmente negli anni che susseguirono la pace del 1763, nn eterno scontento prevaleva, agitava la nazione:-diretto primamente da alcuni tra' nobili che a ciò si conduceano o vinti dalla forza della pubblica opinione od acciecati dal desiderio diottenere il planso popolare; più tardi dagl'innumerevoli errori del governo e dalla rotta effeminatezza della corte aumentato (2).

Fra tutti monarchi che ai assisero sul coglio francese, Luigi XVI era ci immo adatto a provocare, il mono destro a rompere una rivoluzione. Saldo in principi, puro di morale, namao in sentimenti, henevolo di morale, namao in sentimenti, henevolo di morale, passono inflorrere un pacifico trono co che ti apagiono desiderate e ammiravoli melle pratiche di una vita privata, privoperò delegimo d'impedire o della femenza di ostara da una rivoluzione.—Varie delle sue qualità erano maravigiosamente acconce per allenie ri pubblici maltumorir veruna a pienamente soflocarii. I popoli erano nogliti di quegli assoluti poteri de'anoi monarchi ed egli avavera risoluto sventienne; e un estimato della corte, ed egli era vergino d'ogni colpa nelle sue maniere, parce oscilla nelle sue spese;—i popò i reclamarano ifforme nell'azienda delle pubbliche bisogne, ed egli locò la parte migliore di sua gloria nel cedere alla voce universale. E lanta fi la costuti anelle sue sua gloria pol cedere alla voce universale.

<sup>[1]</sup> Lab. ti. 2, 3, Srgur, i, 189, 259-3, ii. 46, [2] De Start, i. 42. iii 28, 50,

nell'accontentare quel generale desiderio di riforme, che ordinò, si collocasse alla porta di palazzo una scatola, onde riceversi i suggerimenti di coloro che seco lui accennavano allo stesso scopo. Ma nel dar mano a grandi cambiamenti sociali non è soltanto necessario di cedere agli addimandi di un partito, ma vuolsi pure rattenorne la violenza e raffrenare le brige opposte. Il monarca francese smarrì nel difficile bivio o di stringere la nazione a sobbarcarsi agli esistenti abusi ovvero la nobiltà a consentire le progettate novazioni. Per recare a lieto fino l'uno o altro di cotali fini richiedeasi niù saldezza, più decisione d'animo, che non avea. L'irresoluzione era la sua pecca peggiore; indi in tempi difficilissimi, la sua condotta balenò tra nobili e tra popolani, perchè ambo i partiti in seguito disertarono la di lui causa; i primi stantecchè diffidavano la di lui costanza-gli ultimi, però che dubitavano la di lui schiettezza. Il regno di Luigi, dal primo accedere al trono alla convocazione degli Stati-Generali, non fu che una vicenda d'immegliamenti sociali, che non valsero ad ammorzare la pubblica effervescenza; di concessioni, che crebbero le ambizioni e gli appetiti del popolo. Ebbe la sventura di desiderare nel fondo del core il bene di ciascuno, senza possedere la saldezza che richiedesi onde accertarlo. E veramente si può dire. essere state a lui più fatali lo riforme, di quello non fossero agli altri monarchi gli abusi (1).

La seella che feee, al primo ascendere i gradini del trono, di Maurepas qual suo primo ministro, fu per tutti riguardi fatalissima al reame. Questo vecchiardo, avvegnacchò non ispoglio di buone doti, pure non era in verun modo adatto pei doveri di ministro, in tempi bui.

Egli abituò il re a certe mezzane misure, a un tal quale sistema di temporegiare che operarono oltremodo a Saura nell'indole di Luigi quella sua interna dubbiezza di franco e libero procedere, che pur troppo fa l'unico o più mortale suo poceato. Avendo sofferto un bando di circa venitirò anni dalla corte per colaluni versi satirici contro la Pompadour sastuti, non' appena raccelos nel jumpo le redini del potere, si pose fernamente nell'animo di non lasciarsele scappar dimano. Meschioni in tutte le idee intorno a governo, non forma-va giamma ile sue opinioni degli uomini dalla loro condotta, non mai dei nuovi ordinamenti dalla foro utilità, ma d'ambo come nera i per raffermare la propria possanza nella corte. Le sue idee crano al manco d'un oriquant'anni arrettate,—era vecchio cortigian di

<sup>§</sup> I ] Mag. i. 12-3, Thorn, 1, 6, 5, Lab. m. 4, 5,

Versaglia, non ministro di Francia. Affidavagli il ro la nomina del suo gabinetto; la scelta fu mono da maturo senno di che dall'esigenze o dai capricci del momento determinata (1).

Turgot, Malesherhes e Necker, vennero poscia chiamati successivamente, pel desiderio del ro, al ministero e messi a capo di quei dipartimenti, a reggero i quali erano adatti per abitudini e pratiche antecedenti di vita. La forza della pubblica opinione che di giorno in giorno ingrossava rondova a ciascuno aperto, essere omai necessarie cotalune riforme; e perciò questi grand'uomini furono scelti per infondero un qualche bricciolo di durevolezza ai nuovi piani di ammeglioramento sociale. Malesherhes, disceso da un'alta casata di magistrati avea redate le virtù, non i pregiudizi degli avi.-Virtuoso di costume, come . lihero di mente, l'oppressione sembravagli quanto illegale, altrettanfo impolitica. Ponendo il piede sullo soglio del Ministero Interno, stabili per prima condizione al re, non dovesse sottoscrivero alcun mandato regalo d'arresto eccetto quelli ch'egli stesso avrehhegli presentati. Caldo partigiano della libertà di stampa, usava con tutti, era tollerante e ritirato nelle sue pratiche, malfatto a risplendere in corte, attissimo ad ispirare sapienza nel gahinetto. E desiderava non di estendere ma ristaurare i dritti della naziono-concedero agli accusati la lihertà di essere difesi da un consiglio di avvocati-a' protestanti, perfetta indipendenza di coscionza-personali franchigie, a tutti. Da tanto senno avvalorato, sostenne l'abolizione della tortura, il ripristinamento dell'Editto di Nantes, la soppressione dei mandati reali d'arresto, la cassazione della censoria di stampa. Turgot, ricco di maggior potenza d'ingegno e di tempra più ferma, di cui solea dire Malesherbes "Colui ha la mente di Bacone, il core di L'Hôpital" careggiava nella mente innamorata riforme anche più estese. Profondamente versato nelle scienze politiche e in ogni maniora di sapienza; stimato del pari per le sue grandi dovizie e illibate costumanze; focoso nolla ricerca d'ogni speculativo miglioramento e non di manco capace, siccome il dimostro nel suo governo della provincia del Limosino, della più sottile e sminuzzata attenzione nelle pratiche hisogne, era il grande Turgot il solo uomo, che meglio d'ogni altro a quei tempi poteva con scorte e salutari riforme impediro lo scoppio della Rivoluzione. Epperò incessantemente travagliavasi, di fare ciò che in ultimo la Rivofuzione compi,-la soppressione d'ogni maniera di servitù e di esclusivi privilegi. E proponea di affrancare le fatiche agricole dal gravame delle imposte sulle strade rotabili, le interne comunicazioni dalle bar-

riere delle province, dalle dogane dell'interno il commercio;—sottomettere tutti gli ordini ugualmente a'pesi delle pubbliche tasse;—avvezzare il popolo passo a passo, per via dei parlamenti provinciali, ai dritti del liberi ecoà preparar le vie pel rinnovellamento degli Stati Generali(1).

Necker, per nascita genevrino, banchiere per professione fu chiamato all'amministrazione delle finanze dall'alta fama che godea e dalla sua riconosciuta maestria nelle transazioni monetarie. Nè toccò a tanta altezza, se non per ispiegare tutta la forza del proprio ingegno procacciando danaro alla corte e districando le finanze dal loro scompiglio ma, sendo fortissimamente devoto ai principi della libertà. tentò di tramutare le difficoltà del governo in mezzi di emancipar la nazione.-Erasuo sistema l'affissare con occhio ardito i pubblici conti svelare apertamente a tutti gli eccessi delle spese al di là dell'entrate pareggiarle infine con rigida e sottile parsimonia. Propose di far fronte alle pubbliche esigenze ordinarie colle tasse, cogli accatti alle straordinarie; alle prime abituare il popolo coll'ottenere l'assentimento dei parlamenti provinciali; ai secondi, col dare intiera pubblicità al conti dello stato. E cosl, ambe le parti del sno sistema oltremodo favorivano l'andamento della libertà. Le tasse giusto il suo modo di pensare, seco portavano il bisogno degli Stati-Generali; gli accatti, la pubblicazione de' conti; le une saldavano l'organo legale della possanza popolare; le altre aprivano le vie, onde sternarsi la pubblica opinione. La tempra personale e l'indole di Necker orano specchiatissime. Signore d'immenso dovizie, ne fece nobilissimo uso; largo nello spendere, ma senza orgoglio, ma senza prodigalità, sarebbe stato il vero modello di ogni privato cittadino, ove non avesse avuto l'animo lordo dal brutto peccato dell' ostentazione e da quella tacita vanità, che lui in segnito stringendo a tutto sacrificare all' amore della popolarità, rovesciarono inauditi disastri sul capo della monarchia (2).

Quantuque grande l'ingegno, schietti gl'intendimenti, illimitate fosses la pròsiti di questisomin, pure non sspacon modo di tradurre in pratica lo riforme che ansiosamente bramavano introdurre. Tanto giu ordini più potenti della società reno interessati nel mantenimento di que "orchi abusi—tanto si cooperarono a tuti "omo i nobili per espellere dal ministere coloro che proponevano la foro abbilionentato la pubblica voce si facea debilmente ascoltare trai reciniti del tregale paligio, che il buon Lingit XVI, si trorò impotence a mantenerii in potene. Turqui avea dosto il verane della gelosia trai partamenti, coll'abolinione dei corvies, in Mauropsa coll'ascondente a caputatato ul prodi abolinione dei corvies, in Mauropsa coll'ascondente a caputatato ul montante dei corvies, in Mauropsa coll'ascondente a caputatato ul montante dei corvies, in Mauropsa coll'ascondente a caputatato un della prodica dei corvies, in Mauropsa coll'ascondente a caputatato un della contra della contra della contra della collisione della corvies, in Mauropsa coll'ascondente a caputatato un della contra dell

<sup>[ 1 ]</sup> Mag. i. 15. Lac. v. 25. Lab. ii. 14.5, 27. [ 2 ] Mig. i. 16. Lac. v. 25, 52 Lab. ii. 33.

sovrano. Da totte parti combattuto, Luigi di suo malgrado e contro il proprio senso abbandonò al suo destino quel virtuoso ministro, avvertendo nello stesso tempo, "lui solamente o Turgot amare i Francesi."—Appena caduto Turgot, Neceri is segui. L'ocuti economici ordinamenti avenno svegliato l'allarmo trai cortiginni; e lo assembleo provinciali incorsore la gelossi del partamenti che soli desidera vano di sessione del superiori del superiori la giunti del partamenti che soli desidera vano di sto, lo stesso Maurepas seesa alla tomba e di I re per proprie fatalità cadde sotto l'inducaza di differenti consigli e consiglieri (f).

Regina Maria Antoniotta, empì il posto di primo ministro presso Luigi e successe nell'acquistare sulla mente del re tutta la signoria che avea tenuta il suo vecchio predecessore. Giovane, bella, fiera, ambiziosa, di buon ora ottenne una padronanza nella corte che non perdette se non quando il trono fu rovesciato. L'indole sua era meglio temprata alle sventure, che alle prospere vicende. Nelle difficili e dure prove degli ultimi anni di sua vita spiegò un coraggio, una magnanimità degne di uoa figlia di Maria Teresa; ma nei primi e più ridenti giorni del di lei regno meschiava stranamente l'amore del potere con uno spirito sventato di gajezza e invece di farsi saldo tetragono a colpi di sventura che si approssimavano tremendi, usò troppo il proprio potere per sostenere uomini che copertamente minavano la di lei felicità e la saldezza del trono. Poco fiorita era la di lei educazione, non leggeache novelle e romanzi, le fuggiva coll'animo riottoso ne suoi di più lieti da ogni maniera di severa occupazione e dagli affari. Il Maurepas, che fin dall'infanzia educava nel suo core un'eccessiva diffidenza contro qualunque ministro cortigiano, ebbe sempre, se non altro, il merto di chiamare al potere uomini di stato popolari; e sebbene mancasse di saldezza nel manterveli, allorguando dagli ordini privilegiati assaliti, pure la possanza da loro goduta era bastevole antidoto per impedire l'accrescimento de guaj. Appena morto, l'amministrazione cortigianesca nè impedì, nè arrestò il progresso degli abusi. Vari reali gravami, siccome i corvées ed i monopoli, già da qualche tempo aboliti, si ristaurarono: e il popolo, avendo scoperto le riforme meditate dai precedenti ministri essere state diserte, non più rattenne, non più chiuse in seno i suoi sensi di malumore e scontento.-Da quell'ora la Rivoluzione divenne inevitabile. In un' età d'intelligenza, quantunque volto i popoli saggiarono il gusto delle riforme, non è più possibile che pieghino di bel nuovo il collo al giogo degli antichi abusi (2).

<sup>[1]</sup> Mig. i 16.-Th. L.7 Esc. v. 8. Lab. ii. 31. [8] Th. L.7 Lab. ii. 48,-3, 105, Lac. v. 8. Camp. 1 40-1.

E circa quel tempo, ebbe luogo un malaugurato avvenimento, il quale quantunque per se stesso triviale, pure è degnissimo di essere meditato, però che contribul ad ingrossare quel procelloso spirito di malcontento che nel grembo nascondea il folgore distruggitore del trono. Un monile di diamanti d'immenso valore, appartenente ad un gioielliere di Parigi, da lungo tempo desideravasi dalla regina, sebbene avea avuta la virtù di non accettarlo quando il re, nella nascita del Delfino, le ne volle fare gradito presente. Il dl 15 agosto, 1785, una lettera fu rimessa nelle mani del re, scritta dal cardinal de Rohan, gran limosiniere alproprietario del monile, in cui affermavasi, ma falsamente come in seguito si chiari, esser stato quello spedito alla regina. E perciò il cardinale venne arrestato e l'affare dette capo a'un giudizio che acquistò maravigliosa pubblicità e finì col castigo di madama de Lamotte, principale delinquente nell' imbroglio. Cotal briga ravvivò tutte le antiche storielle, cui la parsimonia degli ultimi anni avea alquanto addormentate, su la prodigalità e le stravaganti spese della corte. L'abbate Talleyrand Périgord, allora un giovinotto ma al cui fino ingegno nulla potea sfuggiro, tutta, di buon'ora, avvisò l'importanza di quella cortigianesca briga ; e " mirate sottilmente, el disse, alle conseguenze che produrrà quel miserabile affare del monile; perocchè in vernn modo non mi maraviglia, se varrà in seguito a rovesciare il tropo (1)."

Vergennes fa l'uomo eletto dalla corte onde rileggere le orme dello antico sistema e da lui il Calonne venne chiamate à ministero delle finance.—Ardito, avventato, intraprendente, questo politice era per ogni riguardo il roveste delle socto finertinne.—Elargito di strare-dinarie potenne d'applicazione, spiendidio nel conversare, fertile in risore, era attisimo so distavoire prinai acconci per l'emergenne del momento, nel privi, all'occhio di una menute leggiera e superficiale, di convente productione dell'estato del momento, nel privi, all'occhio di una menute leggiera e superficiale, di convente productione dell'estato de

<sup>[1]</sup> Georgel, ii. 200. Lab ii 140
di Luigt XIV, stimava la dignita della Francia
(2) A tetti addimandi della Regina tolea, dipendere interamente dallo sphendore della Corrispondere.—"Se clà che V.M. chiefe a possibile, to — Weber, Memorie, 1 304.

o giu fatto, se impossibile, si fatta"." Come sati di

ingannati dall'easttezza con cui pagwa i pubblici debiti e supposero fossero inessuribiti dei lui risora, percechta lati dimestrara quella sua agevolezza a risorrere a continui acettit. Essi però nosa i resero accordi, locedè sempre si avera ratgi unomini di stato trapole targit nello spendere, la di lui regolarità in saldare gli antichi pesi mascere dal contrattura incessamiennesia altri movi; e la finale impotenza dei contrattura cin escamiannesia dei mortire agli obblighi contratti derivare da quelle sistemo ori-colle della contrattura dei superio sallo di sulla contratti derivare da quelle sistemo ori-collenne continui la sistema degli acentit, prosti es fis condensa la guerra americana e così essuri tutto quel credito cui gli assensati ordinamenti di Necker avenno gli al governo procescio.

In tanto avvicendare di sorti divenne necessario ricorrere a nuove tasse; perciò si convocarono i Notabili ossia la principale nobiltà del reame; ma quel ministro che avea fermata la sua popolarità su ciò che dava la vide sparire, tosto che venne a dimandar danaro (f).

Composti intieramente di classi privilegiate, avvezze fino a quet di a trarre encolumenti dalla corte a non a fareastrifici p. pót desas, i Notabili ben poco si mostrarono disposti a soccorrero le pubbliche necessit. Le stato delle finanze devido spaveton, dall'arme. E appare che dal giorno dei ritire di Nocker nel 1781, il governo avva accutato (,465,009,000 francia, cossi a (5,000,000 fra saterine e che l'annuali (,465,000,000, ossi a (2,500,000 °)). Appena scoperto quest' abbiso, Calonne percipitò del ministero. Le consequence della sua stratagara piombarono sud di lui capo e cadde da veruno compianto, eccetto che dalle recature della sua generotitò.

Congiunçando avrentatezza ad ignoranza, l'arcirencovo di Tolosa unbi necongciando i Oxbalbii questo gravissime expressioni, cui i susseguenti fatti resero cotanto importanti o fatali pei destini della monarchia. "Dappolecciu un solo intersose debba enimare i tre ordini dello stato, cisasemo di essi debbe avere negli Stati-Generali un egual numero di cappresentati. I due primi delderano force di essere incorporati in un solo? E lo sinno.—Coal il Terzo-Stato, mallevato in un'altra assemblea di Foquela numero di ecci coni el (dero e i nodi) presi assimen, non potrà sespitaro ne'suoj propri interessi.—È giusto innottre che quella parte deissostiti di S. M. tunto numerosa, interesante, degnisima di protezione, acquisti almeno col numero de'suot voti un contrappeso che pareggi qii avvantaggi cui le grandi casate e lo doviti estar-

giscono necessariamente agli altri ordini. Conforme a tali viste, la maestà del re stabilirà da oggi innanzi che gli Stati-Generali coteranno

non per ordini e in cammere separate ma per capi."

E tali erano i progetti apertamente annunziati dal primo mioistro della coronat E mentre, scioglicado il votabili, cottali perigiose massime difinodevansi colla rapidità del baleno tra merzo la nazione, il Maleincherio richiamato al potere affaticavasi a convincere gil altria nistiri, una solimente essere la sicura baso delle rappresentationi nazionali, la propried-avero principi do degli conditionale reggionalo, quello che può reodrio durerole reale nan esistenza, fecono di bascino di accomo del serioni del acuto oggidi è ben lungi dall' essero, dall'universale degli unmini coi beno compreso siccome la sua somma importanza il richiederabe Di ric

Il Brienne, Arcivescovo di Tolosa, antagonista di Calonne all'assemblea de' Notabili, gli succedette nell'amministrazione. Ma lunga stagione non volse e ciascuno si rese accorto, non posseder quel ministro nè destrezza bastante per maneggiare gli aoimi dell'assemblea, nè adoquata capacità per amministrar le finanze. Avca operosità senza solidità, avventatezza senza perseveranza. Si guadagnò il core della Regina pel suo brio nel conversaro e pel brillante stile delle risposte, ma noo avea alcuoa di quelle robuste doti ch'essenzialmente in un ministro rinvenir si vogliono in tempi torbi, minacciosi. Il suo carattere era misto di scetticismo e di gesuitismo e senza essere spoglio di quei casuistici ergotismi dello scuole, si era ciecamento gittato con vero scandalo della chiesa tralle braccia dei filosofi o degli atei di quei giorni. Nè il di lui ingegno o la condotta gli meritarono maggior stima. Ardito pria di dar maoo a'suoi piani, debole nell'eseguirli, per la di lui irresoluzione, pochezza o vacillar di condotta, ogni cosa andò a rovescio (2).

Nell'assemblea dei Notabili, due cose sorva ogoi altra signoreggiaronos paraimonia o ostinazione. Varir irsolutioni passavono colle quali approvaronai le assemblee provinciali di Necker, si ordinarono certe leggi pel commercio del grano, si soppressero i coviréos.—Possia si sciolero. I membri, qua là sparpagliandosi seco recaroo le nuove che avena dal labbor stesso del governo ricevute icreg altremi della natenda, le pecche dei ministri, la prodigalità della corte. Uno spirito di resistema contro il geverno si diffuse tantono nell'universale

Bouny d'Anglas, H. 276. Weber, L. 178.
 J. Lac. v. 123. De Stast, p. 122. Mag. 1.28.
 Lab. H. 176-78.
 Lab. H. 160. Th. i. 12. Soularie, vs. 36.

della contrada. I magistrati, il parlamento richiesero apertamente il reddiconto dello quittanze e delle spese. Molti officiali dell'armata protestarono non avrebbero obbediti gli ordini del re ove richiesti ad agire contro i difensori del popolo.-La rivoluzione cominciò tra'l parlamento e le classi privileglate; che tutti poco o nulla prevedevano (gl'incauti!) qual terribile forza possedesse quel torrente che faccano prorompere sal paese. Tutti felicitavano a gara il re sulla convocazione dei Notabili, quasi salutare panacea, che tutte dovea sanare le piaghe dello stato. Solo tra tutti, solo il vecchio maresciallo de Segur tenne una diversa sentenza. "Tons les esprits,"diss'egli a Lulgi, "sont en fermentation; les Notables pourraient n'être que la graine des États-Généraux. Et qui pourrait aujourd'hui en calculer les résultats (1)?"

Epperò il fuoco allumato da queste scintille e sparse in tutto il regno dalle stesso autorità bentosto divenne universale, illimitato, "Voi chiedete al parlamento di Parigi,"disse l'abbate Sabatier consigliere di parlamento,"chiedete lo stato delle quittanze e degli shorsi fatti dal governo ('Des États.') Voi fallito il vostro scopo, perocchè gli stati Generali ('Des États-Généraux') e non lo Stato vi abbisognano." Questa ingegnosa frase, gittata là tra mezzo quel subbuglio e scontento nniversale, potentemente contribui alla rivoluzione, porgendo ai desiderj del popolo nn determinato e fisso scopo. Colui che la usò fu cacciato in prigione, locchè giunse legna al pubblico entusiasmo, nè tardò l'ora o la circostanza, che seco portarono lo scoppio della catastrofo finale (2).

Lungo tempo non corse che il Brienne si trovò stretto dalla necessità, perocchè il pubblico tesoro era esausto, di proporre l'imposta di due nuove tasse. l'una sui bolli, sulle possessioni fondiarie l'altra. Ma il parlamento di Parigi animato dal pubblico favore, incoraggito a resistere da quasi l'unanime voce della nazione rifiutò registrarle, solennità che indispensabilmente la legge francese richiedea, onde fosse legalizzata una imposta. La resistenza dei parlamentari apparve formidabilissima, perocchè erano composti di persone legate o per nascita o per parentela colle più grandi famiglianzo del reame. Il re tantosto li bandi da Troves, donde dietro qualche tempo furono richiamati, a condizione dovessero registrare le tasse. Ma non fu questo che il primo segnale della lotta. I sempre crescenti bisogni della corona imperiosamente comandavano si registrassero altre nuove imposte dal che ne dipendevano nnovi accatti ammontanti a non men che

<sup>[ 1 ]</sup> Sigur, 15, 70, Mig. I. 20 De Statl i. [ 2 ] De Statl, I. 22-4, Mig. 10, Th L 11.

franchi 440,000,000, essis 17,400,000 lire stecline.—Il parlamento di Parigi rifiutò di nuovo registrarle; perlocchè il ro, ebbe ricorso a un titto di giuntizia e registrò l'editto di una propria autorità; proclamando nello stesso tempo, per rabbonire gli animi malcontenti il ripristinamento de l'oro dritti di protestanti, l'amanda pubblicazione de depubblici conti e la convocazion degli Stati-Generali tra anni cinouse (1).

Ma le menti universe erano a quell'ora troppo gravemente agitate onde appagarsi da siffatte concessioni. Il parlamento continuò la sua opposizione rifiutando sempre di registrare l'editto. Indi adottaronsi nuove misure di rigore e nell'istanto medesimo vari tra'parlamentari, incluso il duca d'Orlcans, bandironsi. Perlocchè il parlamento pubblicò un decreto col quale protestava contro tutti i mandati reali di prigionia e volea in quel punto stesso il richiamo de'suoi mcmbri.-Il decreto venne annullato dal re ma dal parlamento confermato. In tale lotta, fu questi sostenuto da tutti i magistrati della Francia. Il movimento divenne universale, l'ardenza per la libertà al di là d'egni parola indescrivibile. L'entusiasmo comprese tutti gli ordini; vari nobili, molti del clero concorsero unisoni a chiedere gli Stati-Generali. Locandosi in fronte al nazionale movimento, il Parlamento di Parigi sacrificò i propri poteri alla nazione e solennemente dichiarando non avere dritto alcuno di registrare le tasse e protestando contro tutto le arbitrarie carcerazioni, richiese una regolare convocazione della cennata assemblea nazionale. Quest'atto animoso fu da un decreto seguito, col quale dichiaravasi essere i suoi membri immobilizzati, illegali gli atti di coloro che oserebbero usurparne il posto. Il re, scnza più dire, arrestò Fretau e Sabatier alle isole di Hyères, il duca d'Orleans a Villers-Coterets (2). Cotale imprudentissima misura non valse però a rabbonire gli animi accesi della nazione. La Rivoluzione oramai era divenuta incvitabile. L'unanime voce di tutti gli ordini con fortissime grida domandavano, volevano gli Stati Nazionali.

Il Bireme, avendo scoperio che l'opposizione del parlamento era divennta sistematica e rinnovellata ad ogni successivo addimando dissusidjo di sanzionare accati, si min nell'animo di adottare un partito che egit credette acconcio a sofocare ogni fitura resistenza. A tal oggetto rusolvi di spogliare quella corporazione di itatte le sus fonzioni eccetto le giudiciario e affidò l'inertico a Lamoignon, uomo importerrito, didare capo o compiemento talla difficili impresa. Costati eseguil attento con

<sup>[ 1 ]</sup> Mig 4, 20. De Stael, i. 121, Th i. St. [ 2 ] Mig. i. 21. Th. i. 16.1, Lab. ii. 110, Lab. ii. 400, 100, 120. 200-15. De Stael, 121-...

masstria, ma la corte andò lungi dal vero fallità nel calcolare la resistense che dovò pur tropo po spriemettre. In uso si giorno totti imagistrati francesi ferono esiliati per dar luogo a du annovo ordinedi cose. Il gran cancolliero privò il parlamento di Parigi deviso poteri politici, onde investirii in una corte pieneria formata dal partito della corte e collocò la ses dimorino ignidiziarie nelle mani del baleggal. Il paràmento di Parigi arditamente protestic contro la soa dissoluzione il reprietava coli arrestate duo de soa unambat, d'Espennenti Giolardi nel pripietava coli arrestate duo de soa unambat, d'Espennenti Giolardi nel pripietava coli arrestate duo de soa unambat, d'Espennenti Giolardi nel pripietava coli arrestate duo della controlo controlo del sono della controlo del uni giuntizia. Quando gli alsabricieri entrarono la sala, nessuno di quei generosi vollo addiare coloro che i capsotti cervazano. "Noi samo tutti d'Espennessii," gridarono da tutti i lati e sol gli sessi prigionieri si scoprimo o si detterio mamo degli officiarono e si detterio mamo degli officiaro.

Ma l'opiaione pubblica era ormai divenuta troppe forte onde permettera simil foille. La corte di Châtelle prototte contro l'unan-pazione della coreas. Diversi torbidi ruppero nello atseso tempo nel Delfanto, nella Brettigna, Provenza, Fiandra, Linguadoca, Berna. Il ministero, invece d'incontrare la regolare opposizione del parlamento, si trovò da tutte parla icircondato dalla più violenta e fornidabilo resistenza popolare. Era dessa diretta dalle più altec lassi sociali; la nobliti, comuni, le assemblee provinciali, il elero accensavano allo tosso scopo. Vinto dagli urgentissimi bisogni del tesoro, il Brienne convoci una straordinaria assemblea del cero. Ma i primo passo che questi dicle, fin di votare un indirizzo al re, chiedendo l'abbitione della corte plenaria e l'immediata convecucione degli Stati-Generali, unici argonesti attia ristabilire loscaduto pubblico credito terminare le salvarele botte tral'autorità rega la eligidiciaria (1).

Trascinato ad ogni stremo il Brienne, si sppigliò all' ultima risorsa di convocare gli Stati-Generali. Ma questa risoluzione gli scavò sotto i piedi la fossa.—Era stato chiamato al timone degli affari per campare dall'orlo del precipizio il governo et ggli aveagli data l'ultima spinta e precipitato il ne ravissime dificoltà.—

Trovo dappria soltanto la corte avviluppata in imbararzi pecuniarj o lasacia involta in più seria lotta, alle prese colle più tremende difficoltà. Egir rese cine più tremende difficoltà. Egir rese inervitabile quel passo che dalla corte argomentavati il pegior metodo possibile di schemirira ciontro lepubliche necessità, la convocazion degli Stati-Genorali (2).—L'immediata causa della sua ruina fu la soppenione dei pagamenti dello pubbliche rendito, locchò

<sup>[ 1 ]</sup> Soulavie, vi. 20'-12, Lab. ii. 227-74, Mig. [ 2 ] Th. 1. 23. i 22, De Stacl. i. 23) Th. 1, 22-3.

equivales alla dichiarazione della nazionale fallita (l). La di lai ammimiatrazione senso da tutti maladetta, percitò che nel tempo in cui raccoles in pugno le redini del potere cominciò la luaga e dolerosa iliade del pubblic qual pure, se anche a vesse possedatt i rabilità di Suly o il lino ingegno di Richelicu i resultati sariono stati sempre uguali. L'ora era sonata in cui le conuculari eigene assolutamente richiedevano un sovvenimento di charro, nè questo potenzi procacciare se non raddirizzano i rubblici gravanii (2).

La corte, ferita nel core da tante parti, preso l'audacissima risoluisono, di aduare gli Stati-Guenetti, perando che il Pera-Stata varbabe diffeso il trono contro la magistratura, accome i di lui antenativaano fatto contro l'aristocrazia feudule. Passando con un salto da uno streno all'altro, i cortigiani non solamente incalazoron la convocazione degli Stati o prescrissero i noni delle loro ascembler, na quel che più, invitarono la dotto corporazioni e gli sertitori popolari a poggre i lon aristi satto della contro di prescrissero il tempo della gran risiniene, il re ne fissava la convocazione più tosto di ciò che sissemuo sel petero immegiane il convocazione più tosto di ciò che sissemuo sel petero immegiane il convocazione più tosto di ciò che

In quell'ora memoranda, le menti di tutt'i Francesi aritavansi, ribellivano di nuovo a più potente fuoco-la rigenerazione sociale divenne l'ordine del giorno,-gli spiriti ardenti, filantropici furono sedotti da uno splendido avvenire d'illimitata felicità che già già parea diffondere una benedizion di luce su tutta la nazione,-i solinsi adescati dalla speranza di elevar sublimi se stessi facendosi per ciò sgabello della generale confusione. Migliaja di politici pamfletti allagarono il paese: la politica discuteasi in ogni terra, in ogni cantuccio di Francia; la febbre dell'entusiasmo si appreso a tutta la nazione. Pure, quantunque tutte elassi concorressero unanimi nel desiderare la convocazione degli Stati-Generali o l'alba delle cotante attese pubbliche riforme, differivano ampiamente sui mezzi che del parl stimavano acconci a raddrizzare il buono state antico. Epperò qua e là si scoprivano diffusi i germi di quelle miserande divisioni per cui più tardi di tanto sangue mareggiò la monarchia. Le più alte classi dei nobili, tutti i prelati agognavano a mantenere separati i tro ordini, ne lasciarsi fuggir di mano i loro esclusivi privilegi. Il partito filosofico, per avverso, d'onde sorsero poscia i Girondini, riguardavano le repubbliche federali dall'America quesi vero modelle d'ogni reggimento;

[ 1 ] De Starl, i. 197. Th 1. 21, [ 2 ] De Starl, i. 12'-4. [ 2 ] Th. i. 25 Lab. ii. 248-T.

mentre i pochi e scorti osservatori, cni il turbine generale non avea velti dal paese, indarno suggerivano che, siccome doveano affidar la navicella dello stato al bujo e sconosciuto mare dello novazioni, così la costituzione britannica era il solo porto nel cni seno poteano rinvenire un ecrto e sicuro anilo (1).

Epperò, sendo ormai mutata la mento del re o balrato dal ministero l'arcivescovo Brienne, la convocazione degli Stati fu fissata, nell'agosto 1783 pel 1 maggio, 1789. Necker fu richiamato, il parlamento riaperto, abolita la corte plenaria, appaciato le province, ogni cosa pronta per l'elezione dei mentri degli Stati-Generali (2).

Cotanta vittoria si guadagnò mercè glisforririumiti di tutti gli ordini. Inobili aveno sostonuto il Terzo-Stato, il elero unaniamente si en sehierato dallo stesso lator ma come avviene, al listo successo se-guirono le divisioni—Cilitaressi separati delle differenti corporazioni che combinarono a lottare insieme, appena cessato il caloro della pugna, apparveo specchiatismini.—Ciasenno de tre corpi avez caregiato idee diverso in chiedendo gli Stati-Generali. I parlamenti speravano di correggerii inteiramenti si siccome nell' ultima laro assemblea del 1014, in nobilità aggiurava, colta convocazione degli Stati, di riguarimportanza. Cotali unive o divisioni si accuminamo vi civilentimenti rei diversi partiti dei aderanti deltro corpi;— o col ruppe fra gli Stati e artici la vasa face il demono della discordia (3).

I commi sostenovane caldamente, l'ampio aumento del numero e della dignità nel pore corpo, dall'ultima assemblea degli Stati nel 1614 fino a quel giorno, rendere indispensabile che no grando accresimento si facesse al novero del nor appresentanti; molte terre, che erano in addictro di pochissimo conto, essere cresciute in opulenza ed importanza in ducesto anni e manacra inferamento di representanti; voruna assemblea nazionalo essore valida e sussistere su certa base, over piantata solamente sur una partiale rappresentanti; voruna assemblea nazionalo essore valida e sussistere su certa base, over piantata solamente sur una partiale rappresentazione; il semon dell'esti conzare coli mantenimento delle distinzioni faudati chan soltante partiale della continua della distinzioni faudati chan soltante proportato in titi i soni girati dedinanti. Dall'iche la la l'artiamento di Parigi, i nobili, le classi privilegiata allegavano, l'unico mezzo d'impedire le novazioni consistera en ello stare attaccati teanesemente alla pratica della costituziono; verun uomo assennato poter prevedere tutte le risultanzo che sarebetoro provocute o vec condierabilmente si

(1) Lab. II. 267.8, [2] Mig. I. 21. Th. 1. 23. [ 3 ] De Starl, i. 126, Mig. 1, 21, Th. i. 27.

accrascesse il namero dai rappresegnati popolanje, è se par era sestieri fera i al fata della necessiti virti e deviare da unu io gli stabilità, crescendo i membri del l'erzo-Stato, non daversi seggitere glammit peradoltare cotanta no razionei i tempo d'un grande pubblico eccitame, to, quando lo scopo di ma, sapiente e scorir politica dovre essery sin presto quello d'infranar che rescere l'ambitione del sonolo basso di.

L'a pamfletto pubblicato, circa quel tempo, dall'abbate Sièves, a nome "Ch' è mai il Terzo-Stato?" ebbe una potente infinenza sul futuri destini della Francia, "Il Terzo-Stato, scrivea l'abbate, è la nazione francese, meno la nobiltà e il clero." La pubblica opinione di giorno in giorno vieppiù forte si apriva in favoro dei comuni; certe strane indefinite speranze misero radice nel cnore dei più; piani visionarj affidavansi alla luce del giorno e vedeasi d'ogni dove quell'irrequietezza universale, quel vaneggiare di opinioni-certissimi preindi di prossima rivoluzione. Brienne, per ordine del re, promulgò un editto invitando tutti gli scrittori francesi ad aprire i loro pensieri sulla formazione degl' imminenti Stati-Generali; nè a quell' invito si mostrarono restii gli scrittori; perocchè il paese immediatamente fu inondato d'Infiniti pamfletti, de' quali molti scritti bellamente e con sottile ingegno, altri riboccanti di chimerici progetti, di visioni (2). Ogni cosa tendeva a crescere la comune effervescenza e a torre agli uomini quel senno, ch' è si necessario per formarsi un lucido intelletto delle pubbliche hisogne.

Necker, appena ebbe rimesso il piè nel ministero, trovò solamente 250,000 franchi, ossia 11,000 lire sterline nel tesoro reale. Il di seguente ricevette numerose offorte d'imprestiti e di botto i pubblici fondi si levarono al 30 per cento. I pubblici creditori di quel tempi infelici temevano altamente il periglio di quelle nazionali fallite che spesso nascono dalle perfidie e dalla stravaganza dei re; doveano eprò più tardi e troppo imparare, quanto sieno imminenti i pericoli che derivano dalle violenze e dal vacillare della plebaglia. Necker tautosto richiamò coloro ch'erano per offese politiche esiliati, nè si stette dal cooperarsi a tutt'nomo per allenire i bisogni d'ogni analanque individuo.-Ma troppo tardi. Allorquando ricevè l'intimazione del suo richiamo al ministero, le prime parole che gli sfuggirono dal labbro, furono; " Ah! potess' io rivocare quel quindici mesi dell'arcivescovo di Tolosa! "... E davvero, volgendo quest'anni gravidi d'eventi, il tempo delle libere concessioni era passato. Ogni cosa che di giorno in giorno si popolo si abbandonava, non serviva che a giungere esca al fuoco (3).

<sup>[ 1 ]</sup> Mag. L. St. Th. I, ST.-S. De Stari I, 185. [ 1 ] De Stari, L. 187.9.

<sup>2 }</sup> Lab, ii, 482. Dr Start, 1, 169-70.

at fall he sent it man

E cedendo costui alla forza dell'ambizione democratica, si era posto tacitamente nell'animo di raddoppiare i membri del Terzo-Stato nell'imminente assemblea; ma per meglio salvare le apparenze col pubblico e gittar la responsabilità di sì grande cangiamento dalle sne sulle altrui spalle convocò i Notabili del reame, che rigettarono la proposta. Il periglio, nella vigilia di una catastrofe politica, di aggiungere improvisamente cotanta smisurata forza a quella che già fruivano i compai a ciascano lucidamente si aprì. Un solo banco diretto da Monsieur, più tardi Luigi XVIII rapportò, doversi concedere la proposta (1). Scorgendo il Necker di non poter vincere per questa via e forte temendo, (per quanto si dice) non forse il popolo irritato dal rifiuto, eleggesse nn numero anco maggiore di deputati nell'assemblea prevalse appo il consiglio del re onde autorizzasse il raddoppiamento del Terzo-Stato. Nello stesso tempo procurò si ammettessero i curati nel corpo del clero; misura che trai clerici accrebbe oltremodo il partito popolare (2).

Poco dopo cominciarono l'elezioni-quasi tutte, siccome chi ba fior di senno avrà potuto prevedere, terminarono a favore dei popolani. Le autorità costituite sbadatamente le diressero; la corona non dette alcun passo per impedire i peculati; non si volle capire l'importanza di porgere mente alle qualificazioni di coloro ch'esercitavano le franchigie elettorali; e pochi giorni dietro ciascuno decentemente vestito potea liberamente votare, senza che si gli volgesse alcuno addimando: - e cosl più di tre millioni di elettori concorsero nel formare l'Assemblea!-I parlamenti ebbero poca influenza nell'eletta dei deputati; la corte, vernna. I nobili scelsero pochi individui popolari del

s. 25, Th. i. 29, Dec. 27, 1788,

<sup>[ 2 ]</sup> Questa risoluzione fu vinta coi solo voto far dipendere dallo stabilire l'armonia fra tre baume, ii. 323.

del principe. Allorquando ciè venne annunguato ordini essenzialmente nimici nei loro principi a Luigi XVI, immediatamente disse: " Si ag. ed interessi. Per porre fine all'inginetizia dei gunga anche il mio, lo il do volentieri."-La- pecuniari privilegi e muntenere un adatto equilibrio tra il Terzo-Stato e gli altri ordini, dob-

<sup>[ 2 )</sup> De Starl, I. 170-L. Lab. ii. 225-6. Mig. biamn dargil uns doppis rappresentants; sensa ciò, vi suria sempre la maggioranza di due Nulla 4 tanto istruttivo quanto il rivedere gli contro uno, indi adotteranno gli ordini soltanto argementi, pel quali il buono una inganuato mi- le leggi che impengono le minori gravezze sullo nistro, sostenne questa grande e decisa ag- 8tata e strangeranno così li Terzo-Ntato ad acgianta alla influenza popolana. Fermò la sua cettare la imposte che oggi stimano tropi opinione sull'unanimits especasa an questo punto gravi. Nei ascriviamo troppa importanza, all'ulin tutte le petizioni al re dalle città e munici, timo priine. Il Terso-Stato, per la sua natura p) del reams a sal generale concorso degli ed occupazioni, sara sempre atraniero alle passcrittori che avenno le loro opinioni pubblicate sioni politiche. La sua Intelligenza e la bontie sulle recenti decisioni delle branche del paria- dell' Indole una sono bastevole mailereria mento.-" Qualunque speranza, egli disse, di contro tutti i timori che al presente destaprospera sicurta andrebbe perduta, ac si voicase Necker, memorie, l. 175.80 e Laubanne, li. 226.7

loro grado, na il gran nerho de'loro zapprescatadi crano permanentemente attaccia digl'intersa del proprio coto e tanto minii del Terzo-Stato, quanto dell'oligarchia delle gradi famiglie che formavano la corte-n-l'eloro creè deputati che zelavano la causa della libettà; ivescovi, coloro che si mostravano pronti a sostenero i privilegi della superna gerarchia. Finimene il Terzo-State secleu una meroso corpo di rappresentanti satdi nella loro caritti di patria, ardentemento brimoni di estendere la possanza del popolo basso (1).

Etute cose contribuirono in quest'epoca ad enfare vieppiù il terrente del popolane entusiamo. Le ment degli uomidi fortemento combattuto dall'idea di una vicina rivoluzione ribollivano di mille e mille diverse passioni; il pariamente, i notili, liceto sublime, che aveno dapprima capitanato il movimento, di boso ora sperare gli occhi sil vicino periglio e gli, gli si vedenno assiliti dalea mari che sai stessi aveno poste nolle mani del peoplo (D. Nella Brettega, i nobili corrocciali persistente di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi. Periodi di aveno di sirroccio dall'eterino i con monarroco di petuta il Dassemblea;—improdentissima apostasia i che noi giorni seguenti fia gravida di falialissimo rivillame contrib a cause dell'ordine e della giutitia (3).

Perfino gli stessi elementi contribuirono a crescere il pubblico malumore e parve dichiarassero alla cadente monarchia la guerra.--Uno spaventevole acquazzone misto a gragnuola, nel luglio del 1788, menò guasto delle province e si fattamente disertò le ricolte, che gli orrori della fame minacciarono quel malcapitato paese; mentre il rigore del seguente inverno, superò di gran lunga ogni altro ch'erasi soffertodopo quello che avea seguito i disastri di Luigi XIV. La carità di Fénelon che rese immortale quell'epoca di sommi infortuni, venne in tal circostanza pareggiata dall'amorevolezza e heneficenza del clero parigino; ma i costui sforzi non valsero a riempire tutti i bisogni di quell'immensa indigenza che digiorno in giorno ingrossava nella metropoli, concorrendovi da tutte parti della Francia le persone più dissolute e rotte a tutta nequizia. Questi sciaurati si ragunarono intorno al trono, simili agli uccelli marittimi che circondano il naufrago e son forieri di morte al misero nocchiero. Già si miravano sguazzare per le strade torbidi e minacciosi in qualunque benchè menomo tumulto. Indigenti e tapini, quasi tutti andavano della propria vita debitori alla carità di quegli ecclesiastici che più tardi a sangue freddo spietatamente sgozzarono nella prigione dei carmeliti (4).

<sup>[ 1 ]</sup> Th. 1. 26, Dument, 57, [ 2 ] Th. 1. 35,

<sup>[ 3 ]</sup> Lb. Lac. viz. 6-7, [ 4 ] Th. s. du-7, Lac. vz. 6-7, Pr. at. s-240-1

Gii effetti dei consigli adottati da Necker sono nel seguente modo descriti dacolui, i quale più d'ogo i altro gandagoà no ella Bivoluzione, Napotone Bonaparte. "Le concessioni di Necker furono l'opera d'un uomo ignorantisimo porfino no i primi rudimente ol quali reggestitumanità. Necker, itsolo Necker fu colui che rovesciò il trono e tradusse Lugi; XVI al palco. Marst, Danto, losteso Robespierre aggionarono danni di gran lunga minori alla Francis; percochè il primo dette principio alla Rivoluzione, la comprisoro i secondi. Catali riformatori, qual fu Necker, sono a' popoli incredibile flagello. Il flosofi leggono ilibet che costoro serando echiano; la pelabagia viel e tracianta da lovra, la pubblica ficicità sta uni labbro di ciascuno; e poco dopo, il popolo si trova senza pana, si vivola o la società de apovolta.—Necker fu il pate di tutto qualle svecture che disertarono la Francia nel corso della Rivoluzione, tutto il suspece che fiversato debb ricades vosti di si capo to).

Nel mentre chio fo a tutti mici lettori le più ampie concessioni rispetto ai dispotici sentimenti che con tanta forza contrassegnanon l'indole dell'imperatore francese, parmi però ca hio m'inganno, esservi gran vernià nel fondo delle cenate sue avverienze. Ammettendo pareche una lotta si fosse resa inovitabile, la quatione rimano sempre:— Era nocessario fare un'aggiunta coda straordinaria a laporei die papolo in quelle criti tramenda; raddoppiare il nomero del rappresentanti podeportamento del Terro-Sitoto adoltato da Necker accentura a condiliare le mesti; invece vieppiù le alieno;—tendeva a chiamare il popolo in difesa del trono, invece lo spiase con forza unita a reveteriare persagiva l'oblio intero dello passate ingiuni; invece crebbi e libidioi della signoria popolare, gli appetiti d'ingrandimento futuro.

E si suol dire:—le concessioni, fatte a tempo opportune sono giu unici argomenti per frustrare lo scoppie d'una rivoluzione. Quest'osservazione è giusta per un verso, fatsa per un altre; o soltante col distinguere sottimente secverarei den grandi oggetti che si propone l'ambirione popolana può giungere il politico ad alleggiare i pubblici malcontenti senza abbattere o reollare l'edifici della societa.

E primamente vi à l'amore delle franchigie comunali, o per meglio dire, l'amore dell'immuniti dalle personali limitarioni, dall'oppressione dalle ingiurie.—Questo principio è innocentissimo è sante e deve esisteno un manca dal produrre più l'henefici effetti. Qualunque concessione la quale mira a crescere questa specie di libertà, è proporzionatamente sieura in tutti tempi, in tutti l'upodi.—

[ 1 ] Boor, viti. 109.

Ma evri puranco un altro principio forte în tutte l'età, fortissimo e sparentevole nell'ora dei muit civila, nei pubblici travolgimenti. È desso il principio della democratica ambizione; il desiderio di esercitare i poteri della sovraniti; la branossi di dividere il governo dello stato. È queste pericolosissimo principio; che non è bosono e lundatibi. desiderio d'esercitare lo industrie senza soffirme molestia, ma cundidà d'ausar il notere socole di tuto freno.

Il primo principio produce solamente i travolgimenti sociali quando reali gravami tribolano nn popolo; tolti questi, il riso della pace benedirà di bel nuovo le genti rigenerate.-Il secondo di frequente ingenera convulsioni sociali, indipendentemente da ogni vera cagione di lamentanze; e se pure da queste vennero dapprima rideste, continueranno anche dono che il male è distolto. Per mero contagio non mai si sparse l'uno; l'altro allorquando questa peste ti ha una volta compreso, virulentissimo si pare. Doppio è lo scopo, al quale debbe accennare la diritta mente d'un politico assennato nel giorno tremendo delle politiche agitazioni-allontanare le vere cagioni che attizzano il pubblico malumore-saldamente resistere alle rapide usurpazioni dell'ambizione popolana. Allora tutte le limitazioni sulle personali franchigie, industrie, proprietà, tutte le tasse oppressive, tutte le individuali distinzioni odiatissime voglionsi abolire; allora, tutti i giudizi che tendono a inacerbire le passioni e tramutare in martire un demagogo evitare, e se l'esempio d'un castigo è pur necessario il più mite fra tutti si debbe adottare; e nello scegliere le varie maniere di proseguire gli spiriti torbi il meno vendicativo preferire. L'infliggere la morte si dovria sovra tutto scansare, eccetto in quei delitti, cui la pubblica voce ebbo stimati meritevoli di tanta pena .- Avendo poscia tanto conceduto ai principi della giustizia, allo sviluppo della libertà, il politico dovrà animosamente opporre tutti quei tentativi che mirano a crescere subitaneamente la signoria del popolo e nulla concedere che possa risvegliare dal loro sonno le frenesie della democrazia .-

Finchs Necker o Turgot si affaticarono ad allenire i veri mai della Francia, finchè volerce il proprio l'angeno a ristaltire le scompigilate finance, fiaccar la possana debabili, emancipare l'industria degli agricoli, purificar e l'amministarizione della giustinia, le boro opere farcou sesenate, benefiche e feero tutto ciò che umana mente poò operare onde por fino alle gravazze comuni e allontanare i dissatri dal proprio paese. Ma quando troppo benigna piegarono l'orecchia alle grida universali e non vinti dal bioggo aplanacarono le porte all'ambinione del popolo, quando con intempestiva o precipitata scorrevolezza s'allontanarono dallo antiche situitunoli per acquistrari il rico passeggiero.

del favore popolare operarono stoltamente, meritarono la censura dei pesteri e delihono rendere conto di tutte le sventure che per loro colpa si rovesciarono sul capo della Francia.

La destrezza d'usare il potere politico in tal modo che uom non ne abusi è uno degli acquisti più tardi e penosi dell'umanità; nè s'ottiene se non col lento volgere dell'età, colle industrie, colle libertà per lunga stagione protette, esercitate.-Il potere nonsi può con sicurezza collocare nelle mani del gran corpo del popolo o molto meno di una nazione che sol jeri emancipavasi dalle catene della servitù; e infallihilmente distruggerà le personali franchigie che costituiscono il primissimo scopo al quale debbe tendere, ove il hasso pepolo non abhia la sua politica influenza acquistata non per salti e all'improviso, ma grado a grado come graduali volgono i cambiamenti dell'età, come insensibilmente nasce il primo raggio del di. Una tal quale mescolanza di spirito democratico è spessissime volte indispensabile allo sviluppo della libertà degl'individui, come appunto un certo grado di calorico si richiede onde vivificare e nutrire la vita animale; ma sì nella politica che nella vita privata ove il fuoco in giusti limiti non si rattiene consumerà coloro tutti, che sono alla sna possa tremenda esposti .--

Ancora-l'amore per la vera libertà vuolsi sottilmente sceverare dalla libidine della signoria popolare. Il primo ha per iscopo oggetti di pratica importanza e l'ammenda de sofferti guai: la seconda vagheggia ognora visionarie rigenerazioni e l'accrescimento dell'influenza democratica. L'uno si lagna dei mali sofferti pel passato; l'altra anticipa col hramoso pensiero tutto ciò che può guadagnare in futuro; si spengono dal primo i torhidi che sorsero, tosto che sparvero i mali che gl'ingeneravano; le turholenze che dalla seconda derivano crescono, ingigantiscono a qualunque nuovo successo. Causa delle agitazioni sono le sofferenze, per l'uno; per l'altra, sorgente di tutti travolgimenti sociali è l'amore del potere. Riferme ed acconcie concessioni sono ottimi rimedj che sanano il primo; fermezza, resistenza, mezzi attissimi a soffocare la divampante fiamma della seconda.-La passione dell'amore tanto da'vezzosi sorrisi di vaga donna, quanto l'ardenza della democrazia pende dalla speme d'un successivo aumento di potere.-

Ēd è legge santissima della natura che il potere del popolo aumenti coll'avvanzare della società. Non è però sua legge, che quest'aumento di patere debba in tal modo aver luogo da capovolgere tutto lo stato e dinne estinguere qualunque maniera di liberta! Tutti g'immegliamenti che sono veramente henefici, tutto le mutazioni durature, grado grado si producono, non a salit. Crescando di botto la forza del grado si producono, tron a salit. Crescando di botto la forza del

popolo miento si corre presentissimo perícolo di rovesciaro tutto l'edificio acciale; procechi non apenea que vincelo si spezza, tu vedi rompero a temposta le menti umane e scappar finori ed operare con indescribible finzi le più matto e vinionarie ideo prodotte da menti disperate, ambiriose. Cetal frutto amarissimo si raccolte in Francia, nel 1788, dal raddoppiamento del Terz-Satto;—imilii coasequence si otteramon sempre e do vunqueo di ngubunque cità abhandonando si popoli e redini d'ogni potero politico, nell'ora, in cula farea satvaggia della viel plebaglia tra la seto dei nouvi acquisti, tra la bramosia de cambiamenti sociali obili fortemente si combatto (1).

"Veruna rivoluzione, scrive su questo riguardo la Stael, può succedere in una grande contrada, eve la classe aristocratica non le dia incominciamento; il popolo poscia se ne impadronisce, ma non esso ferisce il primo colpo. Quando mi ricordo che il parlamento, i nobili, il clero furono i primi che tentarono di limitare l'autorità reale, non intendo d'insinuare che il lore pensiere nel far ciò fosse colpevole. Allora uno schietto entusiasmo accendeva tutti gli ordini sociali di Francia: uno spirito di libertà si era d'ogni dove diffuso: e tra le classi più alte i più veggenti e generosi erano celero che ardentemente desideravane, dovesse in avvenire l'opinione pubblica occupare un dignitoso posto nella direzione degli affari. Ma possono forse gli erdini privilegiati che cominciarone la Rivoluzione chiamare in colpa coloro che non fecero che seguirla e compirla? Alcuni diranno: aver desiderate soltanto di estendere le riforme fino ad un certo nunto: altri:un passo anche di più; ma chi petrà mai regolare l'impulse d'un gran popolo, ove una fiata sia concitato a mevenza (2)? "-Una grave responsabiltà seco adducono quei potenti, i quali, nel moti civili favoriscono le richieste dei popoli per un improvvise aumento di potere, invece di aguzzare i coloro desiderj a ciò che veramente può rendere più prosperevoli le loro sorti, l'emendazione de'mali sefferti. - Su'loro capi piombano tutti i disastri, tutto il sangue che si versa nelle tragedie delle rivoluzioni. Ed è difficile impresa il sentenziare, quali dei due sieno più degni di reprobazione: o gli alteri aristocrati che combattono qualunque tentativo d'immegliare la società, quando ciò si puòfare con sicurezza; o i faziosi demagoghi che sollecitano, istigane l'accrescimente della forza popolana, quando ciò spalanca sotto i piè delle

<sup>[14]</sup> Questa distinatione controlle con quella stratione si fondano i più vitali argonienti che che me situatu dal riscolore 3: Channani, in avolgrer si presopo su cotanto sobjetto —Vedi quel mo dotto ed sloquente panafetto che non 8; Channas st<sup>2</sup>3.

la gram, pubblicara sulta rivoluzione del 1910, [27] Rev. Fran. 1, 145.

Ita la liberte promode e la politica Su questa dei

nazioni l'abbisso delle catastrofi sociali. Il vero cittadino è il rovescio d'entrambi. In qualunque siasi stato, si unisco col partito che combatte i mali che minacciano la terra natale. Nei tempi incu ila libertà corro perigiio, col popolo, nei momenti di pubblica agitazione, col monarca starh.—







## CAPITOLO III.

## ASSEMBLEA COSTITUENTE.

## SOMMARIO.

Stato sublime delle scienze in Francia al primo rempere della sioni dell'Assemblea Costituente-Apertura degli Stati-Generali-Discorsi del re e di Necker -Idee dell' ultimo rispetto la rivoluzione - Viste del Terso-Stato - E dei nobili e dell' ella gerarchia del ciero-E del re-Necker raddoppia il Terro-Stato-Violenta oppositione dal iato dei nobili a del ciero-Memoranda profesia di Benaregard-Formazione del Terso-Stato-Mencano in esso letterati, filosofi e grandi proprietarj-Gran numero di legali-Sforzi dei nobili e della corte per signoreggiare l'Assembles-Il Terzo-Stato insuete per una Assembles-Lotta fortemente coi nobili -- Il Terso-Stato assume il nome di Assemblea Nazionale -- Stupore e acoramento dei Nobili--Entusiasmo per tutta la contrada -- Necher propone una contituzione mista, somigliante all'inglese -Celebre ginramento, volgarmente detto delle pollecorde-La maggioranza del ciero fa causa col Torus-Stato-Sedura regule del 23 giagno-II duca d'Orienne e quaramente nobili si riunnecon col Terus-Stato-II re code e stringe is maggioranna dei Nobili ad imitar l'esempio del clero-Prodajtona efferrescenza in Parigi-Elvoid delle gazarde francei «Tygorose misure adottate dalla -Cambiamenti nel ministero-Preparativi militari-Costernazione di Parigi e tal nuora-Li truppe ei solleveno e ritraggono e Versaglia-Spaventeroli tumulti di Parigi-Presa della Basti--Ferocia del popolazzo, suo entusiazzo-li re, fatto conscio di tali avvenimenti cede e viest giu-Ferona del popolazzo, suo estusiazzo—II re, futto conscio di tali avvenimenti cole e vinis. Perire-Principo di Ultimigrazione-Richiano di Neter, fuge dei precedenti ministrat-funnazioni tatte dalla pielogite-Conseguenze dei tifoni populare ottenato dalle guardie automati-La anticata dei presenta de piebaglia invade Versaglia, circonda il palagio, per poco non iscanna il re, la regina-Eroica condotta di costri -- La famiglia regale è via portata a Parigi -- Ampi cambiamenti intr Assemblea Costituzionale-Errori da ambe le parti-Riffessioni generiche eulle origini che p getaruno l'andamento della Errotuzione.



E più sublimi province del sapere, dice Platone, non sono utili a tutti, sì vero a pochi; nè il peggior di tutti i mali è una generale ignoranza, nè quello che sovra ogni altro si debbe temere; perocchè un ammasso di mal digerite conoscenze è danno a mille doppi più periglioso (1). Un limitato sapere, soggiunge il Verulamio, rende gli umani, irreligiosi; ma il profondo pensare ti rimarita a Dio.-Nel fondo

[ 1 ] Platone delle leggi, lib. vii.

delle verità spiegate da queste due sommi si vogliono rattrovare le remote sorgenti d'onde scaturirono tutte le miserie della Rivoluzione francese.—

Non mai, in altra età, la scienza avea fissato il sommo di tant'altezza, quanto in Francia in cafere dei XVIII secolo, son mai Pastronomia, la primogenita tra le scienze esatte, livvestigata ne' suoi più reconditi recessi col goocropo dei calcioni matematiai avea aggiunta tanta
perfezione, quanto nella patria di La Place. Colale profondo ricerche
dei geometri pareggiarono tutte le glorie, ecette quella di Newton,
colà il sottile acume de' chimici ei Igenio dei naturnisti aveano esplorati
i più priordoni assocondigi della natura a settetti i residuti della vita analmale a spiegare l'ordino primitivo della creazione. Che mai dunque
mancar poteva a rendere il popolo francees atto a, ribattezaria illa
vita novella d'una razionale libertà e ad esercitare i dritti dei liberir—Mancavano i entimenti della religione, le abiditudia d'un sobrio
pensare, la temperanza nell'esterane le pubbliche opinioni;— il difetto
di ciò, rese tatte altre benedicioni di coso o nallo valore.

Nelle pagine della storia non si trovano esempj d'un'epoca, in cui, pari a questa le novazioni fossero con tant'ardenza richieste e l'amblzioni così ciecamente idolatrate-in cui l'esperienze dei tempi andati così superbamente irrise e i capricci dell'istante con tanta avventatezza adottati-in cui i dritti della proprietà con tanto scandalo violassersi e tanto sangue innocente con inaudita larghezza si profondesse. Che se conoscer la prima radice di tanti paurosi disordini intenderemo lo ingegno, ci si parrà esser tutti provenuti dall'orgoglio d'uno stretto sapere, dalle istoriche analogie imperfettamente intese, dagli esempli della antichità con troppo precipizio applicati, da'rosei sogni di perfezionamento immaturamente concepiti, dalle teoriche del giorno senza perdita di tempo in pratica tradotte. I pericoli che accompagnano così pazzo procedere, più d'una volta stati erano sposti luminosamente. Le scille terribili che si nascondevano sotto un tal mare bugiardo erano state e più d'una volta luminosamente scoperte; e a modi di conoscerle e schivarle con destrezza accennavano già gli annali di Tacito, i discorsi di Macchiavello, i saggi di Bacone. Ma queste ed altre salntari lezioni dell'esperienza si trascurarono, a'irrisero sdegnosamente; ed ogni politico di gnalungue piccino villaggio di Francia che per due o tre mesi addietro avesse sognato politica, stimavasi enfiato di albagia, troppo più grande di qualunque sommo ch'era giammai comparso sulla faccia del mondo.-

Il gran pericolo di porre le idee degli umani in contatto coi subjetti politici consiste nelle moltitudini che possono pensare messe a raffronto coi pechissimi che il possono assenantamento;—nella rapidità con cuil le più solidio inituturioi corrono rischio d'ensere rovacciate, paragonata coll'eccessiva lentezza con cui poscia si ristaurano. Ognuno può parlare di politica, ma non è uno in deice che i acpisea. Ognuno si lustinga di conocere tantellin di storis; eppuro per saperne regionare con sennos, si richiole l'incessante studio di ciopatura inni d'età l'an con senno, si richiole l'incessante studio di ciopatura inni d'età l'an consecuna che lo debhoro accompagnare, sono forze futiros acquisto della menta ununa. Veruno è cota i tenerario, quanto coloro che sono i mono idonel per governare; e veruno è degno di correggere lo stato, più di coloro che mono agognano di sobbareraria a tanta sono.

Il 5 maggio del 1789 era il giorno fissato per l'apertura degli Stati-Generali (1). Primo giorno della Rivoluzione francese.—

Nel di innanzi una cerimonia religiosa precedette l'istallazione degli Stati. Il re, la sua famiglia, i di lui ministri, i deputati de' tre ordini sfilarono in lunga riga dal domo di Nostra Signora a quello di s. Luigi, per ascoltarvi messa. L'apparire di quelle corporazioni assembrate, il carezzevole pensiero che una pazionale solennità da tanti anni caduta in disuso in quel di ripristinassesi, destarono il brio, l'entusiasmo nelle genti infinite.-Bello era il cielo; i benevoli e dignitosi sembianti del re, le aggraziate maniere della regins, la pompa, lo splendore della cerimonia e le indefinite speranze ch' eccitava esaltarono gli animi di coloro ch'erano a tanto spettacolo presenti. Ma i profondi osservatori mirarono con pena che le viete, arcigne costumanze dell'etichetta feudale conservavansi con rigida formalità e male nel fondo del core male s'augurarono di quella nazionale rapresentanza che cominciava le sue fatiche sotto il tristo auspicio di tali distinzioni. Primo incedeva il clero in solenne parata, con violacee sottane: seconda la nobiltà in abiti peri, auree camiciuole, croyatte

<sup>(1) (</sup>i) Statigments, plants is dette dit us definations to rittle difficults cell tribulescochemic school contess, agmentants trainy. A fiverwent, for Chine was definited quamontant folial, storia, consistential full use-source, just destructions of the contest of an Diff settle Tagle 1. Distribution of HI was source, just deviate vital compile in manageria da lang MIII, was sain, quelle del 19%, in rosse-spil interpretation in 17% a per der maglie ere para destruction annual parallel, quelle pour managerial representation of the contraction of the period occurrence of the period occurrence occurrence production of the contraction of the production of the period occurrence occurrence occurrence occurrence and the contraction occurrence occurr

di trina, berretti sormontati da bianche piume; ultimo, il Terro-Stato, nero-vestito, com brievi mantelli, crovatte di muscolina, cappelli senza pennaccibio (1).—Ma gli amici del popolo tolsero argomento di conforto osservando che sebbene troppo modesto apparisse nell'abbigliamento, contava però nel suo seno un numero così ampio di deputati da preponderare sugli altri dei duo ordini (2).

Appena qualcuno tra' membri del Terro-Stato avea fino a quel di acquitato un fiveo jerito di finan popolare. Uno solamente, uno attrasse la generale attenzione. Nato da nobili genitori, avea caldamente sponata la causa del popolo, senza però avestira l'aristoraciae corgogio. Il suo smisurato ingegno da tutti riconosciuto, la sua integrità a tutti sospetta rendenno esgno di penosa anaich. Dure, spiecroli fattezze, denas solva di neri capelli che gli piorevano sugli omeri, un' imperiosa cera attizzavano perfino la curioristi di coloro che non a sapano di quanta fama si godesse. Il di lui nome Mirakou, futuro caporinos dell'Assemblea (3).

Due donne di alto grado, da una galleria, con ben diversi sentimenti, figgerano le cepida pupili en quel nuovo spettacolo. L'una sera
madama de Montmoria moglie al ministro degli affari stranieri l'altra
l'illuture figlia di Necker, la Staci (.outie sentava inmani all'illimisto
avvenire di ogni gioja, d'ogni benedizione nazionale che parenno alla
l'irprese la Montmoria, chè quest'evento è grave d'inandita mineria per la
la Francia aperia sono; "Ed anche troppo, il costei presentimento doves
letteralmente avveraria. L'infelice femmina perì nel palec con uno dei
sono figli; un altro rianesa amengaci (1di die martice scannato, il 2 di
aprilo, nello prigioni; la figlia maggiore morta in un ergantolo; la mimore find di maliancore pria che toccasse i trent'a anni (8).

Nel giorno seguente l'Assemblea fu aperta con pompa marvigliosa. Le gallerie disposte a forma di antifestro ribocavamo di una splendida riunione di spettatori. I deputati remoreo introdotti, ordinati, giusta il modo stabilito nell'ultima Convexazione del 1614. Il dero sedeva alla dritta, alla sisinistri a losbili, i comuni di fronte al troco. Alti applasusi seguirono l'entrata de capit-popolani e di coloro singo-larmotte che avenaco contribituo il alia convocazione degli Stati. Neche rovra tutti, fu distinto per le liete ed one ste accoglienze colle quali remone ricevatue Poscaciache li ministri i deputata tebboro occupati i l'oro-

<sup>[1]</sup> In tal circostanea, venne da tutti gli spettatori sveretito, che il dinca d'Orienas collecato alla coda della nobilta, amava di rimaserni addietro e mescolaria co'primi deputati del Terre-Stato –

posti, apparre il re seguito dalla regina, dai principi, da un codazzo hillinto. Il monarca si assise un sogio rate la pivive grida di gioja o nell'istesso istante i tre ordini si levarono, si coprirono il tezpo (1). Erano andati quel tempi, quando il Terro-Stato rimanea scoperto e non usava parlare che sulle ginocchia. Quel primo movimento di covriria spontaneamente malaugurava la futara condotta di quegli ardimentosi deputati.

"Signorii"—il re parb tatto commosso, "il giorno che da si lungo tempo il mò cuore si promettera, finalmente brillò... I mi trovo circondato dai rappresentanti di quella nazione, cui è mia primissima gloria il comandere. Lunga statgione volse dacchè non si convocarono gli ultimi Stati-Generali; e avvegnacchè si credosse, fossero le radonanze di tali assemblec cadule in disuanza, pure non ho esistimo revilla et apriramo sauto sibatimi locognite tengenti di properiali."
—Conchinee colle regrenti parole.—" Qualunque cosa che si pub cosa che vatelsi da un re i più salona mice del popolo desiderera, appartar la dovate da mo. Percalgat ra vol l'unanimità e negli annali della felicità francese riesca quate poso pai secoli memorandal."—

Catali espressioni da principio chiamareno sul labbra a ciascuno le più calde espressioni di grattiudine; naturnadolo pocici, i deputati avvetirono con dolore, nulla esserai dal monarea proposto che toccasse da vicino le vero piagbe dello tato e le frasi sulla necessiti di raccorre danaro e sull'irrequietezza della pubblica mente essere le socie che avessero accompagnate le sue benevoli intensioni. Il discorzo di Necler fu ansiosamento atteso, nicomo quello che dovca lucidamento siperaro i sentimenti della corte; ma prolute, oltramodo lucidamento siperaro i sentimenti della corte; ma prostente finanziero etc. l'arritori pressi o segundi onno di stato all'apertura di no novello prodeti l'arritori della continua di non ordeno della continua della continua della continua della continua littica avesario di non ordeno littica avesario di no novello pressi.

E per vero dire, a malgrado le sue grandi capacità, lo svizzero ministro, sabgliò nel consultar le fasi della stella desvoliempa. Atteritò dal miserevole stato del publico teoro, l'acume di sua mente era soltanto fisso sui modi ezconci per ricolmarto. Si ostinò a considerare la crisi come finanziera, mentre era sociale; nascente dalle strettera e cui trovavari ridotto il governo, quando realmente sporgava dalla importanza del popolo che ogni di viespiò ingrossava. Sperò di assestare lo sue misure co'publici bioggi serza comprometterio:

[ 1 ] Mig. 1. 31, Th. 1. 48.

[ 2 ] Lac Pr. Stor. 1. 39. Th 1. 31,14.

rompere con alcan partito. Meglio d'ogni altro era conscio non pater più reggere l'antico nistema del governo, ma fidava nelle divisioni del partito politico, mercò cui credea di poter racconsiara l'edificio enza ababaterio. Godi operando manral i acondicana di tetti. misure conciliatorio sono ammirrovil quando poggiano su quelle riforeme che allontanno na vero gravane già sussistente ma ti sexuno sotto i più la fosta, allorquando si aprono i via tra ie muttue gelesie irritano tutti. senza renderti amica nersona (1).

Libertà ed eguaglianza erano le ideo predominanti nell'animo dell'intiero Terzo-Stato ed iquell'ampia parte del clero, che useendo dalle fila rulgari, propri ne aves fatti gliuteressi del popolo. L'Escatalaxa, eralli grande scopo a cui mirava l'ambitione di tutti, periodice di le distinzioni gentilizie erano la primissima origine, d'onde tanto scalporo ne scospila.

Non tutio un'assolata libertă fortissimamente i popoli ambivano, quanto una equațiana at diriti le a casazione di tutte quelle legic che con indebito rigore poavano la lor mano di ferre sul capo del popolo basso. Avrico più pretto bramato di avere servitù ma in comune cogli ordini privilegiati, che libertà ma accompanata da quegli esci privilegi che seguarano tra gli uni e gli altri un'insormontable barriera. L'amore aminerato delle distinziona—ed è questa bella averano delle comine della comine della cominerata della contra della c

Î nobli, nella migitor parte, desideravano dall'altro lato di mantenece i privilogi, che aveano dagli ai redati e tignadravano essenzialisimi per l'esistenza del governo anche nei tempi moderal. I loro
talenti, al in quasto come in altri casi, furnoso determinate dal proprio interesse e decisero di ostare a tutte novazioni che minacelavazuo di sovvertire loto e eclosivi avantaggi: L'ata gearchia del clero divise i sontimenti delle nobili osaste d'onde discendeva, nè meno era tenera e gelosa della conservazione di quel privilegi, dal quali cavara tanto profitto; ma il gran corpo de' comuni ecclesiastici, arrovallandosi feramente percerbi non poteano mai tocare le ricche prebende e le sublimi dignità della chiesa, divisero i seni che agtiatano il Terro-Satto, con cui si trevara no in immediato contatto e di leggieri poteasi prevedere, che ove infierisse la lotta, avrebbero disertata la propria bandiera per ingrossare le fila popolane (1).

E tolto come corpo, il clero avea fino a quel di sostenuto tutti gli sforzi del popolo per istabilire le comunali libertà. Arrogi che la maggioranza dei deputati nel clero erano umili curati, i quali privi di qualunque proprietà, non avrieno tardato all'uopo a sposare la causa del Terzo-Stato.-Già per lo addietro aveano sollecitata la convocazione degli Stati-Generali; e già gli ecclesiastici di Remi, coll'arcivescovo in capo, richiesto nelle istrazioni date ai loro rappresentanti, compilazion d'un codice nazionale accludente le fondamentali leggi della monarchia, regolare riunione degli Stati-Generali, dritto di tassarsi da se stessi, stabilimento delle franchigie personali, sicurezza . della proprietà, malleveria data a'ministri, aperta eligibilità di qualunque cittadino a tutti offici, nuovi codici civili e militari, uniformi pesi e misure, abolizione della tratta dei neri. Tutte le altre istituzioni del clero a' loro rappresentanti contenevano più o meno gli stessi sentimenti. E solo in epoca più remota e quando si trovarono alle spalle assaliti del pugnale del tradimento e dalla popolare ingiustizia, gli ecclesiastici divennero eterni ed acerrimi nemici della Rivoluzione (2).

Il re, il quale dal giorno ch'era asceso sul trono non avea mai gustato un'ora di ben di Dio, venne indotto dalle strettezze e dallo scompoglio delle finanze a convocare gli Stati-Generali e fissando in loro bramosamente lo sguardo sperava, una volta raccolti, dovessero tutte le durate difficoltà cessare. Luigi per vero dire amava il suo popolo e anelava d'incontrare i rappresentanti con tutta la tenerezza di nn padre che rallegrasi alla vista de' figli da lunga stagione perduti.-E credeva fermamento di essere amato, perchè d'esserlo mertava. Sventuratamente era fantasia di quei tempi deridere qualunque idea di rivoluzione. Ricovrati all'ombra del trono, gli uomini chindeano gli occhi sulle possibilità di esser questo rovesciato e stimavano saldissime le vigenti istituzioni, peroccbè non aveanle giammai vedute d'un sol crollo smosse. Stoltil doveano ancora imparare quanta poca fidanza debbasi locare nelle affezioni dell'umanità, quando trattasi de'propri interessi. La forza delle anticho membranze, saldissima in tempi di tranquillità smarrisce di frequente nell'ora del periglio; e l'amore delle vetaste istituzioni solo nel petto di coloro ragiona potente, che ne cavarono protezione e vantaggio (3).

Il Necker avea nella sua mente accolti due principj a quell'epoca

<sup>[1]</sup> Rr. S. Lac. vii. S. 10, 11. [3] Lac. vii. S. Th. i. St. [2] Chsteubriand, xix. 314. Burke, v. 99

famosismi, ma de' quali una più tarda esperienza ampiamente tutat motirar na dovera la fallica; cia dei spigarsi sempre la pubblica opinione dal lato del senno e della virità e poter esso a proprio talento reggerne gl'impuisi (i). Il recchio principio, nez populi vas Dri, dubbio in tutti (empì è bugiardo io giorni torbidi e neri quando il freno delle natuti (empì è bugiardo io giorni torbidi e neri quando il freno delle nanazi alla possibilità di levarsi sublimi. E non y'ha dubblo! La pubblica opinione alla fa-fica inclinerà sempre dalla parte del buenosatato, na nella violenza delle precedenti oscillarioni eposibilissimo che rovesciato no rimanga l'initere diffica osciala. Il nocchiero che croregala rela fila fira viera l'all' ultimo sedata; na non ha virità di sasicurare con animo franco che pria della calma la di lui nave non naufraghi mieremente tra' correctati marosi.

Retto da tal principio il Necker adottò quella misnra che nella storia della Rivoluzione, più d'ogoi altra, fu madre feconda d'interminabili miserie.—La dupplicazione del numero de'deputati nel Terzo-Stato (2).

Ma non avvanzava questo passo risoluto, senza incontrare la più disperata opposizione dal lato degli ordini privilegiati. Che ben egli si resero accorti, il grande aumento fatto trai deputati del Terzo-Stato aver crescinta meglio del doppio la di lui possanza nell'Assemblea; indi per questa inattesa parzialità in suo favore si attizzarono i più acerbi sdegoi in tutte parti della Francia. I prelati, il clero sublime si corrucciarono, s'inquietarono scorgendo quanto numerosi fossero i curati e gli ecclesiastici di uo ordioe inferiore che gli accompagnavano quai membri degli Stati-Generali. Chè troppo era palese, dai costoro discorsi dalle abitudini già contratte, dalle proprie maniere, dividere I sentimenti del Terzo-Stato, col quale usavano frequentissima amistanza. Arrogi che le ingiuste esclusioni degli ordini mezzani dalle dignità, dagli emolumenti della chiesa, aveano desto tanto disamore tra' clerci, quanto gl'iovidi privilegi della nobiltà tra' laici (3). Più tardi crebbero le fila del partito popolano; locchè dettegli una non contestata signoria su tutta l'Assemblea. Coll'unione dell'altare e del trono le politiche istituzioni acquistano saldezza: essendosi in Francia separati, ambi furono di leggieri rovesciati.

Ma non soltanto col raddoppiamento del Terzo-Stato, il Necker preparò la ruioa della monarchia. Frutti non meno amari si raccolsero dalla straordinaria lassezza, che si avvertì nella formazione delle

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii, 8,9. De Stail 1, 210. [ 2 ] Riv. 7. Lac. vii. S. Mig. i. St.

<sup>[ 8 ]</sup> Riv. S. Th. i. 29, Lac. vii. 9.

assemblee elettorali. Il re, avea invitati tutti cittadini, con parolo benevoli, toccanti a concorrere nella eletta de'rappresentanti (1) e veruna restrizione s'impose su coloro che doveano formare l'assemblea primaria. Solamente ordinavasi, dovessero scegliere gli elettori e la nomina dei rappresentanti si devolvesse su'delegati così eletti, che non doveano però soverchiare i ducento in ogni special giurisdizione. Conseguentemente meglio di due millioni di Francesi, furono ammessi ad un privilegio che in sostanza ammontava al potere di scegliere rappresentanti; chè gli elettori erano meri delegati, quali in tutte circostanze nbbidivano alle direzioni de' loro costituenti. E per colmar la misura, a quest'immenso corpo si affidò l'importantissimo officio d'istituire registri ossia direzioni pe' costituenti, rispetto la condotta che doveano osservare in tutte le grandi quistioni, che innanzi loro si sarieno in seguito ventilate (2). Cotali registri erano certissimi mandati, cui i rappresentanti si obbligarono con solenne giuro di osservare religiosamente e con ogni possibile sforzo mantenere (3).

Ne hasto.-Poco sodisfatto il Necker di aver stabilito un sistema elettorale, che quasi quasi equivaleva ad nn suffragio universale e permesso che questi namerosi elettori obbligassero i loro rappresentanti a priori con assoluti mandati in tutte le quistioni che occorrere poteano. il Necker lasciò libere d'ogni qualunque vincolo le persone che doveansi nomare alle rappresentanze. Nè averi, nè età, nè matrimonio, si crederono necessarie qualificazioni. Ogni Francese di venticinque anni, domiciliato in un cantone, pagante la più minuta somma in tasse fu dichiarato eligibile. Le conseguenze di ciò furono oltremodo rovinose. Giovinotti appena jeri scappati dalle scuole, legisti inetti a procacciarsi un pane per campar la vita nei paterni villaggi, piovani

<sup>[1]</sup> Le curcolare che ricanne insieme ati, le loro virtè e per lo spirito da cui sonu anima Statl-Generali portava,-" Noi abbisognamo il I deputati dovrsano essera forniti di tali poteri concorso dei nostri fedell sudditi onde soccor- ed istruzioni che li randano capaci ad attendere rerci ari sormontare le difficulta che nascono di tutte le bisogne dello stato ed introdurre quei presente dallo acompigio delle Snanze e stabi- rimedj che si argomenteranno necessarj per rilire, conforme i nostri ardentissimi desiderj, un formare gli abusi e stabilire un certo e duravota ordine duraturo in tatte quelle parti del gorerno ordine in tutte le parti del gorerno, degno del che toccano il pubblico bene. il ramiamo che i paterno amora che nel core del re alberga e delle Tre-Stati conferiscano insieme rapporto a quei risoluzioni d'un' aisemblea cotanto cospicua "anbhietti che alla loro disamina sottometteremo, Calcune 315. Lab. 11. 395, Essi ci faranno conoscere i desider, i gravami (3) La collesione del cennati registri, in 36

del popolo in cutal guisa, che merci una mutua vol. In fobo è il monumento pia antentico, inconfidenza e lo scambio di cortesi ed oneste ma- teresante che esiste circa I gravanii che dettero niere tra ti re e il popojo, i pubblici mali vo. capo alla rivoluzione. Uno acorcio di queste glianal del pia tosto distogliere. A tal oggetto, immense memorie venne alla pubblica ince ingiungiamo e comandiamo che, appeas ricevuta affidato da Frudhomme, in 3 vol 840, un altro, questa lettera, dobbiata procedere all' eletta dei da Grille, in 3 vol. 8vo. deputats del tre ordina, degni di confidenza per [ 3 ] Lab. it 316.9.

scarsamente superiori in averi e in sapere alle loro umili greggi, medici, privi di pazienti, avvocatelli senza diplomi, tutti gli uomini ardenti, bisognosi, cupidi, scellerati furono tutt'insieme ed in un'ora vomitati da ogni angolo della Francia per ricostruire lo sfasciato edificio della monarchia. Pochi nell'assemblea possedevano alcuna piccola proprietà; pochissimi poi qualche dottrina. Quei freni che soli valgono a rattenere le passioni umano-sapere, età, averi, figliuoli-mancavano alla gran maggioranza del Terzo-Stato; che per lo più componeasi di giovanotti spiritati, che già già si tenevano uguali a Cicerone, Bruto o Demostene.-Erano costoro, risoluti a tutto costo di fare in quell'uopo le proprie fortune eletti dal quasi universale suffragio del popolo erano stretti da' loro numerosi, ignorantissimi costituenti co'più rigorosi mandati.- Eppure da si fatto corpo, tutte le classi. di Francia, tolti forse pochi individui, aspettavansi di essere affrancate dalle gravezze e difficoltà che le circuivano, si prometteano la completa. rigonerazione dolla società!.. Il re, i ministri, i cortigiani anticipavano la loro liberazione dalle nojose resistenze del parlamento ed una pronta obbedienza da lato di un corpo di uomini quale il Terzo-Stato, cho. stimavano incapaco di saper cospiraro contro di loro; i nobili, il ripristinamento dell'ordine nelle finanzo e colla confisca dell'ecclesiastiche proprietà l'emancipazione da tutti pubblici bisogni; i comuni, la liherazion da ogni specio di vincolo ed un illimitata felicità che credeano dovesse loro sorridere colla novella era politica che aprivasi. Allorquando speranze cotanto chimeriche si educano da tutti gli ordini della gran famiglianza sociale ed un sì fatto caos di unanimità s'ingenera composto di varj e dissoni interessi, agevolmente vuolsi conchiudere che una generale follia comprende la pubblica mente e che in breve, inauditi disastri scoppieranno sul capo della nazione (1).

I prelati suonarono primi la tromba dell'allarme e forte lamentarono quel marzivi gioso sompigito i cons. Hitorrente dello opianini, religioso, che poco inanzi, tutta la Francia allagara, avea desto tra, gi uomini scorti del passo il sopotto anzi la credena, qualche terrible estattrofa nazionale fosse imminento.—Beauregard e-regonito, che avanti la corto predicava a Lest, promuncio con esfitate soco rono rendere dovrano profetibre.—"Sit. . . i teni tempi, O Signore, saramo distrutti i ilto eculto sobito; il tuo nome maladetto. Ma cho è questo mai, Gran Diol Ai devoti michedisotto i sacri teti levavansi in tau loda, succederanno profine e dissolute canno. Ciffahmi rili tuta loda, succederanno profine e dissolute canno. Ciffahmi rili

[ 1 ] Lab. 1L 337-50-5, 1,

di Venere usurperanno il posto all'adorazione dell' Alfssimo; ed esta in persona, essa sederà sul trono del Santo del Santi, per accogliere l'incenso de' snoi muovi adoratori (1)."—Chi mai avria potuto linmaginare che talo predizione si dovesso letteralmente compiere tra quattro anni entro le pareti della cattedrale di Nostra Sigora di Parigi-

Il Terzo-Stato contava tra alcuni de'suol membri i migliori ingegni e quasi tnita l'onergia della Francia. Trà le sue fila, i principali membri dell'avvocheria, delle classi mercantili e mediche, vari degli nomini

più dotti del clero, quasi tatti i delegati delle città.

La maggiorana della nazione anche in Parifi, teneva firmamente gii Stati-Generali avrebbero diminite le impate; in nobili speravano per quelli sarebbest i rodrimata la finanza e posto fine alla grettezza e miseria di quelli ultima anti; i cittadini condidavano si spezzorebbero le cateno che tuttora gl'inceppavano; l'capitalisti, che aveano si spesso sespitato per lo brecce fatte salla pubblici fede il riguardavano quasi sicuro balurardo che difendesti dall'imminente periglio della nazionale fallita. Brives, tutte classi unanimente de esideravano un cambiamento; nel tardò, ad operarsi o a lacrime di sangne dovettero pur troppo scontare qual loro pazzo desiderio (2:—

Tutti che in se sentivano la potenza del proprio ingegno malamente nel fango gittato, tutti che ambivane distinzioni cui per l'ordine esistente delle cose aggiungere non notevano, tutti che aveano acquistate dovizie ma non ragguardevole stato, tutti si riunireno cencordi agli animi malcontenti. A costoro gli spiriti versatili che sempre sbucciano nella vigilia de'moti civili: gli oziosi, gli entusiasti, i disperati che volgon la vita col volgere delle ruote della fortuna e sperano ad ogni tramutamento sociale d'immegliare le proprie sorti.-Vari tra' nobili puranco sposarono tenacemente i principi popolani, capo il duca d'Orleans che seco addusse principesca fortuna, core interessato, rotte costumanze per affrettare l'opera della corruzione, ma manco di fermezza a reggere quella fazione che le di lui profuse targhezze aveano creata. Accompagnavalo il marchese La Favette che aveatrai perigli della guerra americana cresciuta nn'anima repubblicana e seco recava al vecchio mondo nella letta per la libertà quegli ardenti desideri che nel nuovo erano stati desti dal di lel trionfo. I conti Clermont Tonnere e Lally Tollendal militavano pure setto la stessa bandicra: più-il duca de La Rocbefoucault e quello di Liancourt, il marchese de Crillon, it visconte Montmorency, noral tutti lungamente celebrati negli annali della gloria francese, alcuni de' quali dovcano acquistare una

[ 1 ] Lac. vii. 11.

[ 2 ] Dumont, 1. 38.

fatale celebrità per le sventure di coloro che n' erano vestiti (1). Maravigliosa unione d'illustri casato, d'ingegni, d'energia! Splendido accordo di tutto ciò che di più generoso potoa produrre l'aristocrazia, con quello di più sublime valsero a fornire i comuni; di filosofico entusiasmo e di plebea andacia; di vigoria spiegata da nna sorgente potenza colla maestà di un gentilizio splendore!-

Due circostanze, per arrota, voglionsi avvertire nella formazione dell'assemblea costituente perocchè influirono potenti sulle di lei future operazioni. La prima fu la quasi intiera esclusione de grandi filosofi e letterati dall'assemblea e la straordinaria preponderanza che su di essa vantava la professione legale. Se togli il Bailly ed uno o dne altri illustri personaggi, verun nome dicelebrità contavasi tra'deputati. Dall'altro lato, non meno di 279 avvocati si trovavano nel Terzo-Stato quasi tutti delle corti provinciali della Francia (2). Cotal gentame non corrispondea in vernn modo a legali inglesi, i quali quantunque generalmente discorrendo non sieno grandi proprietarj, almanco possiedono ingegno e sapere. Erano per avverso avvocati provinciali, agenti di picciole locali giurisdizioni, procuratori campagunoli, notari e l'intiero codazzo dei ministri delle corti municipali, i fomentatori delle guerre meschine e dei nojosi litigi dei villaggi. "Dall' istante, scrive sul proposito Burke, ch'ebbi letta la lista de' loro nomi e fatta cotale scoperta prevedi e quasi nello stesso modo come avvenne, tutto ciò che dopo ne segui (3)"t Nè ciò debbe recarne maraviglia! E di vero se uno considera da un lato, quanti pochi tra gli elettori fossero capaci di apprezzare i merti dei grandi scienziati, in un paese dove peppur uno in cinquanta sapea leggere sillaba (4); e dall'altro, quanto la forza onnipotente del hisogno spingesse i Francesi ad usar frequentemente con quel corpo intrapprendente, irrequieto che vivea sulle loro dissensioni, ne si apriranno tantosto le intime ragioni di tal fenomeno. Del resto, la mancanza dei filosofi nell'assemblea non è tanto da lamentarsi perocchè costoro, tolte poche splendide eccezioni, non sono atti a produrre buoni e pratici politici; ma la moltitudine de' legali si volse in un gravissimo male per la Francia, perocchè possedeano alto ingegno senza par una spanna di terreno, insaziabil bramosia di distinzioni senza quei santi dittami che correggerla dovrebbero. I peggiori caratteri della Rivoluzione-Robespierro, Danton e loro consorti shucarono da tal genia di gente.

Forma vasi, secondamente, il Terzo-Stato di un gran novero di uomini

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii. 18-5. Dumont, 38. Th. t. 41, 3 | Burke, opere Riv. Fran. vi. 117. 2 | Lac. vis. 15, v. 93. [ 4 ] Young vinggi, i. 384,

di verun conto nel paese, poveri d'ogni proprietà, di tutto bisognosi, perfetti cavalieri erranti, i quali si fecero largo ed a forza negli Stati per levar le loro fortune tra le pubbliche convulsioni che già si promettevano col cupido ingegno. I principali banchieri e negozianti erano per vero dire membri anch' essi di tal corpo e si gioriavano nello esserne considerati i capi, ma erano pochissimi messi a raffronto coi loro necessitosi fratelli di ventura ed a malgrado di tutto il loro ingegno non poteano mantener un ascendente sull'assemblea. E quando cominció la lotta, fu dato loro speditamente lo sgambetto dagli schiamazzosi e spiritati avventurieri che gongolavano di gioja in mezzo al pubblico tafferuglio. La Francia in tal nopo dovè scontare il fio delle sue invide e pazze distinzioni feudali. Patiasi colà difetto di quella classe di persone, così ben possedute in Inghilterra, le quali nominalmento appartenendo a' comuni, son legate ai Pari per similitudine di officio, per comunanza d'interessi, formano un anello intermediario tra l'aristocrazia e i popolani, temprano l'orgoglio della prima colla loro fermezza, coll'autorità la turbolenza dei secondi (1). Il partito aristocratico avendo scoperto con alto rammarichio, che

Con il lato manco, che in ultimo ottenne intera signoria sull'Assemblea e sulla Francia, fe in prima plu d'un terto del sue numero minore. a Terro Sisto secondera alla meth di tuiti i deputati della Francia, non ringramio fichico per assicuraria in tosegno dei sobiti i del cierro. Qui cosa qui dipendea dalla secretezza; epperò un comitato composto dei principali a itema nel palarzo della contessa di Polignae, ceppo d'um malasqurata quantusque genereas a foddei famiglia, la cui mercè tando devò soffirie la cusus dei Reali al principio, quanto alla fine della Rivoluzione. La briga da costoro ordinata consistera nell'impedire intitto unula concedendo, frenare coll'armata Parigi, il Terro-Sista colla pessana della nobilità, celle sperame d'imprandimento il effecto. Oggi con a vente regulemento del periodi della collectione dell

Once intenterior un continuat libertà si rendeva nicipamento de sonnigliante ad na plea continuat libertà si rendeva nicipamento della continuata libertà si rendeva nicipamento della continuata continuata libertà si rendeva nicipamento della continuata continuata della continuata conti

clero si costituirono nelle loro camere speciali, mentre i comuni (ai quali per rispetto di moltitudine la grando sala delle adunanze venne assegnata) s'incontrarono e colà attesero o finsero di attendere gli altri ordini.

Ormai la pugna erasi apertamente appiccata;—i deputati dei comuni allegarono, non poter essi verificare i loro poteri ove non fossero

<sup>(1)</sup> Quantitative on primitive temple data discretions. Me one soil grant-the folial XIV manuscribs fraction. If Term-coates from the temple data to expect distintion of the complete of the coates of

cog! altri Stati riuniti. Fra di tanto il elevo e i nobili avenno di già verificati i propri poteri nolle loro camero separate e si trovavano protta da incominciar l'azione delle pubbliche bisogne. Per parecebie settimano i deputati giornalmento s'incontarrono nella gran sala e indarono attesero la riuniana degli altri ordini. Nella tentarono che confidavano nella sola forza dell'inoperosità per istringere i loro opponenti a sottometteri sinfane umilmente (1).

A tuti chiaro apparro, non potere a lungo cominuare un tale stato di cose. Il ridiuto dei comusi di costituriari persentò un compteo intoppo ondo s'incominciasero a trattur gli affari, mentre lo misercevoli strettezce dell'arcinda e l'a marcialo de nel reason cercesa a passi di gigante, altamento chiedeano un salutare rimedio. Intanto la ferretra ad Il Terro-Stato origino la più viva agistancie ni Perrigi e a frotte a frotte correrane a Versagia ununia di tutte condizioni per incorregidareni della corte (2).

In cotal pagna, tutio il vantaggio evidentemente stava dal lato dei comuni. E rendessa oltremodo necessario per la mueria delle finanzo, dessero mano oggimisi gli Stati-Generali ille fatiche. Esperò la costoro dissoluzione non potensi in verum modo temere. Più-col rimanzer lo un semplice stato d'inopercostit nolla faceano, che potense apparentemente justificare rigide misure contro di loro ed eravi per giunti oggi biona ragiono a credore avrebbero in ultimo stancati i foro nutagonisti. La forza della pubblica opioinore, che nel civil irravolgimenti empre si spiege da canto di coloro che resistono, di gorne amombrav vieppi in cansa del Terno-Citto. D'agitalione in giurno amombrav vieppi in cansa del Terno-Citto. D'agitalione con costoro rendevanti d'ora in ora più incapaci di poter matterne per l'atrenco. Il ora più incapaci di poter matterne il terrono. Il ora più incapaci di poter matterne il terrono. Il ora più incapaci di poter matterne il terrono. Il ora più incapaci di poter matterne il terrono. Il ora più incapaci di poter matterne di poter matterne di poter matterne il terrono. Il ora più incapaci di poter matterne di terrono. Il ora più incapaci di poter matterne di poter matterne di poterno di poter matterne di poterno.

Durante la vonilazione di quest'importantissimo subietto, il clero che desiderara di riunire gli ordini senza apertanente cedere si comuni, inviò una deputazione, a leu cispo era l'arciverevo di Lix per fare loro un pateiteo actringo sullo misserie che tribolavano i campaguoli o conchisso proponendo che alcuni deputati dei comuni conferissero con pochi del clerce dei nobili, su migliori mezzi di alleinro i mali che flagellavano que di diserti abitanti della Francia—I comuni, che non volcano pur cedere una spanna di terreno o non sapeno. modo come senane cola le proposta senza compronettria glio cedit.

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii. 29, Mig. i. 37. Th. i. 45-6-9. [ 3 ] Mig. i. 37, Lac. vii. 30, Th. i. 2, 59, [ 2 ] Th. i. 59-3.

del popolo, in gran tempesta di pensieri ondeggiavano qual rendere risposta allorquando un giovinotto, fino a quell'ora sconosciuto nell'Assemblea, levandosi impetuoso grido-"Andate e dite a'vostri colleghi, che se sono davvero cotanto impazienti di asciugare le lacrime del povero, vengano in questa sala e qui a' loro amici, qui si uniscano -dite loro che non più protraggano a lungo le nostre operazioni con istudiati indugi-dite loro che è vapa fatica d'usare coperti scaltrimentl pari a questo per indurci a tramutare le nostro salde risolnzioni!... Vogliano più presto, come degni imitatori degli esempli del loro Maestro, rinunciare a quel superho fasto che consuma le sostanze della classe indigente, accomiatar quegl'insolenti valletti che fan loro codazzo-vendere quei superhissimi arredi tra cui folgoreggiano e convertire queste inezie e vanità del mondo in pane per satollare i poverelli."-A tale improvvisata, la quale con tanta lucidezza esprimeva le passioni deste in quell'ora, un confuso mormorio di applanso si sparse lungamente tra le fila dell' assemblea-ognuno a chiedere, a ricercare chi fosse quel giovine deputato che con tanta ventura aveva dato sfogo ai pubblici sentimenti. Più tardi il di lui nome fe' tremare ogni nomo in Francia,-era Massimiliano Robespierro (1).

In quest'ora difficilissima, le misure della corte non furono condutte con quella fermezza che le circottane richiedeano. Il Necker non avan hastevolo risoluzione per vinecre quel solo partiti Il quale promettes asulto, nince icoli èl clero ed i nobili in una camera, in michi tra i comuni. Non si arrischiò di proporto al Terzo-Stato, perchè temeva non ne solivise la fama popolare di cui godea, nel di sollectario appo il re, perchò poco sperava gli verria gradito. La corona non ere ancora hastantemente rasmitiata per abbassaria sile strette limitationi di una temperata monarchia. Codi desiando di evitare una rottura con non ol'altro del partiti samral i sondiberna d'entramile si astatinà a seguire quel vecchio sistema di temporeggiare, che tra tatti avvia nei moti civili di il più rottaposo (2).

E non è cosa degna di poca avvertenza la quell' epoca feconda di gravi fortune, che gli ordini più elevat della nobilità erano quasi una nimi in resistere al loro congiungimento col clero fu una camera separata. Egli at chiarirono nimicissimi d'ogni nione con un corpo cod misto siccome era divenuto Il clero, comprendendo non meno di cento curriti di nascita biphes.

Coloro poi che portavano nomi storici erano anche più scontenti di legarsi ed unirsi con quei nuovi nobili, che riguardavano di poco

[ 1 ] Damout, \$1. Th. 18-5.

{ 2 } Lac. vii, 51-3. Mig. 31-4.

difériré adji cressurirés patentati. La vivialma geloria che rodera il concredegli antichi patrici corto in nobili turule o composued a celoro che di recente aveano acquistati (icli, fu una delle precipue cause che humped fosse opposta alla Rivoliunione aleuna valida resistenza.—Così, per ana strana fatalità e per gi effetti di un pazzo orgofio prive d'opni seprimeza, quel due ordini dello stato la cui sialme pendera dalla poloro unione erano i più contrazi di tutti a formaria; e si rese impossibile l'impiano di due camere separato perchè nessono, nè ance co-loro che per campar dall'imminente ruina doveano promoverne la unione, la societare of the descriptione della compositati perchè nessono, nè ance co-loro che per campar dall'imminente ruina doveano promoverne la unione, la societame or il 1.

Fra di tanto l'ardimento dei comuni e le loro pretensioni crescevano d'ora in ora colle dubbiezze e la pochezza d'animo degli avversarj. Non più era questione, se dovessero di propria autorità costituirsi in rappresentanti della nazione,-l'unico lor dubbio-qual titolo dovessero assumere. I moderati proposero dovessero appellarsi i comuni di Francia, indicando bastevolmente con tal espressione, quanto l'animo loro piegasse verso la costituzione inglese. L'abbate Sièves (2) crebbe le capidità dei democrati, mottendo in raffronto il namero del loro costituenti con l'altro degli ordini privilegiati.-" La camera de'nobili," diss'egli, "rappresenta 150,000 individui, noi 25.000.000. Se cediamo, sobbarcheremo vencinque millioni di popolani al giogo delle poche migliaja degli ordini privilegiati."-Il dibattimento che si prolungò anche dono la mezza notte fu condotto colla massima violenza: le grida dei partiti opposti soffocavano la voce degli oratori. Il vento soffiava con terribile furia o scrollava le finestre e parea che l'edificio sotto il cui tetto erano ricoverati dovesse ognora piombare su di loro. Ma Bailly presidente, rimaneva Immoto e la minorità stanca d'un' infruttnosa opposizione si ritirò ad un'ora di notte, lasciando il campo di battaglia in mano del partito popolano. Allora fu risoluto colla maggioranza di 491 su 90 d'abbracciare il titolo di Assem-BLEA NAZIONALE.

Nello stesso tempo i comuni intimavano agli altri ordini che o privi od arrisi dal loro assentimento sarehboro nell'ora istessa passati a

T. I.

15

<sup>[1]</sup> De Bund, L. Bit, Th. L. Li, Burkey, Ed. acre pretes elle précision. "One ed assense (2) Demont to serpe to displace service distillatente service Domain, Palabasa accesse (2) Demont to service de l'accesse de l'accesse

costituirsi legalmente, locchè in effetti non tardarono di fare dietro quel dignitoso indirizzo.—Assumendo il titolo di Assemblea Nazionale, il Terzo-Stato apertamento ebbe chiarito il fermo intendimento di erigerii sublime al sovrano potere ed imitando l'esempio del lungo Parlamento di Carlo I porre in non cale il trono e la nobilit di Vica.

Gil aristocrati rimastero fulminati da talo improvvisa mitura ma; non pasaederano aleuna capaciti, ferrenza o hastroèu lusione per impedirmo i subiti risultati. Il marchese di Montecquica fui is olo che propose il partito più ragionevole che si presentave; era—che per controbilanciare l'acquisto del potere ottenuto dai comuni, i sobili ed il ciero dovesereo dirigne i loro dovira spoi il re, node i cestituisse insisemenente in una camera superiora.—Na per avvauzre cotalo passo richidocasi risolutione e di questa per l'esponta difettavano. Il dues supplicarono Larigi cole la factine aggi cochi di adoltare vigoroso missure e sostenere i loro ordini contro l'usurpasione dei cosmuni Indarto, e ra divisi a nobibil, al corte validanto. Solamente i comuni possedoano saldezza, operosità e consequentemento ottennero l'indiera signosia dello stato (2).

Il secondo passo avanzato dal Terro-Stato fu dichiarare tutte letagici illegali, oceetto quello da lui stesso votate durante il tiempo incui era assembrato.—Nell'istess'eposa lo temenze dei capitalisti transullaronsi col consolidare il pubblico debito o l'allarme del populo assopi colla nomina d'un comitato cui devolveasi l'ufficio di vegiaro sulla pubblica assistenza (3).

Verun labbro umano potrà mai con sufficientí parolo raccontare qualo specio d'entusiamo occitasero per tetta la Francia colati risoluti avvisi. Lagrime di gioja scapparono dagli occhi di ciaseun cittadino, appena talia movesi si paracro per la province.—"Ul giorno solo," rea il grido universale, "distrusso ottocent'anni di pregiodigi el di schiavitò. La naziono chio ricuperati i di el dritti, ripreso il auto dominio la ragiono." Mai più veggenti siettero soprapensiero, tremarono per lo concegenzo che doveano nell'avverino accompagnaro quasil pasti concegenzo che doveano nell'avverino accompagnaro quasil pasti non posti da handa, in non calo le consociadini, i dritti aboliti ma l'anorità, la stesi autoriti del treno è copertamento minata (b). In laghiltera, fra'tero ordini la bilancia del potero si conserva eguale ma qui, l'Assemblae Nazionalo tutto inchiotti."

<sup>[1]</sup> Mig. I. 39, Lac. vii. 22.5. Th. i. 55.7. [3] Mig. I. 39, Riv. 17. Th. I. 59. [3] Mig. I. 30. Th. i. 60, Lac. vii. 30. [4] Riv. 18.

Per tenere fermo a'pericoli che ogni di vienniù ingrossavano, il Necker coloriva il disegno d'una costituzione acconcia a satisfare totte le classi e tranquillar la pubblica mente. Giusta i costui avvisi il nuovo governo di Francia dover riuscire somigliantissimo alla temperata monarchia inglese: e come tale, sendo innestato colle istituzioni feudali, non potea che offrire il più splendido prospetto di stabilità. E perciò propose, tutti i rappresentanti della nazione dovessero votare per testa su quegli oggetti che toccavano le tasse, per ordini in tutte quistioni su' dritti o privilegi individuali; e da quel giorno in poi assembrarsi gli Stati-Generali in camere separate. Ma i nobili aveano oramai guadagnata la mano sulla mente del re. Impertante vennero dalla corte maturati violentissimi disegni ch' egli nen approvava. E venne determinato di chiudere la sala del Terzo-Stato fino a' 23 giugno, giorno in cui Luigi in propria persona dovea aprire sna mente a tutti gli ordini riuniti. Il vero oggetto di tal consiglio era di togliere al Terzo-Stato i mezzi di crescere in gagliardia, seco incorporando un grande e considerevole numero di preti e di nobili che sapeasi, tentennare nelle loro risoluzioni. Però le conseguenze che poscia da ciò si raccolsero, riuscirono altamente fatali agl'interessi Francia (1).

Il 20 giogno, gli araldi d'armi proclamarono in Versaglia, dover Loigi il 23 del cennato mese ricevere gli Stati-e nello stesso giorno le porte della sala degli Stati-Generali dai granatieri della guardia furono chiuse ai deputati de' comuni. Cotal passo riuscì tristissimo; chè annunziò ostili intendimenti senza aprirli chiaramente ed irritò i commi senza soggiogarli. Il Bailly presidente dell'Assemblea, si fece solennemento alle porte e trovandole per ordine del re barrate, protestò contro la dispotica violenza della corona e sull'istante si raccolse cogli assembrati comuni, circondato da un'immensa corona di riguardanti in un vicino cortilo al giuoco della pallacorda destinato. - Colà il seguente giuramento si prestò immediatamente dai deputati e primo tra tutti, dallo stesso Bailly .-

"L'Assemblea Nazionale, avvertendo d'essere stata convocata per fissare la costituzione del reame, rigenerar il pubblico ordine, stabilire i veri principi della monarchia-che niono avea virtù d'impedirle la continuazione delle soo deliberazioni, il compimento dell'importante lavoro alle sue cure affidato-e che, quantunque volte i di lei membri sieno assembrati, colà esiste la vera Assemblea Nazionale della Francia decreta che tutti i deputati riuniti e presenti debbano sull'istante

f 1 1 Mig. t. 40.1, Lac. vii. 87-8, De Statt, Riv. Fr. t. 37. Th. t. 61-2.

prendere un giuramento di non separari jammai; es disperti di riucione del pubblico del pubbli

La corte in tale circostanza commise un madornale sbaglio, estinandosi a non partecipare a'Reali od al partito costituzionale della Assemblea i suol disegni e così non impedì quell'unanimità che necessariamente sorse contro l'adozione di misure violente, senza conoscerne scopo.-Che ne venne? i membri più mederati nelle loro opinioni, insospettiti dell'autorità regia ed allarmati a quell'apparato di forza militare diretta contro l'Assemblea affratellarono co'più rotti demo-crati e se togli soltanto un animoso deputato, il giuramento fu preso unanimemente. Questo passo risoluto compromise l'intiera Assemblea in una lotta contro il governo. Le menti de'deputati inacerbironsi pel timore d'un'imminente violenza e quel gierno strinse un secreto vincolo di fratellanza tra'quegli animi, i quali o ve ciò esistito non fosse si sarebbero d'altronde chiariti disperati nimici. Il Mirabeau singolarmente che dal di dell'apertura degli Stati tanto piegava dal lato dell'aristocrazia, quanto le ambizioni d'un caporione popolano permettevangli esprimeva in epoca più tarda in chiarissimo modo il suo malcontento, chè non gli si fossero a tempo opportuno aperti i veri pensieri del re. "Dunque," gridò, "essere non vi doveva in tutta l'Assemblea un uomo solo, cui quei matti cortigiani avessero partecipati i loro disegni?--Così i re dal soglio sono sobbalzati al palco (2)1"-

Pel cennato divisamento, nel 22 del detto mese, i comnni crebbero in forza e gagliardia.

In quel di l'Assembles si raccolse nella chiesa di a. Luigi, perocchè il cortile della pallacorda, per ordine dei principi reali s'quali apparteneava, era stata chiuso. Colà si riunirone a popolani 148 pretiche accomunavano i loro seani el erano risoluti dividerne i perigli. Capi di questo grande rinforzo erano gli arcivescovi di Vienna, di Bordò e il vescovo di Chartex. Vennero ricevuti con vivo impeto di gioja, con lacrime di gratitudine dai comuni i quali in tal modo acquistarono una non dubbia soperchianza. Quel viuoce cerbe la loro maggioranza su gli altri ordini cottato smisuratamente, che la rittoria del Terzo-Satos, se continuava a rassembarazio im ud'assembles.

<sup>[1]</sup> Lec. vii. 39, 44, Th. 1, 68-1, Siv. 19, [2] Riv. 19, Mig. i. 41, Lec. vii. 39 Demont Mig. i. 41,

appariva a tutti troppo manifesta.—Lo spettacolo del clero che univasi co suoi fratelli dei comuni eccitò i più alti trasporti di amorevolezza e gli uni e gli altri col pianto sulle ciglia, colla fronte radiante di gioja si striasero in fraternevole abbracciamento (1).

Chi allora, chi avria potuto prevedere, che poche settimane dopo gli coclessatici ariano atti alla più chifoxa misoria ridotti di quei medesimi che gli accoglievano in quel punto come loro liberatori nò un prete avrebbe potuto compariria elle strade, senza caporsi a più grossolani, stomacosì insulli! Mi tale è il destino che toces a coloro i quali credono di potere esna talune concessioni estorte dalla paura

infrenare il corso d'una rivoluzione. Ed è impossibile rifiutare un tribute di ammirazione a quegli uomini imperterriti, i quali vinti e trascinati dallo zelo per la libertade e dalla carità di patria si avventurarono ad adottare misure accompagnate da tanti perigli e che giusta tutti riguardi poteano precipitar molti di loro in fondo a bujo carcere o trascinarli al palco. Pochi caratteri storici immaginar si ponno più dignitosi di quello del Bailly, che coronava una vita di scientifiche fatiche votandosi alla patria, circondato da un'Assemblea che ammiravalo, l'idolo del popolo, la maraviglia dell'Europa! Ma quanto vane sono le speranze d'ingrandimento duraturo, fondato sugli applausi delle cieche moltitudini! Oh se l'occhio profetico d'un nomo avesse potuto in quel di stenebrar la caligine che abbujava il futuro avrebbe scoperto quest'idolo del popolo trascinato vilmente nel Campo-di-Marte, colle braccia legate al dorso, la guillottina sospesa sul di lui capo, dannato dall' Assemblea, esecrato dalle genti, abbeverato colla coppa di tutta amarezza per satollare l'acerbissimo odio e la selvaggia vendetta della vile plebaglia, a sostener la quale, tanti perigli facevasi in quel punto animosamente ad incontrare!

La maggioranza della nobiltà, al primo udire l'audace risoluzione presa dai comuni, che ammontava in effetti all'occupazione degl'intieri poteri del governo nomò nna depntazione per esporre i snoi lamenti a pie' del trono.

Una minorità di quaransette membri dissenti da tale misura e poco dopo apertamente sposò la causa dei comuni. Tra questi contavansi le più cospicue famigliance, gli nomini più destri della nebibità francese; i duchi di Orleans, La Rochefoucautt, Liancoviti conte Lally Tollendal, Clermont Tonnerre, i due fratelli Lameth, il marchese La Fayette. Eppure nol corro della Rivioluzione funcon tutti

<sup>[ 1 ]</sup> Dumont, 30-3, Mig. i. 42. Ballly, i. 203, Riv. 30, Th. i. 74.

guillottinati, banditi, disfatti! Memorando esempio dell'impotenza in cui rattrovaronsi in seguito gli ordini più alti sociali a raffrenare quella forza popolare ch'essi stessi concitavano a movenza e della fulitità dell'idea, non essere le novazioni giammai perigliose lorquando

dirette da'più grandi proprietarj dello stato (1).

In ultimo la famosa sessione del 23 giugno ebbe luogo. Il re prese il suo posto sul trono, circondato dalle sue guardie, sfolgoreggiante di tutto lo splendore della monarchia;-fu ricevuto con tetro, profondo silenzio. Le parole di Lnigi XVI versarono da principio sulla condotta dei comuni, dannandola e lamentando quello spirito di fazione che di giorno in giorno ingigantiva tra' rappresentanti del popolo e del pari inimicavasi gl'interessi della nazione e i più caldi desideri del suo core. Poscia si lessoro le dichiarazioni del monarca. Prescriveva colla prima la forma che doveano tenere gli Stati nell'incontrarsi fermandone l'Assemblea in tre ordini, protestando esser ciò essenzialmente vincolato colla costituziono dello stato-regolavane i modidello deliberazioni-annullava le proteste del 17 gingno avvanzate dal Terzo-Stato, come contrarie alla legge-riservava alla corona il dritto di regolare i futuri incontri degli Stati-Generali, vietò assistesse il pubblico alle costoro discussioni. Nella seconda comprese una esposizione de' dritti che il monarca concedeva al suo popolo, i quali acchiudevano gli elementi d'ogni sennata libertà.-e singolarmente, aboli i privilegi pecuniari e l'esenzioni dalle tasse dei nobili e del clero-pose fine alla taglia, alle imposte dei franchi-feudi, regolò le spese della camera regale-provide la consolidazione del pubblico debito-assicurò la libertà di stampa-stabili malleverie in favore della proprietà e de'titoli d'onoro-dispose ordinatamente il codice criminale e le personali franchigie de'sudditi-dittò leggi per lo mantenimento delle strade rotabili, l'eguaglianza delle contribuzioni, l'istallazione delle assemblee provinciali .- E davvero col cuore sul labbro, quel buon Luigi potè sclamare "Posso dire senza dobbio d'ingannarmi, che nessun re del mondo ebbe mai fatto tanto a favore de' suoi sudditi quant'io pel mio-ma qual altro il meritò meglio del popolo Francese (2)?"

Tali importantissime concessioni le quali se state fossero sostenute con sufficiente visoria dal governo avrieno potube arretare il terrente della Rivoluzione non rabbonirono, non raddolciarono il pubblico malumore. Erano endati quei giorni beatissimi nei quali il hinguaggio della moderazione potensi ascolurare—o quando mai le passioni eddono

[1] Th 1.65.

[ 2 ] Riv. 23-4, Th. 1 67-8, Lac. vii. 43,

all'impero della ragione o le moltitudni rinculano, assaggiato una votta i sapore del potero? Le parolo colle qualit i ro conchiuse i il ro conchiuse il ro conchiuse il ro conchiuse il discorso aveano l'aspetto, non la realtà del rigore; spegliarono d'ogni grazia il dono, reara nulla aggingare call'astorità del donottore. Luglio minaccio s' dopatuli la sua vendetta, so rositessero—discioglierli, eve eggiusero le oppositioni—compiero da se o di sua propria astorità la regiusero le oppositioni—compiero da se o di sua propria astorità la mini la dimane in camoro separato.—Il ciero, i nobili abbedirono; io-listari insacre no les tessos lugo ei commi (1).

Il gran corimoniere, finita la sessiono, cutrò la sala e ricordò a'membri gl'intendimenti del ro. Il Mirabeau levandosi, con sovrumana possa gridò,-"Signori! io ammetto cho le concessioni di Luigi sarebbero sufficienti per assodaro il pubblico bene, ovo i doni del dispotismo non riuscissero funesti sempre. Ch' è mai questa insolente dittatura cho ci pesa sul collo? Questo spado cho ci luccicano intorno, guesta violazione del santuario nazionale sono forse il degno corredo d'un dono al popolo elargito? E chi, chi prescrivo questo leggi? Il vostro mandatario;-colui che dovria ricovero da voi comandi, non darli. La libertà dolle discussioni è distrutta; una forza militare circonda l'Assemblea! Epperò io propongo cho voi, procedendo colla necessaria dignità, dobbiate agire da oggi innanzi giusta lo spirito del giuramonto già preso e rifintar di separarvi finchè non abbiate la costituziono completata." Quindi volgendosi dispettoso e torto al gran cerimoniere, questo parole gli saetta,-" Andate e dite al vostro padrono cho noi stiamo qui per ordino dol popolo o non vi sareme scacciati che colla punta delle bajonetto."-" Oggi voi sieto-soggiunse Sièyes calmo, tranquillo-quello ch' cravato jeri; dunquo seguitiamo lo deliberazioni." E dietro una mozione di Camus, ratificarono tutti i loro atti e dichiararono la persona do' mombri invio-

E le cannato concessioni considerate în so stesse sono le maggiori che mai da sun monarea si asensissoro ai sanditi e din tutt' altritenja ravieno chiamate lo lacrime di grasitudino sugli occhi a ciascumo— ma l'uragano delle passioni crasi rideste, la democratica ambirono tremendamente riardeva ogni petto e la condotta conciliatoria di Luigi non valoc che al egipurocree esta mali finama. Se un operano i posteno a la considera del considera del considera conciliatoria di Luigi con valoc che al egipurocree esta mili finama. Se un operano i posteno e la considerano camo il pagamento d'un vecchio debito ni bendono che a crescercia aste dello ficatiori popolona.

[ 1 ] Mig. i. 43, Lac. vii. 45,

labilo (2).

[ 2 ] Lac. vii. 45. Mig. I. 4. Th. 1 68-9.

per novi addinandi.—I'. Assemblea avea fitto in mente di divenire f. Assemble addin. Nacione corregegre la Francia: con dispottea autoriti—qualunque cosa minor di questa parcele indegna d'essere accetta. Il re poi, collo spiegare una pompa di resistenza la quale non venne accompagnata dalla forra, coll annunciare il son pensiere di interneti il trono e terminare poi col cedere viluente commise letteralmente una vera follia che precipitò in un abisso d'inandici guaj la monarchia (1).

Da quel giorno l'autorità regia venne in Francia annullata. L'assemblea avea svelatamente gitato il guanto di sidas agli ordini del trono; la pubblica opinione sorreggevala, crescevale ardimento all'impresa.—L'iniziativa delle leggie la influenza morale che nasce dall'idea d'un sovrano potero passarono col dalle manti di Lairi XVI

in quelle del popolo (2).

Il Necker non ausistelle alla memoranda sessione del 23 giuppo. La sera imanari avarimenso al monarca il uno portatoglio quale però non venne accettato, comecché gli ordinamenti dalla corte adottati fossero tali ch'incontrassero la sua disapporrazione.—Fu scoperto in Versagia dal popolarzo e portato a suz casa tra infinito rombazzo e plauso. Colla condotta da lui tenuta rese manifesisisma la schiettera del di un intendimenti e non lasció piú dubbio, non aver disapprovate le misure della corona. Eporcó da quel giorno ma per briere stagione si riguardo qual esportone de partito popolano (3).

Nel di seguente il duca d'Orloans e quarantasei membri della nobibità si nacolore no la grambo del Perro-Stato. E Pieron ricevuit con tutta i e-brezza della gioja;—ma il duca si mostrò cod stranamente intribato nel punto d'abbandonarie la camera della magnattia eregitiaria legistazione che levandosi dal suo sedile si senti smarrir le forca.—Gli venno effecta la acedi al priosidente; cheb la sorterza di rifiutaria; il fine al quale accennava eri il trono. I cieli lo destinavano al paleo; ad un soglio rivolutionario, ila di in men trista gliupolanza (8).

Ora, il ro resosi scorto qualunque oppositione riusafre ogginalitafruttosa apri il desidroi che il resto dei nobili e dei presi sinuise al Terzo-Stato. Protestarono e fortemente e con calde parciel primi costro l'regio comando e presentirono i fatati effetti che derivati sarchbero ove fossero mescolati con un corpo, in mezzo a cuili loro numero era tanto inconsiderabile raffrontato a quello degli avveranji." La rotta Maestil-"disei il duca di Lussemburgo, presidente

<sup>[ 1 ]</sup> Dismont, 87. [ 2 ] Mig. 6, 44, Th. 1, 74.

<sup>[ 8 ]</sup> Lac. vii. 47. Mig. I, 44. Th. L. 70.

" debbe tutto temere dal lato d'un' Assemblea ch' ebbe già data mostra di violenza con quel suo pazzo ed illegale giuramento. Ora, se la cennata Assemblea ne vedrà giungere tra le sue mura, quall'immenso avvantaggio non caverà da tanta splendidissima vittoria? E che dobbiamo attender noi da una corporazione che sl spesso ci scavò sotto i piè la fossa? La nostra presenza accrescerà quella stima di cui già gode, senza indebolirne l'ambizione. Divisi dal Terzo-Stato, oggi formiamo per lo manco una camera opposta alla di lui furia; brulicante di perigli è la postra posizione, ma noi gli affronteremo alacremente, imperò ch'è mestieri difendere il trono."-"Nò!" sclamò quel buon re tutto compunto, "io non permetterò giammai che i miei fedeli nobili s'implichino in una pugna cotanto ineguale. È mio dovere, mio desiderio camparli dai perigli manifesti. La mia mente è fermata-Non soffrirò giammai che per mia colpa pera anima viva! Dite a'nobili che Lnigi gl'invita ad incorporarsi cogli altri ordini; se ciò non basta, io qual sovrano, io gliel comando!"-E quell'ordine venne obbedito; nobili e clero s'incorporarono col Terzo-Stato, ove bentosto s'inabissarono in una strabocchevole onnipotente maggioranza (giugno 27). E così l'umanità del re rovesciò il trono (1).

Cotali eventi crebbero in Parigi, esaltarcon sovrnmanamente l'ecciate fantasie depraigio sipriti lizarri. Tutti i giovanotti, gli anicia radesti, i visionari credettero di vedre spontare d'istante in istante la seconda chi dell'oro; la rignerazione della famigliaraza sociate dever purificare tutte le pecetta, estirpare oggi sofferenza. Il Palezzo Reale, che poco pria era stato costrutto con immensa spessa di duca di Orleana, era il centro d'oggi andarzo, d'oggi agitazione—nei suoi spiendidi giadrini traggevano a frette, si suembravano i mal-contesti—sotto i suoi magnifici portici aprivansi i casini, le botteghe mareggianti di demorstici (E). Trai fundi edivo, tra le bestemnie delle biscarze, tra gli amplessi della prostituzione fo così cultata la libertà in Francia-mò potea avere una culla pià sporca:

I posteri dureranno fatica a credere, quali e quante passioni tremende ribollissero in quell'epoca nella capitale. I reggeni per santa carità di patria, i capitalisti pel disto di campare dal naufragio le proprio fortune, il popolo per la stretta de s'uno bisogni che attendevad'ora in ora vedere sparriti, i botteggi per ambisione, i giovanotti per cantissamo, i recchi per timore tutti insidemenente renon affaiciat da violentissimo occitamento.—L'arienda d'ogni bisogna cessò.—Invece di attendere alle proprio e solite faccenda, a cocaragili d'ogni specie,

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii. 54. Th. i. 73. Riv. 33.

<sup>[ 2 ]</sup> Lac vii. 58. Riv. 42.

d'ogni grado empivano le strade, ansiosamente dibattendo i pubblici eventi, circondando assalendo con addimandi chinaque arrivava da Versaglia.- Ma specialmente tra la corrotta genia d'una viziata sociotà serpeggiò potente la febbre dalla Rivoluzione. Le numerosissime cortigiane di Parigi con unanime avviso sostennern la causa popolana e con vezzi, con moine, con seduzioni non poco contribuirono a strappare i soldati dalle proprie bandiere-evento che guari non stette ad aver luogo (1). Il reggimento delle guardie francesi, formato di tre mila seicento uomini, nel più alto stato di disciplina ed equipaga gio, avea da quel tempo in poi date non equivoche pruove di diffalta. Il loro colonnello ordinava conseguentemente, stessero quei soldatiritirati ne' loro quartieri quando all'improviso trecento di loro ruppero fuori dei limiti prescritti e si raccolsero sull'istante nel Palazzo-Regle. E furono ricevuti con entusiasmo e col danaro de' partigiani Orleanisti largamento pagati; e a tanto giunse l'impeto della gioja cagionata da quella diffalta che quantunque ciò si appaia incredibile a bella prima, sebbeno provato col detto di numerosi e specchiatissimi testimoni donne di buona casata o di alto conto non dubitarono di abbracciare svelatamento i soldati, lorquando andavano diportandosi nei giardini colle loro amiche. Ma poichè tali disordini si ebbero rinnovellati per qualche tempo, undici dei caporioni dell'ammutinamento furono presi e cacciati nella prigione dell'Abbazia.-Un vile popolazzo denso di sei mille uomini tosto assembrò, abbattè le porte del carcere, li ricondusse in trionfo al Palazzo Realo. Luigi XVI, dietro una petizione dell'Assemblea, perdonò a prigionieri e nella dimane procedevano trionfalmente traverso le strade di Parigi (2).

Tanti perigitosi eventi richiodeano neconsariamente qualele paiso decisivo dovesa dinfiperastallimente prendersi per sottante la vasiliante antorità del trono. I nobili rinvennero dal primo atsupera—perioni (ir sonti la necessità di adoptera violenti nissure per arrestireri progresso della Rivoluzione. Anche per qualche tempo dopo la tero riuntione co' commi, i nobili rento solit incentraria i una cassera differente proparavano un protesto contra l'ambitione dell'Assemblea. Nota dell'assemblea dell'assemblea contra l'ambitione dell'Assemblea dell'assemblea contra dell'assemblea dell'assemblea dell'assemblea contra dell'assemblea dell'assemblea dell'assemblea dell'assemblea contra dell'assemblea dell'assemblea dell'assemblea dell'assemblea contra dell'assemblea dell'assemblea

[ 1 ] Mig. i. 47, Lec. vii. 60-5, Th. i. 81. [ 2 ] Lec. vii. 60-2, Mig. i. 47, Th. i. 82-3.

vennero raddensale nollo vicinanzo di Verzaglia. "Maresciallo," disse il re lorquando lo ricovi la pima falsa, "voi sinte vonnto asoccarrezum prence senza danaro, senza forzo, perocchi non posso celarvi, lo spirito dirivolla avor falte grandistragi tral e noi armato. L'ultima, la soda mia speranza è oggi locata nel vostro noro, nella fedeltà vostra. Evd empireta a più cari desideri d elmi occor se giungereta e frastraras, senza violenza senza spargimento di sanguo, i disegni dicoloro che minacciano il trono e vogliono d'oggi innanti chianzo i fageliti d'ogni miseria sul capo del mio popolo (L)."—Il maresciallo, (gnorante de'mutamenti prodotti dal tempi mallovò la sicurora della capitale e tantotos etabili un numeroso Stato Maggioro, la cui Impertinenza e i fastidiosi portamenti controllurione non poso a carescere il pubblico malumere.

Il Necker disapprovò apertamento quell'assembramento di truppe e Mirabeau preparò un indirizzo dell'Assemblea a Luigi, col quale supplicavasi, volesse allontanare le soldatesche. "Il periglio Sire," disse egli, "è crescente universale-nelle province che una volta peritando per le proprie franchigie potrebbero disconoscere i modi di raffrenare la loro violonza-nella metropoli, che urtata dal bisogno, combattuta dai plù fieri sospetti rincrudirà i vecchi odi al comparire dei soldati-tra le medesime trappe che poste in contatto col vero centro dello scontento, petranno dividerne l'infinenza e scerdando un giuro ch' ebbeli fatti soldati, rammentare che la natura feceli in pria uomini. Tutte le grandi rivoluzioni nen iscoppiarono che da miserevoli cause-più d'una volta il mondo fu capovolto da un evento assai men tristo del presente, " Il più vivo allarme signoreggiava in Versaglia e i membri dell'Assemblea rimirarono col rancore chiuso nel petto i lunghi traini d'artiglierie e cavalleria che incessantemente attraversavano lo strade (2).

Ormali a corte adottava svelatamente ostili diospia. I saloni del palazio bridiarono citanto di gienerili, colonneli, a judata di campo cita giovani membri della nobilità, in cui inesperiona, la cui ienerii sipirarono alla regina e di di elifiencio wii virragionevole finanza nelle proprie forza. Il ministero venne completamente mutato edi IN ceker ricevè enello stesso tempo di suo congedo i ordino di abbandonare il regno. Questo formale comando era accompagnato da un polizino del re (3, col quale annunciavagii non aver potto impedire il suo congedo e pregavalo si dipartiuse privatamente per timore di ecciarre pubblici distrubi. IN scher ricevè l'intimusion nell'ora de vestivaria per sedere

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii. 65, Nig. i. 47, Th. i. 85, [ 3 ] Lac. vii. 69, 70, Mig. 47.8. h : 88, [ 3 ] Lac. vii. 67-5, Mig. i. 47, Th. i. 86,

a mensa. Pranzò tranqoillamente senza divulgarlo ad alcuno e cadendo la sera si parti con madama Necker per Brusselles.

Cotale mova precipitò Parigi nella più profonda costernazione. La rabbia mocesa hentota ol limora; i leatri venero chiosi; il Palarez Reale rimbombò capamente del grido "All'armi, all'armi, all'armi del un capo che doves in avvarier tanto distignerai, Camillo Desmoulias, armatoli piatole dette il segno dell'insurrezione spezzando un ramo d'albero nei giardini e collocadono le frondi sulso cappello. Tutte le fegile furno tantosto abstacchiate dagli alberi e le molitudini si decorarono coi simboli della rivita. "Cittadini" diese Camillo, "Il momento dell'azione è giuoto. Il congredo del Necker è il segno d'una nuova S. Barto-lomne contro i patriotti—in questa stessa sera già virzare i a lattaglioni tedochi aboccheranno dal Campo-di-Marte per Isennarci misermente. Un sol paritio ne redata. "correre al frami."—

Le molitudini d'un sol coure, d'un animo solo adoltarono la run preposizione e decorate con tralei verdi procedettero per tutte la strada, recando in trioufo i busti del Necker e del duca d'Orleans. Quell'attroppamento però venne heragistico dal Reale Techeco che fuposto in fuga da una graguouda di assai—ma i dragoni del principe Lambecchi escendo accorni i infortro, il proplazo fu rotto e disperse traverso i gardiari delle Teglinico. Net tumbito, il latero derbasti e dei un soldato nationali. Rivolarione (III:

Per la distinta parte che prese in tale circostanza Camillo Desmolins acquistò il nome di "Primo Apostolo della Libertà."—Associato con Danton, per lunga stagione godò il sorriso del favore popolano. Fini sur un palco, vittima di quella stessa fazione che con tanta cara erasi studiato a creare.

Il principe Lumbeschi area situato mo squadrone di dragoni di fronte allecastrone delle garuti fi nancei sper incattere temenza a quelte tarbità bande. Ma non appena si obbe ricevuta notizia dello esacco sofierto nei giardini delle Tuglierio, le trupper ruppere lo harre di firon di fronte alle caserme e aprirono un fuoco sui cavalleggieri che gli stinue a ritirari; e gl'inseguirono in forote alle caserme ce aprirono un fuoco sui cavalleggieri che gli stinue a ritirari; e gl'inseguirono fino a giardini delle Tuglierie e si atellurono in ordine di hattaglia di forote al popolaren tra questo e truppe reali. I soldati stazionati nel Campo-di-Marte ricevettero comando d'avvanare e aloggiameli—furono ricevati con una scarica di monchetteria, ab si poterono indure a rispondere a quel fuoco. Il regimento del Procolo Strizzro fu il primo a dare il resempio della resignato del del resempio della sui primo a dare il resempio della resignato del del resempio della sui primo a dare il resempio della resignato della resempio della resempio della resempio della resignato della resempio della resempio della resempio della resignato della resempio della re

[ I ] Lac. vis 70. Th. i. 89. Mig. i. 48.

diffalta. Era perduta la monarchia; le truppe regali ribellavano—il resto dell'armata rifiutava d'agire contro il popolo (1).

In tali stremezze gli ordinamenti dalla corte adottati non erazo acconcia rakhonice o domore gli animi. I soldati furono ritizati da Parigi e raccolti intorno a Versaglia. Un regimento campeggió negli spleadidi arnacet del palazzo, mentre il governatore della Bastiglia indarno chiedeva truppe e munizioni—E' sembrava che il governo fonce solamente intento a intimidire l'Asemblea, quando il forrette dell'insurrenzione popolana ruggiva, ingrosavar a suoi piedi. I corticrepresentare i muniti qua passegiori e malleavano la sicurezza della capitale. Ma svenii pur troppo fatali convincerli doveano del force errore (2).

Durante l'assenza dei militari, i tumulti di Parigi fissarono il sommo d'ogni eccedenza. Immensi attruppamenti d'operaj versarono insieme e dettero sfogo ad un linguaggio il più incendiario. Spalleggiatl dalle guardie che ormai apertamente si raccoglicano col popolazzo, ruppero contro gli arsenali e le botteghe degli armajuoli, distribuirono fucili trai loro aderenti, bruciarono parecchie case, aprirono le barriere ch'erano stato chiuse per comando del re. Il Palazzo degl'Invalidi fu preso coll'ajuto dei veterani che alloggiavanlo, sotto gli occhi delle truppe di linea ch'erano accantonate presso la scuola-militare;-20,000 moschetti e venti pezzi di cannone caddero in loro podestà e venuero tra gl'insorgenti distribuiti. La piazza di Grève si tramutò in un vasto doposito d'armi, munizioni, artiglieria. - Al Palazzo Civico fu scelto un comitato, che rapidamente ordinava nna forza rivoluzionaria: 50.000 picche furono sull'istante ammannite e consegnate al popolazzo-Venne quindi decretato dovesse la forza armata levarsi a quarant'otto mille uomini.-Così cominciarono le Guardie Nazionali di Parigi, schiere che prestarono altissimi servigi talvolta pel bene, talaltra pel male del paese nel diverso mntare della Rivoluzione. Nella risolutezza di loro condotta e nella rapidità degli ordinamenti i Francesi per dire vero superano qualunque nazione rammentata dall'istoria (3).

E le spaventevoli orde di genti cho sempre appajono nei travolgimenti civili nè mai si vedono se non in siffatte circostanze allora di ogni dove formicolavano, quasi fossero sbucate dalla terra. E tali bande tumultuanti di buon ora ricevettero qualche saldezza mercè le

<sup>[1]</sup> Mig. i. 50, Toul. i. 73 Lac. vil. 71. [3] Mig. i. 54.7, Lac. vil. 79, 52, Toul. i. [2] Toul. i. 74, Lac. vil. 76-8. 75, Th. ii. 90.

guardie francesi che per la miglior parte erano con esse incorperate e resero i più importanti servigj nei conflitti che più tardi seguirono (1).

Nella mattina del 14 si sparse la nuova che le truppe aquartierate a S. Dionigi marciavano sulla capitale e che i cannoni della Bastiglia erano appuntati direttamente contro la strada S Antonio. Si levò tosto il grido "Alla Bastiglia, alla Bastiglia!"., ed il torrente della insurrezione sboccò tempestosamente verso quella direzione. Il nome di quella maladetta fortezza, sotto la cui volta le vittime della tirannia della corte erano state si spesso intombate, eccitò stranamente l'indignazione del popolazzo e le formidabili forze insorte circondarono le sue mura. Ottanta invalidi e trenta delle guardie svizzere ne formavano tutta la guarnigione le quantunque le artiglierie fossero benprovedute, pure il luogo era quasi privo di cibo pei soldati. I cannoni nullamanco erano carichi di mitraglia, il ponte-levatojo alzato e le sentinelle postate al loro luogo, come durante i tempi d'assedio. Alcuni insorti furono ammessi entro il primo ponte-levatojo a parlamentare colla guarnigione. Trascinati dal loro ardore cominciarono durante i ragionari a scalar le mura esterne, per lo che il governatore ordinò si facesse fuoco. Spaventati però dei terribili effetti che avrebbe prodotti sulle dense masse degli assalitori la mitraglia, non scaricarono i soldati da principio che i moschetti che valsero a respingero i capi dall'assalto-perlocchè il popolazzo cadde indietro in piena confusione. L'arrivo delle guardie francesi con artiglieria, in un attimo rapidamente cambiò la scena. Questi invitti sostennero con intrepidezza il fuoco della fortezza che ormai cominciava a fulminare con mitraglia e dalle case situate presso la Bastiglia risposero vigorosamente con fuoco di moschetteria mentre i loro cannoni aprivano le becche e battevano quelle antiche mura della cittadella. Per caso o proposito, la catena che sospendea il più basso ponte-levatojo si troncò, perlocchè cadendo immense moltitudini di nomini armati tosto riempirono il cortile. La guarnigione scorgendo infruttuosa e soverchia ogni altra resistenza (2), alsò la bandiera bianca sul torrione e noco dopo abbassò le armi.

Una sanguinosa vendotta lordò il primo trionfo dello armi della libertà. La guarnigione avea capitolato colle guardie francesi sulla promessa d'aver salva la persona ed il prode governatoro Delaunay mosso da tale cortezza a' era tenuto dal porre fuoco a' mazazini di polvere e saltare in aria co'suoi oddati, colla fortezza, oggi

[ 1 ] Th. L 92.

{ 5 } Lac. vii. 83-5-8, Mig. i. 60, Tout. 1, 76, Th. 1, 96.9, 101, assalitori. Ma i militari non valsero ad imbrigliare la disperata furia del popolazzo. Durante l'assalto, la figia d'uno degli officiali fu cattorata dalle molitindini che si proponevano cili bruciarla viva, ove la piazza no fosso resa i moel punto stosso e già il avvanno distesa sur un materazzo e pestogli fusco, quando quell'atroca tentativo vennefrustrato dalla generostà d'uno delle guardie finenceis che discesso dalla scalata e salvia la vittina. Tutti gli sforzi dei sofiati, mercè cui la vittoria si crea guadagnata non giumero a calmare la vendetta di quella vila accorraglia di sangua sitibonda. Il governatoro Delavany, trea tutti ufficiali dedire odopti di nomoroso ferite tra le braccia del le guardie che a tutt'omono s'affaticavano per proteggeri.—Il pipode di vende troche con le cata de non sielle mani però questi appoisosi trochi sulla ponta delle nicche al comisto centrale nella piaza di Grèvio in mezo alle erizida di trondo. salti utili di vendetta (1.)

Il sig. de Flesselles, provosto dei mercanti fu la seconda vittima Si allagio sessiri trovata sul govornatore Dalauny ma lettera chi implicavalo di tradimento contro la causa popolana. Fu preso e trascinato verso il Palazza-Resle per asbire una disamina, ma fucilato pochi passi lungi dal Palazza Givico da uno spherro del popolazzo (3).—I circostanti si prepistrarono sul di lui cadavere e lo appesero a' lampioni.

L'entusiasmo dei parigini toccò il suo sommo colla presa della Bastiglia e divenne, come il 10 agosto ed il 9 Termidoro, una delle più grandi ere della Rivoluzione.

Però il più importante o darevole fatto che accompagnò questa prima vittoria popolare fui o stalifimento dello Guaricie Nazionali in Parigii—elvica forza di gran potere a valentia elargita, la quale quantuque peritosa ai spaparios dapprima e balenante, pure divenen in seguito il più forte istramento per riscattare il pace dal ferro giogo che avesgi la plebe imposto. Permate cotali granzito di citatadin non ispogli di averi, non privi di considerazione sebbene non seppre, pure generalmente inciliarano dal lato dell'ordine e di nasguito combattorono il disposismo nato da quell' insurrozione, a sostentar la quale raccooliemani da hel principio.—

La notte che succedette a tanto avvenimento fu passata in Parigi tra straordinarie agitazioni ed ansietà. Giravano intorno le più vaghe spaventevoli voci e che le truppe mercenarie straniere dovessero aboccare dalle caserme e dai bivacchi e porre a fil di spada gli abitanti che si preparasse pna seconda St. Bartolommeci—e le moltitudiai

[ 1 ] Lac. vii. 86-0, Mig. i. 66-1, Th. 1 100-1, [ 2 ] Mig. 1, 62, Lac. vii. 90, Th. i. 102.

infinite a harricare lo strade, a spezzare i pavimenti, a trasportar pietre sui terrazzi delle case, a stabilir guardie nei principali quartieri. Ma nulla occorse che giustificasse quello strano allarme e solamente le agonie della paura sofferte in quella notte vegliata addoppiarono gli intensi sentimenti che agitavano la plebe (1).

Intanto, i disegni dei cortigiani rapidamente maturavano. Infatuati dai rapporti ch'erano loro trasmessi da' comandanti militari, circondati da un'impetuosa e pazza nobiltà vagheggiavano il progetto di ristorare la pace nella capitale colla subita applicazione della forza militare. Il fragore dei cannoni della Bastiglia che distintamente ascoltavasi in Versaglia si tenne qual augurio di prosperevoli eventi -perocchè indicava il principio d'una presente lotta ed il fine della fatale irresoluzione delle truppe. Gli antichi officiali sghignazzavano alla matta idea, che si potesse prender d'assalto la Bastiglia e persistevano a rappresentare i tumplti come un affare passeggiero. E fu risoluto, il 15 del cennato mese, di sciogliere l' Assemblea, pubblicare 40,000 copie della dichiarazione del 23 giugno e spingere il maresciallo di Broglio a muovere con istrabocchevoli forze sulla capitale. Pure, quell'insormontabile avversione che patia il re di veder spargere sangue umano rattenne tutti i movimenti dell'armata e non vi ha dubhio non le avrebbe giammai permesso di far fuoco, se non per resistere le aggressioni degl'insorgenti (2). Ma durante la notte si ricevè la nnova del vero stato degli affari-presa la Bastiglia-Parigi in insurrezionele guardie in aporta rivolta-in stupida inoperosità i regimenti dilinea. L'Assemblea, che da due giorni non avea per un sol attimo lasciato il suo nosto, fu violentemente a tale intelligenza agitata. Si propose d'inviare una nuova deputazione al re por incalzarlo ad allontanare le truppe "No!" gridò Clermont-Tonnere, "lasciamli questa notte per maturare i snoi consigli. È bene che i re, come i privati individui imparino colla propria esperienza (3)." Il duca di Liancourt tolse su di se il duro ufficio di rendere noti al re gli eventi ch'erano occorsi. A tale oggetto si diresse alla di lui camera tra le tenebre più fitte della notte. "È questa, dunque, una rivolta" disse il monarca, dopo una lunga pausa "Sire," riprese l'altro, "una rivoluzione (4)."

vn. \$1.7.8

<sup>[ 1 |</sup> Mrg. i. 62. Lac. vii. 52-3. nella sala d'incontro muti, Irembasciati dall' s-[ 2 ] Mig. i 63, Th. i. 96-7, Tout i. 76-7. Lac. gonie di un penoso e lento attendere. - Gli scoppi del cansone rompendo quel terribile silentio,

<sup>[ 3 ]</sup> Toul. 1. 74. Mig. t. 66. Th. t. 103. ascoltavansi distiutamente e fermarono le orec-[ 4 ] Nella vicenda di tali fatti, l'assemblea chie alla terra per raccorne le menome riverbecombattevasi in violentissimo stato di agitazione; razioni. Nou men di cinque decutazioni, uel e vi giungerano, ad ogni mezz'ora, I rapporti corso di sole quarant' otto ore si presentarono pis allarmanti da Parigi.-1 deputati rimasero al re, il quale, quanto i membri dell'assemblea

Ogni speranza di resistenza pel misero Lulgi andò perduta, che le truppe d'ogni dove disertavano le proprie bandiere.-Indi avvisò di piegare il capo alle circostanze, sottomettersi-partito che lo liberò dalla terribile stretta di esser cagione di morti o di spargimento del sangue. Nella seguente mattina, recavasi privo di guardie e di qualunque seguito. accompagnato solamente da due fratelli, nell'Assemblea. En ricevuto con profondo silenzio, "Signori," disse il buon Luigi, "vengo a consultarvi sovra importantissimi affari! Gli spaventevoli trambusti della capitale ne stringono istantemente a porre mano all'opra. In questa ora di universo allarme il capo della Nazione viene, spoglio di soldati, a deliberare co' suoi fedeli deputati per veder modo a ristorare la tranquillità. So pur troppo che cotalnne voci sgraziatissime da qualche tempo in qua girano ad oggetto di scurare i miei sani intendimenti e perfino la vostra stessa personale libertà vi venne rappresentata in periglio. Credo fermamente che il mio carattere avria dovuto servire di bastevole malleveria contro siffatte calunnie. Per tutta risposta, oggi mi rendo solo tra vol altri. Io mi dichiaro per sempre unito colla nazione e riposo tranquillo sulla fedeltà dell'Assemblea Nazionale (1). Ho dato ordine di allontanare le truppe da Versaglia e da Parigi e v'Invito a rendere noti i miel comandi alla metropoli!"

Immeni applussi scoppiarono a questa popolare dichiarazione. I deputati dell'Assemblea visiti da uno spontaneo movimento rizzaronai del loro sedili e ricendussero il monarce al palagio. Tosto una depatazione apportatire de festevoli annuari spedivasi a Parigi ove recava nan passegiera calma alle riceladate fantasi edi quello molitudini tumultusmit. Brilly fin nomato a prefetto della città, capitano delle armate force il la Faveste l'armatica.

Il 17, Luigi XVI fece sua dipartita da Verseglia, scortato da poche

ora atterrito, perplano per l'editioni del targete, go over il troriano mencioneno le dante cal. No sulla pole soggiori sen ciu è tenere qui l'empie cannoil di qui capetti e dei lai la l'editioni del la comparti del l'accessiva per erriciante il nei la Colciura, di qualent comes finance della quale mane cremonia, juri sulla ripieta del colciura, di qualent del la comparti del l'accessiva del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del comparti del la comparti del proposito del proposito del comparti del proposito del proposito del comparti del proposito del p guardie e da un magro seguito per visitare la capitale, sul cui attaccamento oggimai si fondavano tutte sue speranze. Ampia parte dell' Assemblea Nazionale accompagnavalo a piedi e quel corteggio venne. camin facendo, ingrossato da un immenso codazzo di contadini, molti de'quali erano armati di scuri e di nocchiuti randelli, locchè dava loro uu aspetto veramente grottesco e rivoluzionario. La regina si diparti del suo sposo colla disperanza inchiodata nel cuore, col tristo presentimento di non vederlo più mai. Luigi avea nella mattina ricevuto l'avviso dover essere assassinato lungo la via, ma ciò non valse a tramutare il suo animo ormai fermato. Il viaggio, ritardato da una accozzaglia di genti così strane non durò meno che sette oro:nel quale, quel misero monarca dovè tracannare goccia a goccia l'amarissimo calice d'ogni miscria. Alle porte venne ricevuto dal Bailly cho stava in capo della municipalità e che presentogli le chiavi di Parigi, "Io porto a vostra Maestà," disse il prefetto, "le stesse chiavi cho furono presentate ad Errico IV. Entrò quel re la città come un conquistatore; oggi è il popolo che ha riconquistato il suo sovrano."-Luigi si diresse alla volta del Palazzo Civico tra meglio di cento mille uomini armati, sotto un arco formato di sciabole incrocicchiate. L'intiere genti infinite portavano coccarde tricolori, che ormai consideravansi emblemi nazionali. Pergiunto al Ponte-Novo passò un formidabile parco d'artiglieria; ma a' foconi, alla bocca di ciascun cannone erasi posta una ghirlanda di fiori. Poche grida Viva il Re colpirono le orecchie del miserrimo monarca; le altre Viva la Nazione erano per avverso spessissime. Ma quando apparve a' veroni del Palazzo Civico, colla coccarda tricolore sul petto, tuoni d'applauso eccheggiarono per l'aria e fu ricondotto a Versaglia tra'segni più manifesti e tumultuanti del publico amore (1).

Il giorno dell'entrata del re in Parigi fi il primo dell'emigrazione dei nobili. Il violento parito aristoratico socognado revectait que'esuo disegni di soggiogazione armata e forte tenendo l'ira dei popolani unlenomenta, habandonò il remen. Il conte d'Artois, i principi di Condè e di Conti, il maresciallo Broglio, l'intiera famiglia dei Polignachi se la vignarono in tutta fretta e giunsero scarza molestia soffirre a drassello: Estade escapio di difalta che sendo beatosto insitudi dalla nobiltà inferiore ingenerò le più lacrimevol sventure! Lo stesso danno dovie pur troppo riprodoraria in tutti i susseguenti travolgimenti della Rivoluzione. Il caporioni del paritto realista sempre i primi a proporre fortissisme misure erano nella esteso tempo incapacia e

<sup>[ 1 ]</sup> Luc vis. 10; 0. Th. s. 10; 9. Toul. 1 92:3. Burke, v. 139.

sostenerle, appena incontravano una furiosa resistenza: Così diminuirono quella simpatia che sentì al mondo alla loro caduta da un posto così alto in dimostrando ch'erano indegni d'occuparlo (1).

Tutti iministi, sendo malvisti all'Assemblea Nazionale, seguirono l'escapio dei nobili figgando il naiso paese;—e nello lesteso tempo, il Necker ed i capi popolasi furono richiamati. Il messaggiero lo incontrò a Basila, en qu'al luogo era giunto viaggiando per la terra natale. La di lui reddita a Farrigi iu un trionfo non interrotto. D'ogni dove ricevel persone più incebratiati della pubblica grattidine; ma la sua cettrata in Farrigi non fu solamento l'apice ma il fine della di ul posiciame della procede riempio non del ditu apprendita della procede riempio non del ditu apprendita con la contra della procede riempio non del ditu apprendita con la contra della procede riempio non del ditu apprendita con la contra della procede riempio non del ditu apprendita con la contra della procede riempio non del ditu apprendita con la contra della procede riempio non della ditual procede riempio non della contra della procede riempio non della contra d

Nè guari stette a ricevere nna trista prnova dell'impotenza in cui trovavasi il più popolare ministro ad ammansare la rahbia della vile marmaglia. Lunghe liste di proscrizioni da considerevole stagione si affiggevano all'entrata del Palazzo-Reale, in cima delle quali era segnato il nome di M. Foulon, nn vecchiardo ito al di là dei settant'anni, chiamato al ministero dopo la caduta del Necker, ma che mai non era entrato in quell'ufficio. Fu colto nella campagna, trascinato a Parigi colle mani legate al dorso. La vendetta de popolani non ebbe bastevole pazienza ad aspettare le forme del giudizio e della condanna -ruppero tempestando nell'Aula del comitato, ove quel misero vecchio era sottoposto ad una disamina dal La Favette e Bailly e a dispetto de più generosi e maschi sforzi di costoro, lo divelsero dalle loro braccia e tosto lo appiccarono ai lampioni. Due volte la fatale fune si franse e l'agonizzante infolice traboccò al suolo in mezzo alle moltitudini e due volte lo sospesero di nuovo tra scoppi di risa, tra ululi di gioja.-Con tali spaventovoli esempli d'ogni scelleranza si auspicò nella Francia la rigenerazione della famiglia sociale (3).

M. Berthier gonero a Foulon, poco dopo divise lo stesso destino. Venne arreatalo a Compiègne e posiciaché fia abheverato doi più hardali olitraggi per la via, condotto al Palazzo Civico ove la marnaglia presentagli il teschio del suo parento che ancor grondava sangur. Distole il misero raccapricciando gli occidi dallo schioso spettacole come quelle belve non cessavano dall'avvicinargileto alla faccia, sinchiabo veneroviamente a quel mozzo capo. Gli sforri del Bailly e

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 69. Tonl. L 29. Th. L 108. [ 2 ] Toul. i. 85. Mig. i. 68.

<sup>[ 8 ]</sup> Lec. vii. 117 Mig. L 68, Th., i. 145.7,

del La Fayette risacricono di usovo infruttuosi; fu preso dal popolazno, trascitato à inappioni. Alla vista però del cappio che i mostri già si preparavano gittargli illa gola, il Berthier compreso da un impeto d'altissimo sdegno strappo ha naribatogio dalle mani fun soidato della Guardia Nationale e corse disperatamente tra quell'accoazaglia d'assassimi acadendo colpito di ninumero ferite. Uno dei canibila ivventossi sul di lui cadavero, ne strappò il core e quasi ancor palpitante lo si recò intorno trionfinamente. I teschi del Berthier e Foulon si affissero in cima alle picche e si portarono in gran parata traverso lo strado di Parigi (1).

A tanti eccessi sanguinosi una mano di ghiaccio strinse il core del Necker. Epporò fece addimando ed ottenne dall'Assemblea degli elettori in Parigi una generale amnistia per tutte politiche offese. Il princinale scopo cui mirava nel far ciò, era di campare la vita del barone di Besenval, secondo in comando sotto il maresciallo Broglio, un tempo suo politico oppositore e cui col periglio dei propri giorni avea salvato dalla rabbia del popolo nel suo viaggio da Basilea, a poche leghe di distanza da Parigi. Ma nel careggiare quest' umano consiglio, il Necker sperimentò per la prima volta, quanto poche anzi pulle fossero le sue forze per correggere la Rivoluzione e senti quanto passeggiera fosse l'aura che accompagna il plauso popolare. I di lui attenti non riuscirono a hene. Nel giorno seguente il Mirabean assoggettò la quistione alla disamina dell' Assemblea-"Come mai," gridò l'oratore, "la municipalità si assume il dritto, sotto gli stessi occhi dell'Assemblea, di pubblicare nn'ampistia per le offese? O che forse la causa della libertà non ha più perigli da incontrare? Noi perdoniamo al Necker la generosa ma indiscreta condotta, che in tutti altri eccetto che in lui ammonterebbe a delitto; ma frattanto, con pon minore umanità, studiamci a ristorare il pubblico buon ordine non con generali amnistie ma con una convenevolo separazione delle funzioni giudiciarie da quelle delle moltitudini." Eppertanto l'Assemblea annullò il decreto degli elettori parigini e più ampie vio si spalancarono per dare sfogo alle politiche vendette (2).

I fruti che si raccolsero dall'insurreziono dol 14 Ingito furono immonsi. Il movimento della capitale si appresa alle province. D'ogni dove il popolo basso imitando quel di Parigi si ordinò in corporazioni indipendenti, ono soggetto che alle rispettive municipalità e signi guardie nazionali per tutelarie. La causa insuediata di questo prodigioso armamento fula propagaziono per tutta la Francia delle voci più

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vil. 117-8 Toul L 85, Th. l. 117. [ 2 ] Lac. viz 129-7, Mig. L 69-9. Th. L 119.

spaventevoli sulla prossima distruzione della ricolta per mano dei briganti che battevano la campagna in tutte le direzioni,—stratagemma messo in opra con lictissimo evento dal caporioni della Rivoluzione per raccorsi nel pagno intte le forze armate dei reame (1).

Trecento millo ucomia i atuta fretta vennero arruolati in sostegne del partito popolaco; ceo la posanza del civile e del militro passo nello masi delle genti minute. I nuovi magistrati forcono nomati tra la maranglia e scieli traj più cali diffensosi dei diritti popolani—dala ecostoro autorità rispettata. Gli antichi funzionari, aemoto resile accorti cha tutto il loro potere era finito, d'ogni dove sparvero i estinisero. In men d'una quindicina di giorni l'unica autorità che tuttora ejistene si Francia emanava dal popolo (3).

Ma gli effetti di tanta Rivoluzione sul buon ordine sociale furono da principio altamente lacrimevoli. I regimenti di linea dovunque si chiarirono per la causa popolare-la più vile gregaglia della plebe possedeva armi, no più sopravvanzava alcun potere che valesse a soffocare l'insurrezione del popolo basso. A Caen ed in parecchie altre città, le carneficine della metropoli troppo fedelmente s'imitarono. Un tal de Belzunce, che studiavasi d'apporre un freno agli eccessi del suo regimento fu morto co' più fieri eccessi di crudeltà e dai sicari il di lui cadavero letteralmente divorato (3). Dapertutto i paesani uscirono in armi, attaccarono, incendiarono le castella dei loro signori, sgozzarono od espulsero i posseditori. Le immanità dell'insurrezione della giaccheria nei tempi d'Eduardo III si rinnovellarono ma più ampiamente, ma colla ginnta d'altre e più paurose circostange di ferocia. In quel matto furore che tutti li comprese, nè pur risparmiarono quei baroni che ben sapeasi inchinare dal lato popolare e s'erano a tutta prova cooperati per allenire i loro guai o difenderne i dritti. Colle più ferali torture furono martoriate le malcapitate vittime che caddero nelle loro mani-molte ebbero le piante dei piedi arrostite sur un lento fuoco pria d'esser consegnate a morte-altre gli occhi e le ciglia abbruciate, mentre che distruggevansi le loro case e quindi annegate nel più vicino pantano. Il marchese di Barras fu tagliato in briciolini sotto gli occhi della moglie, la quale sendo molto innanzi pella gravidanza poco dopo morì di orrore. Tutte le strade brulicavano di giovani donne d'alta casata e beltà che fuggivano dalla morte e conduceano per mano i loro vecchi parenti. Così tra le grida disperate dell'agonia e le fiamme degl'incendi sorse in Francia la libertà (4).

[ I ] Th. L 198. [ 3 ] Mig. i. 69 70. Tool. i. 97. [ 3 ] Lac. vii 199, [ 4 ] Lac. vii. 130-2. Th i. 137, Chat Mem. 83-4. L'Assembles pubblicò parecchi energici proclami contro quest'atti di violenza, no no produssero il menono effetto nel reprimenti. Es per dire più chiaro, l'deputati si trovavano così strettamente implicati nella lotta contro la corona e l'aristorazia, che introce di contenere quelle immanità si rallegravano nel fondo del core che avvenissero, perocchè erano nezzi potenti pri rinimidire i loro avveranzi, Vedera o l'undamente che ornati eransi locati in una situazione nella quale o dovennto inentre i nobili o da questi esser tenuti. Per conseguente tra lo mura dell'Assembles bissima vano, per gitar polver agi comesse ferce ciu privatamente applandivano, prodigavano lodi commesse fercei cei privatamente applandivano, prodigavano lodi el commesse fercei cei privatamente applandivano, prodigavano lodi el revienti una pratosi osno di contrigere gil sonisi ni di mpantanzati vicopià nel torrente dei rivolgimenti sociali e commettere i più gravi deliti per a silvari di minori che per lo addietro chelero consumati l'un delliti per a silvari di minori che per lo addietro chelero consumati l'a

Nè tali disordini si confinarono soltanto nelle province. Parigi trovavasi in sì fatto punto di confusione, i torbidi che scoppiavano da tante coesistenti autorità erano cotante eccessivi, il fernimento delle provigioni così precario che si richiesero gl'incredibili sforzi del Bailly e della municipalità per impedire non perisse il popolo di fame sulle strade. Sarti, calzolaj, fabbri, fornai, si attrupparono al Louvre nella piazza di Luigi XV ed altri quartieri, deliberarono sulle pubbliche bisogne e posero in non cale il Palazzo Civico e la municipalità. Giorno e notte, il Bailly ed il comitato di pubblica sussistenza erano occupati nell'erculea fatica di provodere alle necessità dei cittadini. Le solite sorgenti di provigioni erano del tutto esiccate nella pubblica confusione. I castaldi non più recavano il loro grano al mercato, temendo non fosse preso senza esser pagato dalla sovrana moltitudine ed il popolo, come primo premio del suo trionfo stette ad un pelo dal non morir per fame. Le pubbliche autorità dovevano tutto provedere, tutto fare. Grandi quantità di granaglie furono da' loro agenti trasportate nella campagna indi condotte a Parigi come in una città assediata, in grandi convogli guardati da regimenti di cavalleggieri. Furono macinate a pubblica spesa e vendute a' cittadini a prezzo moderato. Ma tanta era l'ansietà del popolo, che tutte queste prove non si stimarono bastevoli ed alti lamenti che i cittadini morissero di famo rimbombavano nella Assemblea. Gli sforzi del governo non poterono ricolmare la mancanza di quella perenne sorgente di opnienza e prosperità rbe non scaturisce se non mercè la pubblica confidenza (2).

[ 1 ] Dumont, 133-4,

[ 2 ] Th. i. 111.

Epperò lo strettezze in Parigi, si dal lato della municipalità che dei cittadini non tarderono a fissare il loro sommo. Quani ogni specie di manifattura sostò: le compre fatte dalle classi opulenti erano del tutto cessate e tutti i numerosi artigiani che ne traggevano il pane, in quelle circostanzo si trovavano ridotti alla disperanza. I magistrati popolari furono artetti a dissipara tutti fiondi incorporati cherano a loro dispositione; ma tal rimedio non servi che a calmare per un'ora soltanto il male e dopo d'avre e sasario il loro credito e sovraccriscia con debiti le pubbliche entrate, furono chibigati di ricorrere all' assembles Nazionalo col piciosissimo reconto lo loro risorse escere casuate e Parigi, qual primo frutto della sna politica rigenerazione, trovaris sull'oro dell'absisso (1).

Il La Fayette e gli ufficiali della Rivolazione s'avvennero in più lieta sport nello tabilireuma poderosa forza civile. Gli ordinamenti militari meglio e più tosto dei civili si sviluppano dai toshidi rivoluzionarj. Cell'incoprava le guardie francesi, un numero di Svitzeri, un vasto corpo di disertori dai regimenti di linea nella Guardia Nazionale, polè prospervolimente formare un agguerrito polos di soldati che sotto il nome di Compagnie del Contro, tennero formo all'ultimo contro i pubblici disordini. Erano que sindati tutti vestiti in uniforme da s'esolori della coccarda parigina turchino e rosso aggiustero il hisnoco, emblema della famiglia reale. Così si forma li occorda tricolora, di cui il La Fayette quasi ne prediceva i destini, allorquando dissedavareba fatto il giro dell'intiero mondo (2).

Le immanità del popolazzo furono seguite da parte dell'Assemblea Nationalec on una risoluzione, di cui la storia non ci offer l'eguale. Nella notte del 4 agosto, il duca di Noaillea dette il primo segno delle novazioni cal proporto, il peso delle lasse dovrase ugualmente pionibare su tutti; il dritti feudali si dichiarassero soggetti ali affrancamento e la servità personale semplemente abolità. Questa, camento e la servità personale semplemente abolità. Questa, care della semplemente della semplemente di partico protetata sull'esperienza era hen lungi dell'accontenter il partico protelato che totos tratteggiò un doltoro quantro dell'oppressione del dritti feudali e la generosità dei nobili fai invitata a volerseno di greprio talento spogiare. Nè tutta seperanza fir fordats; che anzi, furoi

Complete Lineagle

<sup>1.1</sup> Not hagin de 1990, dec 11 halijn, capo rivolutione ammontareos a 3,000,000 franchi municipalità de Porigi, famoro presentere ( p. 60,000) in an anno solo 1 Fer collai generate delle pallecerich, in finanza della e pal gran ribasso mel produtti dei libert doni entrepoli si trevara interia in home carleste je obbe lospon me gin an instantere, na na no-puere cardo discontine dalla serizza e contanza tarte diebet dei pecunia, ""—Voll, Burke Const." Na Na Vegen Cert for Sterita d'Interior Certa (Carlo).

della credeuza d'ognuno, cominciarono i nobili a darsi tra capo e collo botte da disperati col proporre l'abolizione degli abusi-quindi il contagio crescere, divenire universale-e in poche ore tutti i dritti feudali abolirsi. Il duca del Castelletto propose che l'affrancamento delle decime fosse sancito e si commutassero in un pagamento di danaro; il vescovo di Chartres, la soppressione dell'esclusivo dritto della caccia. I più importanti dritti di giurisdizione feudale in materia di delitti. del conferimento degli impleghi per lucro, delle immunità pecuniarie, dell'inegnaglianza delle tasse, della pluralità dei benefici, degli avventizj emolumenti del clero, delle annate alla corte di Roma grado grado andarono diserti. Finalmente, le corporazioni e gli stati separati sacrificarono i propri privilegi; i Bretoni, i Borgognoni e quei di Linguadoca rinunciarono dritti che aveano resistito alla tirannia del cardinale Richelieu e di Louvois. Tutti i monumenti delle franchigie che il patriottismo dei tempi primitivi avea eretti, furono abattuti sfattie la Libertà si stabili sulle loro ruine fondata sur una base immaginaria, priva d'ogni saldezza (1).

E bene al vero assentì chi disse, aver cotal notte miranda tramutata la politica condizione della Francia. Chè liberò il territorio dal potere feudale, le persone dalla dipendenza signorile, la proprietà del povero dall'artiglio del ricco, i frutti dell'industria dall'estorsioni dell'inerzia. Col sopprimere le private giurisdizioni, introdusse una giustizia universalmente amministrata; col porre un fine a'monopoli degl'impieghi, rese pura d'ogni macchia, santa l'azienda dei pubblici doveri. La carriera dell'industria pegli stimoli dell'ambizione fu quindi aperta a tutto il popolo e le odiose distinzioni di nobile e villano, di patricio e d'ignobile, reliquie della gotica conquista distrutte per sempre. Ove cotali cambiamenti stati fossero con iscortezza introdotti e grado grado sviluppati dalle mutate sorti della società, senza dubbio avrebbero partoriti i più benefici effetti: ma improvisandosi inaspettatamente affrettatamente nel mondo, produssero le più disastrose conseguenze e contribuirono, meglio d'ogni altra circostanza, a versare d'ogni intorno quell'altissimo sprezzo per l'antichità e la totale incuranza dei dritti privati, che distinsero le susseguenti epoche della Rivoluzione. Le idee degli nomini furono intieramente capovolte, lorquando videro che dritti stabiliti da secoli, privilegi pei quali aveano conteso successive generazioni ed istituzioni tenute come cose le più sacre erano in un'ora abbandonate. Nulla si potea più riguardare come stabile e sodo nella società dopo una scossa di tale natura. Le chimere d'ogni

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. t. 71. Lac. vii. 140. Th 1. 129-31.

entudista; i sogui d'ogni visionario apparvero tanto degni d'attenzione quanto le temperate iliasioni della ragione o dell'esperioraz, posiciochè tuto ciò che le antecedenti età aveano fatto fia scancellato, appena data mano all'estirpazio degli absoi, agli immegliamenti sociali. Le to montidegli uomini farono scosse come dal vacillare del terreno durrane la furia d'un terremoto—e tuto ciò che l'occhio sole contemplare come come stabilissimo, tutto che le menti erano avvuzze a riguardare come come stabilissimo, tutto che le menti erano avvuzze a riguardare come come stabilissimo, tutto che le menti erano avvuzze a riguardare come come stabilissimo ostito della monta con soli delle innovazioni. Espechi e conseguenze d'un passo costo giganisseo nono poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percockà spianesco non poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percockà spianesco non poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percockà spianesco non poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percockà spianesco non poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percockà spianesco non poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percockà spianesco non poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percocka spianesco non poteano caser ce fattalissimo. E lo furcoo; percocka spianesco non poteano caser con di stavagazza, stabilirono na permessa per oqui futura losso caser avvertesi di stavagazza, stabilirono na permessa per oqui futura losso con sull'atta also spiano si mori.

L'ovenlo provò l'agginstatera dei principi da me sorra spesti. "I decreti del Aggisto" serive il Dumont "ben lungi dal fissare, come attendeasi, un termine alle ruberie violeure che si commettenno, con servirono che a rondere i popoli consci della propria forza edispirar loro il convincimento che tutti gil ottraggi coi quali abbeveravano inalcapitati patrizi sarebbero rimasti impuniti. Tutto ciò che si fi per
paura no mai risces a bene (1). Coloro che tu speri dissarmar collo
concessioni, da queste sono trascinati a più temerari attenti, ad addimandi più stravegani."

Veruna cosa con maggior lucidezza può delineare le differenti indoli della Rivoluzione francese e dell'inglese, quanto la condotta tenuta dallo due nazioni uell'adottare i primi ordinamenti della riforma legislativa, posciacchè il regal potere fu speuto. Gl'Inglesi bramavano ardentemente di giustificare la loro resistenza cogli esempli cavati dall' antichità. Essi sostenevano "aver redata la propria libertà" e studiavano soltauto di ristaurare quegli antichi limiti, ch'erano stati abbattuti durante l'indolenza o l'usurpazione di quei tempi (2). I Francesi, per avverso cominciarono la grand'opera della riforma col distruggere qualunque cosa ch' avea esistito nei tempi andati e vollero stabilire la libertà dei secoli futuri col rovesciare qualunque imprendimento eseguito da'passati. Sull'antico tronco della sassone indipendenza gl'Inglesi inuestarono i rampolli della moderna libertà-i Francesi trapiantarono l'incognito albero dell'eguaglianza. Nell'isole britanniche quella pianta profondamente mise radici ed ampiamente spiegò l'onore della sua chioma in mezzo all'aure natali. Meglio che le parole i tempi mostreranno

[ 1 ] Dumout, 119.

[ 2 ] Smrke, vii 72

quanto i Francesi spargessero indarno i sudori in traslocando nel patrio suolo un arbore esotico, ingrato al clima ed al cultore che invano spera dalle sue fatiche un guiderdone.

Le conseguenze di tanta invasiono di dritti privati tosto apparvero tremendissime. Tre giorni dopo, i caporioni popolari sostennero non esser stato votato il potere dell'affrancamento, ma l'abolizione delle decime e tutto ciò a cui potca il clero oggimai pretendere, essere una convenevole provigione pe'suoi membri. I preti, in tal uopo, trovarono un destro quanto inatteso avvocato nell' Abate Sièves, "Se pure è possibile," disse costui, "di accendere nelle vostre menti una scintilla d'amore per la giustizia, io vi chiederò non già se sia espediente, ma giusto le spogliare la chiesa? La decima, qualunque esser possa nei tempifuturi, non appartiene di presente a voi. Se è soppressa nelle mani del creditore ne seguirà forse che sia puranco estinta in quelle del debitore c perciò dovrà divenire vostra proprietà? Voi, voi stessi avete diebiarato che la decima si può redimere-ur bene, ciò faccado ne avete riconosciuta la legalo esistenza, nè potete oggimai sopprimerla. Le decime non appartengono al padrono del suolo. Egli non le comprò, non l'ereditò. Ora, s'estinguete le decimo, voi concedete un gratuito e non richiesto dono a proprietari fondiari che non fanno nulla, mentre rovinate il vero proprietario che in compenso del beneficio goduto istruisce il popolo"-E conchinse con le famose parole-"Vorreste esser liberi e non sapete modo di essere giusti (i)!"

Il Mirabaus sottenne l'abolizione delle decime. Argomentò deversi il peso di mantenere il publicio culto da tutti portare ugualmentes solamento allo Stato devolversi il dritto di giudizare, se dovesse cadere osciulvamente sui proprietari fondario sui cittadini che lo manterrebbero con una general contribuzione—malla il governo togiere, nulla rubera ziluri, se facea una cotal distribuzione dei pies, qual crodas più convenerolo—e l'oppressira soperchianza di questa imposta sui proprietari miniuti altamente addimandor, gravitase qgindi sallo Citta in generalo. Altho gagve propose, doverenzo i predi di dissporvazione l'dittemi, "celli grisho "io nom in conosco che queste sola vi per vivere nella sociotà—una delle tre: o pezzenti o ladri o saltratti.....seeglette!"

Il elero ebbe la generosità di affidare ud occhi ebiusi i suoi interessi alla dirittura dell' Assemblea. – Ebbene quai frutti raccolsero dalla nobilissima condotta?... la soppression delle decime, salvo che

<sup>[ 1 ]</sup> Th. i. 131, Dumont, 117.

lo Stato avrebbe decorosamente proveduto per la religione e i ministri di di-o-debligo che fu solemenente commesso di norre della nazione francese ma poco dupo con altissima ignominia violate, talchè dieuwe perfettamente illustorie (I). Coal i perine henderificia che rallegrarono i preti dopo essersi incorporati cel Terze-Stato fu il sequestro di tutti il rora verire la sventura di razzola rale lipi schligsa mieria. E veruna maraviglia improvi che tra le pubbliche assemblec tace ogni-bennato senso di gratisdine. Alloquando gli uomini scarificano y cutando le altrai proprietà, possono stiendersi che veruna merci inconternano per le proprie- en quando le anchie fondamenta di una società verquoso crollate, le prime vittime all'altare son sempre i più inernai, i mose forti tra' suoi membri.

Ma si tra le nazioni come tra gl'individui raramente prosperane i frutti dell'ingiustizia. Coll'incamerare gl'immensi stati territoriali della chiesa, che quasi ammoutavano ad un terzo della fondiaria francese le pubbliche gravezze non furono perciò diminuite, finchè non si incominciò il circolo e lo spaccio degli assegnati. E quantunque si parrà mirando a credersi pure è fatto constatato da' venerevoli autorità, le spese durate nella gerenza delle proprietà ecclesiastiche aver costato alla uazione £. 2,000,000 all'anno più che non fruttavano, perchè in pochi anni ingrossarono il pubblico debito di £. 7,000,000. Ne vogliamei perciò stupire! nel tramestamento che segul a questo grande spoglio non si potè ottenere alcun acconto dell'entrate degli ecclesiastici demanj e i caporioni che aveano sancito l'atto della memoranda ladreria trovarono impossibile imprendimento, dopo d'averla commessa, raffrenare il peculato de'loro agenti subalterni (2). E ciò vuolsi a mille doppi vieppiù avvertire, perocchè le rendite ecclesiastiche produccvauo una chiara, netta entrata di 70,000,000 franchi ossia f., 2,800,000 annualmente.

Quegl'innovatori nell'Assemblea che r'erano indutito sposarei partito popolano vinti dalla credenza cho nell'abbracciar quest'aviso si fondavano i soli mezzi di campire dal maufragio i loro avent, sprirono finalmente gli occhie con amarissimo cortoglio videro in qual mare fortanoso avenno perduta la navieda dello (no sperance quanta vasa oggimni fosse oggi fishanza (assentendo agli addimandi revoluzionari), di empire la heramoso vogile dal popolo,

" Chr dopo il pasto ha piu fazar che prin."

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vis. 145-7 Total i 163 Bamont, 117 [ 2 ] Calonne, 25, 12; e Burke, v. 125 Th. i 145,

Il vecevo di Churtes, uno de'présti populari, che avea sostenut Inninone di tre ordini, il voto per testa, la moste costitutione, fin quel giorni visitato dal Dumont mentre congedava i suoi valleti, vendeva gli sveri, shahadonara la propria casa s'erefistri. E cella lacrime agli occhi il henevolo vecevo depitorì la cecità colla quale errai gettato disperatamente tra le braccia del Terro-Stato, che nel di delle prosperità violava eggi sacro giuro nel tempi della sventura. L'Abata Niepe, che a tutti, prova vace combattoto a favore delle relativa della disperazione per pena si antili, di lavardi accombra mentione finalizzationi prepara di antili, di lavardi accombra maccomo della finalizzationi propria di sulla di lavardi sono della fari finalizzationi propria di mattini di lavardi. Alla dimano, della forpo di avveta scioli il toro-vi aspettato forse che non debba fari humu uno delle une corra (1)?"

Questo primo ed inaudito atto d'ingiustizia, la confisca della proprietà ecclesiastica, fu condotto a fine dall'egoismo, dall'apatia o dai taciti disegni della gran maggioranza de laici. Tutte le classi sentivano quanto le difficoltà finanziere dello stato fossero quasi insormontabili o tutte si promettevano un certo sollievo dall'adozione di qualunque misura, la quale sehhene per se stessa violentissima potesse distrigarle da tante strettezze. Era universale credenza che queste fossero la primissima cagione delle pubblicho traversie e la celata speranza che gli averi della chiesa esser dovessero l'olocausto, che avrebbe redenta la Francia da tanti guaj era la vera origine che dette capo a quell'iniquo e generale sperpero. Tutti immaginavano qualche interesse doversi sacrificare e la chiesa additavasi siccome il corpo più ricco di tesori e più povero di difese nello Stato. Ma, siccome suol sempre avvenire in tutti i grand'atti di ladronerie, questa inaudita invasione de dritti privati rapidamente e fatalmente ripiombò sul capo a coloro ch' erano stati i primi a dar mano all' opera. - Bentosto si trovò che gli stati ecclesiastici, nelle mani degli agenti rivoluzionari, ingombrati siccome lo erano dai debiti del clero ben lungi dal fornire alenn profitto, erano più presto un nnovo peso al governo sovracaricato. Per renderli di un qualche valore divenne necessario il contrarre nuovi debiti sulla loro sicurezza. La tentazione di allenire le pubbliche necessità con una tal misura divenne irresistibile presso on corpo pubblico e non responsabile, che stringeva nel pugno beni ammontanti quasi a duo cento millioni di lire sterline. Indi ne uscì il sistema degli Assegnati che di hotto quadruplicò la forza del governo repubblicano, rese l'andamento della Rivoluzione irrevocabile, avviluppò tutte le classi

<sup>[ 1 ]</sup> Dumost, 46.7, 117.

in tali inestricabili difficoltà che resero necessario nella Francia a tutti gli uomini, a tutti gl'interessi quello spoglio che erasi sul più debole inflitto.

L'abolisione dell'esclusivo potere di cacciare e da rameggiare fu fatto pretesto alle maggiori rovino e ai trambusti per tutta la Francia. In-munia intruppamenti di artigiani e di meccanici diruppero dalle città e congiungendoi colla popolazione delle campgene si appraghierono pei campi in cerea di esceia.—Lo più abilifone violotuse bentosto vennero commesse da quelle motticiarii arrante e ristoreo. Ogli chiastra commessa di culti-mottici arrante in commessa delle mottici di arrante in commessa. Ogli chiastra commessa, sotto pretesto di esercitare i dritti dell'uomo unovamente rignadagnati.

Intantogl'incendi delle castella, il sacchoggio contro i proprietarj territoriali continuazono sensa aleana internissione, mentor l'Assemblea invece di cooperaria tutti como per arrestaro tanta miseria, pubblica va un prodama nel quale lingeva di consideraria come l'opera degli aristoriatici che agognavano di rovesche adio sulla liviolatione. Effetti singularissia dello spritto di fazione sono le assertidà che si abbractione contro tutto ciù che sembra calcolato al avvanzaro gl'interessi del loro partici o

Il secondo passo mosso dall'Assemblea fu la publicazione dei famosi, famossissi Dritti dell' come,—scrittura Cel traverso a molti verì luciàsmini ed importanti contiene una troppo perigliosa miscela di errori, la quale se non cassignat Lomperatamente dalle lesioni dell' esperienzo a dalle osserrazioni dell' istoria, tendo a rivolgere o tramutare la sociale. Esichiara l'originane le guaglianza degli unanti-i fini della fratolianza sociale essero libertà, averi, sicurezza, resistenza alloppressione—culta usvaratila ripostra reglia nazione—emanza da queta ogni agnoria—consistero le franchigie ne il fare tutte quelle cosa che vezsale—duveri la cerco del publiciti pesi potarea da tutti i membia dello atato a proporzione del rispettivi a seri—estendersili potere elettivo a tutti—l'essercialo del dritti ostarati in ona vera tritti insiti se no tratti misti eso no

<sup>[11]</sup> Let vill. 10, Th. I. [2] Il popole of Yemagine digit Institute of "maistor." Ri part de legariti Institute presentation can derivate and the state of the

quelli di non ostare a dritti altrui. In siffatti dittani considerati astratamente, evi gran parte di bene che riscere gustosissimo ad ogni mente sennata—ma la pronulgazione di quei principi aggradevali bensì ma perificioli, a sovraniti star ripota nelle mani del popelo, essergi uomini per natura egunii, esteodersi il dritto deltiva a qualseque citadino prova biodimente quonito giarotascro i ligilattori di quel vagiti che s'appiglia alla mortal natura e della quale tanti di loro doveano hentosto cadere vitime miserande (1).

E ciò che siegue è curiosissimo esempio che gitta gran luce sulla tendenza cui acceunano le menti rivoluzionarie a spogliaro i rappresentanti del popolo di qualunque cosa che sia libertà di deliberare-gli autori della celebre dicbiarazione do'dritti crano, nel tempo che la dittarono, oltremodo sensibili dell'assurdità e de perigli di molto delle sne massime. Dumont, cho ne scriveva gran parte, ebbe dirittamente addimandato, -"Sono tutti gli nomini eguali? Ove è riposta l'eguaglianza? Nella virtù, nell'ingegno, negli averi, nell'industria, nei posti sociali? Son dessi liberi per ordinamento di natura? Ben lungi da ciò, sono nati in uno stato di completa dipendenza dagli altri, dalla quale sono ancor ben lontani dall'esserne emanciputi (2)." Lo stesso Mirabeau era tanto consapevolo della follia di stabilire alcun codice di dritti anzieche fosse compilata una costituzione, che s'affaticò a tutta pruova presso l'Assemblea onde volesse postergare l'impresa del primo finchè non fosse la seconda fornita-osservando "che qualunque sposizione di dritti in quel tempo equivarrebbe ad un almanacco d'un anno." Ma troppo tardi! il popolo precipitava gl'indugj; e i deputati temondo non forse correrebbero rischio di smarrire le loro popolarità pubblicarono la famosa dichlarazione, cordialmente entro se stessi maladicendo alla creatura delle proprio mani-misura imprudente, perigliosa che, como lo stesso Autore dei dritti il dichiara, somigliava al collocare un magazzino di polvere sotto un edificio, cui la prima scintilla di fuoco farebbe saltaro all'aria (3).

La grando quistione che poscia occupò l'Assemblea fu la formazione dei costituti.—Le deliberazioni rispetto a tanto lavoro temero la pubblica mente combattuta in uno stato d'incessante agitazione durante l'unifero agosto estettembre. Il comitato, cui si dette l'incari-co di rapportare sui subletto raccomandò l'inviolabilità della persona del re, la permanenza d'un copo legislativo, una sola camera per la

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. t. 82. Lac. viz 153, [ 2 ] Doin. 110. Th v. 112.

<sup>[ 3 ]</sup> Demont, 1969.

legislatura. Quest' importantissima quistione dalla quale pendevano le future vicende della Rivoluzione venne caldamente dibattuta nei club (1) dolla capitale e feroci minacce, accenti d'ira suonavano contre coloro ch'orano sospetti di piegare alquanto dal lato del partito aristocratico. Da una banda argomentavasi che la sola idea d'un'assemblea formata di legislatori ereditari fosse assurda in un libero paese-perocchè, se unita col trono diveniva pericolosa per la libertàse col popolo avrebbo sovvertita la pubblica pace-che sarebbesi elevata come un'oterna barriera contro ogni miglioramento e coll'opporre costantemente ogni assennato rimutamento, avria sempre mantenuta desta la face della discordia tra gli ordini supromi e il popolo delle genti minute-e che l'unica via di prevenire tanti guaj era di raccogliere l'intiera legislatura in un sol corpo e temperare l'energia dell' ambizione popoluna colla saldezza dolla resistenza aristocratiea. Dall'altro lato sestenevasi, la costituzione sociale in tutti gli stati europei necessariamente implicare un corpo separato di nobili e di comuni-lo spirito turbolento degli uni esser raffrenato bastovolmente dai tenaci ingegni degli altri-non poter sussistere una monarchia senza un'alta camera che sorreggesse il trono-la costituzione inglese porgero una specchiata evidenza dei prosperevoli effetti di cotale separazione-le migliori conseguenzo aver sempre accompagnata la discussione delle pubbliche bisogne in separati assemblee e molte fatali risoluzioni esser stato impedito col concedere tempo a mature considerazioni sui loro dibattimenti-essere un vero scherno il pretendere ebe un tal raffrenamento potesse colà aver luogo, dove la legislatura era tutta contenuta in una sola camera, sendo che tutti i nobili avrebbero potuto immediatamente essere shallottati (2) e tutti i dritti della monarchia cassati in una sola sessione. Disgraziatamente per la Franeia non prevalsero cotali argomenti e venne adottata una sola camera dall'Assemblea (3).

Nè debbo recarci maraviglia, ebe tal partito fosse così di leggieri vinto, perocchè i mali sofferti per mano dell'aristoerazia erano freschi, sanguinavano Inttora e s'erano sperimentati tutti-quelli della demoerazia si mostravano lontani e soltanto da taluni veggenti si scoprivano ascosi nel grembo dell'avvenire.-Ma non era lungi il giorno, quando

<sup>[ 1 ]</sup> Mantengo la voce Clui, quale i Franceci [ 2 ] Th i. 84.

in tolacro dagl' lighesi, non trovande corrispon- [ 8 ] Il partite fu vinto colla margi oranza di dente italiana che valga ad esprimerne la for a. 499 sepra 89. Non meno di 122 membri rima-Club e regunate di cittadini per discutere affare sero forei, atterrite delle minacce della plebaglia politici e si prende pare pel luogo dell' adunapicute,-Da Cano

la sperienza, maestra della vita, ebbe apprese le ruinose conseguenze di cotale decisione e i più caldi amici della libertà d'un sol core, d'una . voce adottarono la divisione della legislatura. Troppo tardi ! I giorni prosperevoli erano andati, l'aristocrazia distrutta, la faccia della società tramutata e sol vi rimase il nome d'una camera di Pari, ma senza averi, senza possanza, senza pubblica utilità (1).

Gli andamenti dell'Assemblea nella formazion di questa costituzione furono così precipitati, che agli occhi d'ogni sennato non prognosticavano che ruine alla contrada. La meditaziono, il pensiero colà si tenevano a vile-ognuno sembrava non d'altro desideroso che di piacere alla propria vanità coll'anticipare le nozioni de'propri emuliogni cosa fu fatta colla punta della spada, sul tamburo, como in una piazza presa di assalto, precipitato a dirotta ogni cambiamento. Nenpur un'ora venne accordata ai maturi intelletti, neppur il tempo di respirare alle passioni. Dopo di aver tutto demolito in un'istante, i deputati poscro l'ingegno a rifabbricare l'intiero edificio sociale colla stessa incredibile rapidità; e tanta stravagante opinione scrbava l'Assemblea del proprio ingegno che volenterosa sarebbesi in quei giorni incaricata di formare le costituzioni di tutte le nazioni del mondo (2). In questa prodigiosa vanità, tra' tali ruinose innovazioni si trovano le remote ma certo origini del sangue sparso e delle immanità commesse nel fortunoso variar della Rivoluzione (3).

i. 81. Dunsont, 138.

[ 2 ] Damont, 132.69

agui 100 cittadini i quali coststuruno 83 assem- 17-9 5, 17. blee di 600 persone cinscuna, formanti in tutto Ed e pur bello l'avvertire che in quella costi-50,000 per l'intiero reame, le qualt rimanevano tussone mostro composto di bene e di male, di

permanentemente in posacaso delle loro funzioni spirito filosofico e della pro crassa ignoranza, nel

f I Lac., vii. 150, Riv. 191 Th i. 152-4, Mig. pei due anni nei quali nedea la legislatura. Cotala 83 assemblee erano savestate da potera tanto considerevoli che quasi quasi ammoutavano allo [ 5 ] I perticolari della cennata costituzione stabilimento di altrettante repubbliche separate

che di buon' ora tra le violenze e l'insania dei che davan capo ad una grande e federale unione. tentoi enseguenti andò perduta, sono troppo E di vero sumpavano, esciulendone il re, tutte complicati e prolissi per esser asscrettibili di e- le autorità locali non eccettanti, vescori, preti, numerazione la una storia generale. Però una giudici supremi ed inferiori, magistrati, funzioparte vitale di quel lavoro ascrita amgolarisama mari d'ogni manuera. In breve, contiturano una attenzione. Con un articolo fondamentale, la permanente mione politica legelmente stabilità Francis venne divisaln 83 dipartimenti. Le as- in ogni dipartimento, cretta dall'universale sufsemblee primarie, 8,400 in numero, che dovenno fração e che godeva entro quel dipartimento essere convocate ogni due suni per eleggere la quasi di tutta l'infloraza e l'autorita del governo. berislatura consistevano di 5,000,000 di cittudini, L'assemblea legislativa che succedette alla costi-In agginate at stabilizano pur anche 18,100 as tuente senne accita sotto tale contituzione, comnemblee municipali formate di 100,000 cittadini; do la nazione crasi già abituata all'escrezzo dei 517 sasemblee di distretti e 83 dipartimentali censati poteri. Non i necessario di spinger nitre per l'assenda delle locali bisogne nelle province, le nostre pasole-quel solo articolo della costitu-Me le parte pia periglices di questa costituzione alone, tradotto siccome tosto il fu ta pratica altamente democratica e la seguente: ciascona basta o spiegare tatti i disastri e la scelleranza delle assemblee primarie nomeve un elettore per stella rivoluzione. Vedi Calonne, 386-1 e Cost.

La quistione del veto, ovvero, se la regale sanzione fosse necessaria per render validi gli atti della legislatura fu quindi messa sul ta ppeto ed aizzò ardenze e bramosie più disfrenate che pria. Uo mo avria allor creduto, dall'ansietà universale aperta sul soggetto, niente meno che l'intera libertà della Francia dipendere da tal sentenza e la concessione di questo dritto al trono dover per se sola ristanrare l'antico regime. Le moltitudini sempre dalle parole governate immaginarono che l'Assemblea la quale, tante tempeste avea superate, sarebbe abbandonata del tutto in balia del re se questo partito fosse vinto e che qualunque privilegio lasciato nelle mani della corte sariasi bentosto in una leva mutato controrivoluzionaria. Fu dessa la prima quistione dacchè erano scoppiati quei memorandi eventi, nella quale il popolo prendesse no vivissimo interesse e di leggieri ciascuno può concepire, quanto strane fossero le idee di lui su tanto subietto. Fantasticavano infatti quelle riscaldate menti parigine essere il veto un mostro che avrebbe divorati uno ad uno i poteri che aveano acquistati e abbandonateli, legate le mani e i piedi, al dispotismo del trono. Coloro che sostenevano il veto furono tantosto additati come i cagnotti del re, creature piegbevoli ad ogni maniera di tirannia-e i popolani con il corto vedere sol d'una spanna e che non capivano parola del veto lo si dipinsero come un balzello ch'era mestieri abolire, un nemico che dovea essere subito impiccato e menando infinito rombazzo gridavano a perdigola fosse appeso ai lampioni!.. I club del Palazzo-Reale si appigliarono a'più aspri partiti ed incessantemente assediavano l'Assemblea con minacciose deputazioni. Si tentarono tutte le vie per precipitare i municipali all'insurrezione e le genti armate sin dal 14 luglio, cominciarono a dare aperti segni di rivolta. Sbigottito da quel temporale che nero nero levavasi il ministero raccomandò al re, cedesse ed il buon Luigi preferì all'assoluto, nn veto condizionato. L'Assemblea, colla maggioranza di due sur uno (1), dichiarò dovesse il monarca avere un veto, ma non estendersi il suo dritto di negare la regal sanzione al di là di due successive legislature (2).

Singolarissimo fenomeno il quale illustra luminosamente il gigantesco progresso delle idee rivoluzionarie, lorquando la febbre delle innovazioni ebbe comprese una fiata le menti umane!... In tutte le istruzioni

ravigiia se quell'opera la quale tratto tratto risplende del genio di Mirabeau, dei metodo di [2] Th. 184-33. Mig. i. 86-7. Dumont il

mentre che i piu gravi ritegui e freni si appo. Si/yes e della grandezza dei pensieri di Bailly nerasoalla menarchia, lactivasi dei teuto libero mancando però d'ogni giunta e proporzionata e nell'esercio di Itoppo ampi poteri il popolo. base, appena per qualche istante sopravvisas Con ogni equilibrio venne distrutto e non sun- alla contitorata—Da Caro.

dagli elettori consegnate a'deputati, veruna eccettuata, l'assoluto veto non che la inviolabilità personale erano stati conceduti al sovrano. Pocho settimane di trambusto-la rivolta del 14 luglio-il giuramento della pallacorda-viziarono quelle temperanze d'opinioni e la corona fu stretta a recedere da un privilegio ch'erale stato unanimemonto elargito dal volere dell'intiero reame. Le istruzioni dei registri inoltre parlavano chiaro contro quasi tutti gli atti illegali e le usurpazioni dell'Assemblea.-Invariabilmente assicuravano al sovrano tutte l' essenziali prerogative della monarchia; unanimemente prescrivevano un regio reggimento per la Francia; tutte le leggi dovessero avere la sanzione del re onde essere valide-suo ed illimitato il dritto di far paco e guerra e nomare i giudici-invielata la proprietà paticolare (1)-e con una grande maggiorauza, tutti i dritti stati e privilegi del elero si dovessero mantenere. Epperò la nueva costituzione, l'abolizion dell'assoluto veto, lo spoglio della chiesa erano di già un violare, un viziare quelle cotali istruzioni nelle parti più essenziali. Pure non si levò una sol voce in Francia a protestare contro tante usurpazioni mostruose, le quali non crano confortate da alcuna autorità dal lato dei rappresentanti popolari. Cotanto l'acquisto del potere inebria l'animo dei mortali e souo deboli a reggere contro le sue seduzioni, anche quando i fini ai quali accenna non calzano colle idee concepite innanti. anzi calcitrano con abitudini da lunga stagione stabilite (2).

In tal upo il Mirabeus sostenne la corona ed argomentò fortissimaentes a pric dell'assoluto veto. "Non vegliamo armano", gridò fractore, "il sovrano contro la legislatura, col permettere che per un solo stanto ne divoga involotativo itumento. La nazione troverà maggior sicurezza nelle leggi acconsentitele dal capo, che in una rivolucione la quele immanciabilmente escopiererbio deitoro la perdita del vorvano potere. Altorquando noi abbiamo lecata la corona sal esterna posta: la sopetti assoggettorolda, ad un controllo, cui non ai potris subbarcaro giammai. I sospetti del depositario dello intere forze della monarchia non si vegliono sucifaro, esenzo forte tomerne le più lacrimevoli conseguene—lo vorrei più presto vivere in Costantinopoli che in francie, sac le leggi si potessero colò promulgare senza la

un diritto sacro ed inviolabile, veruno men ne vii. 162. potra exacro spogliato se non che stante una

<sup>[1]</sup> Questo principio trane così fortemente pubblica necessita legalmente stabilità e che eri-espresso in tutti l'rigiteri, che l'assembles col. deniemente il richiesteria na sotto in conditione del Sottonio Proli, più duno piene el saspini intersatzazione. "Vedi-sanzioni in questi terristale con una chianzia apre- Cort. 1281 atto II—Calcane 215.
calche. "Qualmannes supecie di proprieta sendo [2] [2] Galones, 193-7, 314-5, 304-51-38. Lec-

santione regale."—Parole profetiche che it colpiscono al vivo per la levo aggiustateza, me che vennero ollora mal capite o totlasaeneti intese, ricordate però con infruttuoso amarissimo cordoglio, quando il corso degli eventi tutta n'obbe aperta la verità el juri violento degli oppositori peria sur un palco. Mounier e Lally Tollendal in tale crecotataza, quantuque membri del comutato sectio a Gogigare la costituziono, erano i caporioni d'un partito che combatteva per la divisione delle camere. I assocido vetto, la formazion d'una costituzione attregista sui sembianti esul modello dell'ingleno. Che auxi nel pura abbantivo il partico. La pando il re per consiglio del Necher avvisto di vivolo il partico. La pando il re per consiglio del Necher avvisto di vivolo il partico. La considerazione della continuone della continuone e poco dopo dall'Assembles il dell'associator della continuone e poco dopo dall'Assembles il dell'associator della continuone e poco dopo dall'Assembles il continuo della continuone e poco dopo dall'Assembles il continuo della continuone e poco dopo dall'Assembles il della continuo della continuone e poco dopo dall'Assembles il continuo della continuo della continuone e poco dopo dall'Assembles il continuo della continuo della continuo della continuo e poco della della continuo della contin

Parigi inianto si combatteva in una di quelle agonie nociali che sempraaccompaganao una rivolucino. Futti gli ordini avendo spezzati gli anticibi vincoli che attenevanii tempestavano, infuriavano nell'esercizio delle franchigi con nha guari conquistato. Nella Francia siccemper altri si cibbe bellamente avveriito, l'amore della libertà è fondato sulla bramosi del pottere. Caschedon corpo d'nomici comientò sull'istante l'azienda di questi diriti che inebbriavanio di gioia e gli eletteri invatabilencia essameneri gi governo dell'oro respresentanti. Centeltanta deligati, scelli dai distretti vestirono il potere legislativo nella metropoli. Erano però rafernati dal'oro costituento che hen spesso e senza esitare anunilavano i coloro deretti, quantiunque volto non si pinggiava Tambisiono. L'idea di sovraneggiare in comandando d'edegiti rapidamente attiti si apprese e troppo gradiva e inebbriava ciascuno perchè non fosse d'ora idove hen accolta:

Coloro tutti i quali non erano legalmente vestiti di alcuna autorità cominciarono anchesi a tenere tormate e dara importanza col discutere le pubbliche bisogne. I soldati aveano i loro regolari dibattimenti all'Oratorio, i sarti al Colonosto, i parruccheiri a Campi Elisi, i famigli al Louvre (2). L'età presenti sorriderebbero a tali procedimenti, se una terrible esperiezza non ci avesse dimostro quasto sienos fatali nelle loro conseguenze e quanto rapidamente gli suimi del popolo basso s'inchizirano, si esaltano nel godimento di qui poteri cui ni samo esercitare con temperanza, nè avestirsene senza correre alle offene.

Infrattanto la finanza del reame, mercè le cui strettezze si erano

[ 1 ] Th. 1. 154, Lac. vii. 165,

[ 2 ] Mig. i. 85, Th. 1. 111.

convocati dapprima gli Stati, volgeva di giorno in giorno in peggio. Il popolo basso s'immaginava che la rivoluzione avrebbelo redente da ogni maniera d'imposte; e per vero dire nel naufragio del supremo potere e nell'arto delle nuove autorità a mezzo costituite giunse per qualche tempo ad attingere la meta de'suoi desideri. La raccolta delle pubbliche entrate divenne dapertutto difficile, in molti luoghi impossibile-e l'universale discredito che segul ad un'epoca di generali agitazioni produsse un deplorabile difetto nelle tasse e nelle gabelle. La pubblica entrata fu circa di un terzo minore a quella del 1789. In varie contrade erano affatto sparite le tasse. Il pagamento del dritto del sale, la più considerabile tra le imposte indirette, d'ogni dove venne rifiutata ed il tanto vantato credito del governo rivoluzionario bentosto sitrovò ammontare a un nonnulla. Allarmato da tanta lacuna cui forze bastevoli non avea per ricolmare, il Necker presentò un completo e candido stato della finanza all'Assemblea e conchiuse col dimandare un accatto di 30,000,000 franchi. La scadenza nell'entrate superava intanto 200,000,000 franchi ossia £ 8,000,000 annualmente. L'Assemblea indarno si studiò di negoziare quest'avvanzo. Il terrore cagionato dallo stato confuso del reame, l'incertezza del futuro distolsero ogni capitalista dall'anticipare le somme bramate (1).

Né fu tutio—le richieste sul tesoro crescevano rapidissimamente di giororo ingiorno, come lequittame mancavano. I solii delliti che sacompagnano una rivoluzione erano sperimentati, siccome l'accrecimento insuciva fatale. Nè soltanto le compre forzate del grano fatte dal governo e la sua vendita a prezzo ribassato necessariamente crescevano, ma preu va' ampia parte di operaj privi di qualunque impigeo erano mantenuti a spese conuni, perlocché dal tesoro nos si pagava giornalmente in Parigi meno di 12,000 franchi ossis 500 lirce.

Il e e la regina xievano spedita tutta la loro argenteria alla secca per esseri fuia indequato sollieva pei pubblici bisogni e che non ristorò se non per su'orà le miserio del povero. Trovando cotal progetto inadato il misirio cobe l'ardictata di propore la contribuzione del quarto sull'entrate di ciascheduu individuo o protestò non esseri alira alternativa e rigittando cotal misura doversi arrestare necessariamento la paga dell'aramata e i lucri del pubblico debito. L'Assemble freddamente accole la proposta, mai l'Mirabean, in un discorso sema parti in galiardia, la sostene. "Duccufamii di depredazioni di basuli," gridò quel sommo, "secavarono l'abbuo sol cui orio oggi-

<sup>[ 1 ]</sup> Th. 1, 156-50, Dum. 188, Lac. vii. 170 Burke considerazioni, v. 106-5,

giorno trovasi sospinto il reame. È duopo riempirlo! Prendete la lista dei proprietari francesi, scegliete tra questi coloro le cui fortune sono hastevoli a riempire tanta lacnna; fate che due migliaja di facoltosi siano sacrificati in olocausto pel hene di tutti. Voi raccapricciate alla harbara proposta?... Sventurati! e non v'accorgete che o proclamando la nazionale fallita ovvero rifintando (e val lo stesso) la cennata imposta perpetrerete nn'azione non meno ingiusta e a mille doppi più ruinosa? O forse credete che quei milioni di nomini i quali tra pochi istanti saranno precipitati da tal misura o dai conseguenti che necessariamente l'accompagneranno, vi permetteranno di godere i frutti della vostra villania? Mancanti di cibo, moribondi soffriranno che voi seguiate a hearvi nei vostri infami godimenti? Dunque noi, noi i primi daremo al mondo l'esempio d'nn popolo assembrato che manca d'ogni huonafede? I primi apostoli della libertà lorderanno le loro mani in no opera che in turpitudine soverchierà quelle dei più corrotti governi? L'altro di, per cagione d'un risibile movimento nel Palazzo Reale taluni sclamarono 'Catilina è alle porte di Roma e voi deliberate!' E con verità oggi si può gridare nell'Assemblea: l'infame nazionale fallita è qui : essa minaccia di consumare voi stessi, il vostro onore, le fortune e voi deliherate!"

Trascinata da tanto torrente di facondia, l'Assemblea votò la proposta (1). Pure il tesoro non netrasse che inconsiderevole avvantaggio, perocchè lo scompiglio che regnava nel reame non permise si desse mano all'opera.

E mentre nell'Assembles movevansi tanti e si gravi dibattimenti, un fagello degia iltro pegiore cominio à risenitria indicapitale, la fana. Sieguo questa a passi eguali imoti, le agitazioni cittadine. Il hisogno di impiggarsi, glirarciabili risultati della sospensione del pubblico credito disertavao inoltre orrendamente gli ordini delle genti laboriose. Accuzzglid degia maniera divenente requentissime nelle strade, e le canove deli fornaj stipavansi d'infinite moltindini che con accenti diraccindenno eschiamazzande "pano pane." Le suore pisiarvanegati circolareno per le mille vord della stumpa che vennere celermente inguatate dal popolature, rispetto al leo erigini di tanta carestia. Ezano del propositione del pane essa arredavazo il Commercio; essi gittavano le granaglie nd sinune—e per stringere molto in poco dirio—non esservi stata menzogano falsità de que i popolaria gidamente non trangguisasser. Totto

<sup>[ 1 ] 1</sup> Lac vii 179 Th. i. 159-02.

si levò nell'universale un grido, esser le disposizioni della corte ia causa della pubblica carestia dei un sol mezzo trovarsi per provedere alla sussistenza del popolo, assicurazai della persona del re. Apertamente in ventilato nei ciulo un attacco contro la requirassima e dagli oratori del Palazzo Reale vennero i popolani all'impresa ada-cremente confortati. E la tempesta che agitava le menti insirere e i numeri degli artigiani disimpiegati che traboccavano per lo strado, anche troppo manifestavano che queste minaceo acrebiero bentosto di fatti seguita. Allermata dalla procella che momeravale ual capo, la rippasara inieras sulla fode di quattocento Guarde-Corpo che starano vegliando intorno al palazzo. A t.10 oggetto il regimento fiammingo e adeusi squarboni di exvallegatire il regimento fiammingo e adeusi squarboni di exvallegatire il regimento fiammingo e adeusi squarboni di exvallegatire il regimento fiammingo e adeusi squarboni o exvengia.

L'arrivo di tali trupe rimorellò I antico allarme del popolo e credevasi fernamente che il re copitamanto 1500 soldati tesse pronto per piombare sull'insorta capitale che contenous ceato mille armati! Da tatulon pià scort i do fiormati alloquevai con maggior pobabilità, che il diesgno della corte era di rittrari con qualle truppe che le rimanevano feddi a Metr, ovo il marchese di Bosiliti in capo della sua armata deveza ripiegarsi e colà dichiarrae il Stati Generali ribelli e ristorare gli ordinamenti della regale dichiarazione del 20 giugno (1).

Le menti del popolizzo per tali cagioni rihollivano oltremodo tempetsose quando un accidentale evento venne a tramuter la sicinità in ispaventevole incendio. Un pubblico banchetto, giorta una vecchia costumanza che foriva tutto di estl'armanta francese, fi dato pel loro arrivo dalle Guardie-Corpo agh utiliciali del regimento fiammingos della foras rehana di Versagila. Il pramo si teme nel salone del testro mentre i patchi erano empiti d'illustri apetatori ed ogni eleganza, ogni nobilat che tuttora apitonetano nella corie, resero quell'àza, ogni nobilat che tuttora apitonetano nella corie, resero quell'àzo, ogni nobilat del tuttora apitonetano nella corie, resero quell'àmomento, la membrana che tra quelle scene dolperorgiava nei girmi andati nella pompa di tutto il suo spiendore l'astro Eschozico, il poterci, ivezzi di tante heltà rimite—tutto cospirò a ridestare i cavallerecchi sessi nel petto di quei militare.

Si bevè con impeto di gioja alla salute del re e con alto scalpore si apri il desiderio volesse la rea fiamiglia far dono della presenza di lei a' suoi devoti difensori. Gli ufficiali svizzeri e di altri regimenti furono ammessi al banchetto—apparve il re accompagnato dalla regina, di dellino, da madama Elisabetta. A tal sista la sala rimbombò di

<sup>[ 1 ]</sup> Burnest, 178 Lac. vil. 184. Tool. i. 130 Mig 1 57. Th. i, 161-66.

prolungati plausi e il monarca non più da luog'ora avezzo alle testimonianze d'un sincero affetto si trovò inondate di lacrime le gote. Posciacchè la regal famiglia si fu ritirata, i musici della corte suonarono l'affettuosa e conosciotissima aria.

## O Riccardo o mio sovrano Tutto il mendo ti abbandona!

A tal melode sguainarono le spado gli officiali e dettero la scalata ai palchi ove furono con entusiasmo ricevuti dalle donne di corte, docorati con bianche coccarde dalle mani della beltà che di gioia tremavano agitate (1).

La nuova di tale banchetto velocemente fu sparta in Parigi dalle cento bocche della fama, magnificata dall'altrui credulità, ingigantita dalla maligoa ambizione popolana.

Si diffuse la voce universale, la seguente mattina, nel ritrovo del Palazzo Reale, nei club, nei mercati cho i dragoni aveano affilata la punta delle loro sciabole, calcata sotto i piedi la coccarda tricolaro, giurato di esterminare l'Assemblea, il popolo di Parigi. L'iofluenza delle donne di corte o la distribuzione delle bianche e nere coccarde furono dipinte siccomo all'estremo allarmanti da quelli stessi che aveano esaurito ogni argomento di seduzioni del Palazzo Reale per iscuotere la fedeltà delle guardie fraocesi. Sintomi d'insurrezione più rapidi del baleno si manifestarono e gregaglie d'ogni gente seguirono ad affoltare le strade in non equivoca maniera finchè nella mane del 5 la corda fioalmente si spezzò e ruppe aperta, minacciosa la rivolta. Una giovine s'impadroni di un tamburo e traversò le vie gridando, "pane pane." Fu bentosto seguita da un'accozzaglia formata nella miglior parte di femine e di ragazzi che seguirono a tempestare d'ogni dove finchè non giunsero al Palazzo Civico che fu violentemente aperto e derubato d'ogni arme. E non senza difficoltà si potè impedire a quell'impazzata marmaglia dal porvi fuoco. A dispetto di tutta opposizione diruppero quei furiosi nel campanile e dottero di martello alla campana dello stormo al cui suono si assombrarono tantosto le ardeoti e formidabili bande dei Foborghi. Immediatamente si levò il grido dagli agenti orleanisti " a Versaglia1" e una lurida e chiazzata moltitudine di donne avvinazzate, di uomini tumultuanti, armati e disarmati shoccarono, precipitarono a quella volta. La guardia nazionale che era corsa all'armi al primo scoppiare del trambusto, impazientemente richiese di seguirli. Quantuoque il loro comandante

[ 1 ] Mig. i. 89, Lac. vii. 185-9. Toul. i. 132.Th. i. 167.

La Fayette si provasoa tutt'onen per raffrenazii, fustretto finalmente acedere alla violenza del torrente e ello ere l'iditeries forza armata di Parigi si pose sulla via di Versaglia. Le guardie francesi che formavano il centro dell'armata nazionale vadatamente deltarrareo il coro disegno di catturare il re e terminare il reggimento fiammingo el corpo delle guardie che aveano osato insultare si cobert sazionali. Ne mancò perfino di correre la vece di bocca in bocca, doverni deporre il monarca e nomare a luogotenente generale del reame il duca d'Orleans (1).

I partigiani di questo reo, ambizioso ma irresoluto principe covavano nel fondo del core importanti disegni futuri nel fomentare lo scoppio della furia popolare e nel dirigerla contro la famiglia regale a Versaglia. Con ciò si proponevano di spargere cotanta costernazione nella corte da indurre il re e tutta la sua famiglia a seguire l'esempio del conte d'Artois ed abbandonare il reame. Appena ciò fatto, intendevano di dicbiarare il trono vacante ed offrirlo sotto il titolo di luogotenente generale al duca di Orleans. Ma la fermezza del re e del fratello di lui, poscia Luigi XVIII il quale vide addentro ai disegni degli orleanisti rese vani i costoro attenti e le trame: e le moltitudini che doveano servir di strumento nel produrre l'allarme ma non poteansi per fermo mettere a parte dell'arcano resero quell'ardimento intieramente infruttuoso, coll'insistere allorguando il tumulto parea addormirsi, che il re e la regal famiglia dovessero trasportarsi a Parigi.-Evento che il più di tutti gli orleanisti ardentemente desideravano scansare (2).

Le menti dei membri dell' Assembles e degii abitanti di Veraglia, quantunque meno violentemente combattine erano ferte allarmate. Il re avea rifintato la santone alla dichiarazion dei dritti dell'uomo e l'Assemblea aizzata per qualunque ostacolo che le veniuse offerto del sovrano, correva a subito offens. Erasi ascoltata la regima esprimere la sun giola pel hambetto degli ufficiale la ragunate delle truppe congiunta ad alcune voci fuggite dal labbre dei cortigiani porse fondamento a credera che contemplavasi un mutamento della escele dell'Assemblea delle corte di Veraggia a Touro Menta. Pure veruna prevedeva immediati pergit. El rite trovavsat a diporto in cacica i l'Assemblea abbandonava i soni delli quando l'avanguardia delle tumolitanul moltifudini parigine cominciò ad apparire nelle strade. Al prima anunonti di quel molt cittadino, il monarca si raccolte

<sup>[ 1 ]</sup> Lee. vii. 189-95-9. Tool. i. 131. Mig. i. [ 2 ] Memorie di Luigi XVIII, iv. 374, 90. Th. i. 178-1.

studiosamenta nella città ove il primo aspetto delle cone cuibiva le più sculifore fattere che segualano una rivolutione. I canediti is fronta al cortile del palazzo erano chiusi e il reggimento fiammingo, le guardine-orpo e la forra nazionale di Veraggia attalati di destro in crime di battaglia affisavazzo di fronte le molitiudni; al di fiorri un immesso attruppemento d'uconisi avantati, di gancie narbas, di donne funibonde che dalle aperte canne emetievano grida sedizione e con infinito caspone chideramo pane. Le torve guardate degli inscregati, il foro selvaggi sembianti, le armi l'erate anche troppo significavano quasi sinistri diaggia in corassoro. Nulla si opo per assicarzare la salute un altra della considerazione del controli, al considerazione del cortigo con considerazione del controli, con controli del troppe, controli d'attain parera avesse perduto in quell' nopo l'ingegno andace che nei giorni andati avvas appegno e di ciri più tatti fere mottra sul paleo (1).

Le geni isommone precipitarono tosto nella sala dell'Assemblea e quell'a aquato corpo si vide per la prima volta oltragalto dalle stesse passioni popolari che con tanta cara avea deste, ingignalite. Per meglio d'un'ora deputati farono abbevertai d'insulti dall'insolente marmaglia degli insorgenti che si assisero sui banchi, minacciarono alcand sini emberdi d'autigio, impercarono silento agli altri. "Non per dette tempo," gridavano, "noi satisfard—altrimenti comincietà a scorrere il sanges." Malliard l'ortorio di quelli scianzati, apertamente rere il sanges. "Malliard l'ortorio di quelli scianzati, apertamente per en sui percardiri el presentati el presentati el presentati el presentati el presenta della della della sui contra della della presentati el presenta della della sui contra della della sui contra della della sui contra della della sui contra della contra della contra della caracteria della contra della contra

Nel laffereqüo che di fuori regnava, un miciale della guardia percesse della scialeò un soldato parigino che subito gli sparò coutro il proprio moschelto: perchò una generale scarica d'armi da fuoco ne segui dal lato delle guardie che produsse gran contenzazion, am poca o nulla mortalità. Le forre nazionali di Veragglia soccorse dalla moltitodine le inseguirono alle loro caserme ove avenon ricevuto ordine di ritrattarsi, forzarono le porte, saccheggiarono le stanze, ferirono alcuni soldati. La corte ne fu tutta shigottiti, trambacista. Già si arredavano i cavalli alle carrozze per trasportare la regale fantiglia lungi da quel testarci di scompigli; mai l'ir che teneva non forre

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. L 91 Th. L 168-73. Lec. vii. 119, [ 2 ] Demont, 181-3. Lec. vii. 506, Teul L 135 201.5.

fuggendo il duca d' Orleans saria stato in quell' istessa ora eletto luogottennie generale del reame, ristuté mouveria. Les feccia pegiore di quelle genti non turdò a penetrare i regali appartamenti, comecché fosse difeso alle quardie di offirera leutan essistenza. I popolani furono dat re e dalla regina ricevuti con tunta diguità e con maniere così nonete o belle che non più ricordarono l'oggetto della loro vitate sai alloutsanenon dalla presenta del monarca, gridando vito il ref. Una fitta, nojua piogra che consideri e sedere nel vogetto della giorno, mercià l'arrivo del La Fayette e delle guaralia nazionale di Parigi, la quite e l'ordine risorranasi in asten ese circondari del palazzo (It.)

Durante quel prodigioso scombuglio, il re fu combattuto dalla più fiera incertezza. Il Mounier lo scongiurò a vincere gli scrupoli ed accettare semplicemente gli articoli della costituzione proposti dall' Assemblea; la regina, ad agire arditamente, a difendere il reame. Due carrozze tutte arredate e preste si tennero alla porta degli Aranceti. La marmaglia le scuoprì e tutta ne si raccolse intorno per impedirne la dipartita. Il re domandò al conte d'Estaing disperdesse in quel punto l'attruppamento, ma costui non assenti protestando esser l'impresa impossibile. Epperò Luigi XVI esortò con ripetnte preghiere la regina a dipartirsi e prendere con seco la regale famiglia. Rifiutò la magnanima dichiarando nulla poterla indurre in tanto stremo a separarsi dallo sposo di lei. "Io ben conosco," soggiunse "che coloro attentano la mia vita, ma sono figlia a Maria Teresa e ben mi so a non temer la morte." Assalito, vinto, trascinato da tante strettezze ed ansietà il re finalmente risolvette di sottomettersi e Mounier venne autorizzato ad annunziare all'Assemblea la regale illimitata accettazione dei diciannove articoli dei costituti e della dichiarazion dei dritti dell'nomo (2).

Ma gli eventi fiasavano crmaii i sommo d'ogni soperchianza, cosicchi l'ora era sonala in cui e cennale concessioni più non polevano ingenerare alcun boso effetto. Una moltitudine di femine a vinazzate aveano dirotto nella sala dell'Assemblea, si erano stesse si banchi ed una svergognata amazzone occupò perfino la sodia del presidente di riridendolo ne suonava il campanello. Indarno i deputati sudarono per risturare il boso ordine. I dibattimenti erano incessantemente interrotti dalla solita cantilena, "Pane, pano" e nulla, eccetto l'autorità di quel sorvanamo del Mirabeau, pode produre silemnio anche quando quel sorvanamo del Mirabeau, pode produre silemnio anche quando

<sup>[ † ]</sup> Memorie di Luigi XVIII, iv. 382 Toul. [ 2 ] Lac. vii. 213.6-2. Th. 1. 176. i , 136-7. Mig. j. 32.

discuteasi la misura di provedere alla pubblica sussistenza. A tre ore di mattina la sessione fu disciolta e la sala abbandonata in mano degli sfrenatt invasori (1).

Il La Fayette eibe un abhoccamento colla famiglia regale e mallerò la sicurezza del palatzo. Aggiune ener tanto convinto del pacifico iogegoo della sua armata e tanta serbare fidanza nel mantenimento della pubblica tranquillià che avar risoltudo fi ritiraria i riposo (5). Illust da queste assicurazioni i deputati si disperarer raccoglicodosi in grembo alle loro case edi l're e la regian vinti dai durati travagi in tiraratoni s'horo appartamenti. I posti esterni vennero affidati alle truppeo comandate dal La Fayette; gibirerati i travansais in mano tuttora delle guardie-corpo del re (6). Sventuratamente per la sua fama e per Posore di Franca, il generale La Fayette segul Tesempio della finnigila realee si ritirò pel resto della notte ad un castello poco distante del palazzo a politri solle pinne e tosto cadde addormentato (6).

Nulla interruppe la pubblica pace dalle ore tre alle cinque nella mattina; ma l'aspetto del popolazzo presagiva una tempesta prossima a scoppiare. Densi gruppi di uomini selvaggi, di donne gavazzanti nel vino sedevano intorno ai bivacchi lungo le vie di Versaglia ed ingannavano la noia di una notte piovagginosa cantando inni rivoluzionarj. In uno di talicircoli la costoro bile rincrudi tanto, che assisi sul cadavero di un soldato delle guardie-corpo divorarono la carne del suo căvallo mezzo arrostita tra le fiammo, mentre nna fila di fremebondi cannibali menaya la ridda intorno a quel gruppo. Ogni cosa annunziava esser que i tristi determinati a calmare la loro sete di sangue con qualche orribile macello. Alle ore sei un'orda furiosa circondò le caserme delle guardie-corpo, le forzò, le ruppe e persegul i fuggitivi abitatori alle porte del palazzo ove sedici degl'infelici furono catturati e tantosto finiti, morti. Nello stesso tempo, nn'altra accozzaglia spiava, assediava tutti gli aditi del palazzo e trovandone nna postierla aperta vi si precipità e in un attimo riempì le scale e i vestiboli degli appartamenti reali. Due delle guardie-corpo postati in cima della scala spiegarono una resistenza veramente eroica e co' loro sforzi dettero tempo alla regina di scappare nelle camere del re. Gli assassini si precipitarono nella stanze di lei, pochi minuti dopochè l'avea lasciata ed arrovellati dallo scoprire che la vittima avea sfuggito i loro ferri, ne foracchiarono il letto colle bajonette (5). Tutte le parti interne del

<sup>[ 1 ]</sup> Toul. L. 150. [ 2 ] Riv. 300. [ 3 ] Th. L. 176.

<sup>[ 4 ]</sup> Riv. 300. Mig. L 53. [ 5 ] Mig. L 97. Lac vii 317-72-3. Th. s. 60. Riv. 303-15.

## STORIA DELL'EUROPA.

palazzo furono messe al guasto, saccheggiate da quelle orde di selvaggi:—e lo splendore dell'età fu improvisamente sposto agli sguardi della più vile marmaglia del popolo basso.

> Apparet domus intus, et atria longu patescunt: Apparent Priami et veterum penetralia regum: Armatosque vident stantes in limine primo-

Ore stata non fosse l'intrepida difesa delle gaucdie-corpo, ove il marchese di Vaudreila non a fosse cooperato in ridestare nei solatte francesi alcune scinille dell'antica lealtà, lo stesse Luigi, l'intiera fimiglia reals serabebero caluti indubitatamente sotto il pognale degli assassisi, i quali trascinarono i cadweri de' due soldati che aveano scannati stole finestre del re, de decapitarono e ne portarono sulla punta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia i sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia sangulunta delle picche trionfalmente per le strade di Verauglia delle picche delle picche picche delle picche picche delle picche picche delle picche pic

Al primo illarme il generale La Fayette, la cui scianerta assenza dalla scena del perigio avea prodotti que insierrinia eventi, si gittò a cavallo e stadiò il passo al luogo fatale. Appena arrivato, rivolse una supessionata arrivaga ai granatieri della guardia e succedette nel risolaverii a difendere i captivi. Così quindici prigionieri furnon riscattati da morte imminente e lo stesso re in persona sendosi precentata si verenzi a vacedone richieste a quella ragunata di scellerati le vite, singgirono il fato che loro prodosa sul capo. Tre altir, che avean di già il capestro intorno al collo ed erano sul punto di essere strangolati, obbero salva la persona merci caloniti di questi prodi soluti che correro a scioglieri gridando "Salviamo le guartis-corpo, siccomo ci salvavano a l'oncurro (2)! "Ta nacro alla faria chia moltitudine e la tracchi della consultata del indolo di moltitudine e la tracchi della pripir l'ambato generosità dell'indolo militare francesso manifestavati oblica da ambo il colta da ambo il colta

E la condotta della regina durante questi istanti di allarme fix degna della più alta ammirazione. Non ostante le palle che fischiavao in tomo i veroni persistette a comparire al balcone, sforzandosi di ottenere il perdono delle guardie-corpo che correano presentissimo perigio tra quelle molitudini furibondo. E quando M. de Lalucerne tentò di gittari se setssos tral e i il periglio, essa con conesta e bella maniera no lo rimosse allegando esser quello il suo posto e il re non potre permettere si perdesse un suo serro così fedele. Poco statte

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii. 234-37. Riv. 307. Mig. i. 83, Th. [ 2 ] Lac. vii. 538. Riv. 309, Th. i. 188, I. 180,

la maranglia con alto scalpore dimandò di bel nnova appariase al verones: ed appara accompagnata col figli. Veninila voci immediata mente gridarono, "Via coi figli! vol la regina altontanandoli riapparve solo alla presenza di un popolazo dal quale d'ora in ora attendessa la morte. Quel generoso sprezzo del proprio periglio vinse la faria dei tristi (1) en no scoppio mirvenzale di appatata anche tropo testificò quanto stato fosse vero il periglio che avea magnanimamente affrontato.

I caporinai del trambuto determinaziono di trarre un qualche avvantagio dall'avuta vitoria, coi rinovercii re e la regali faniglia da Versaglia seco addiucendoli a Partigi ove sarieno stati pienamente noggetti al toro potera. Totosi il evib il grido tra il popolizzo. Portinaci il re a Partigi 1 è l'unica via di assicuraze il pane ai nostri figliuoli." Il La Feytete persuase Luigi, onde calmare quel tumulto, di accontentare i desideri del popolo ed accompagnato dal re e dalla regina apparve al balencon del pattarco el ciò do resco certa la moltitudino. L'Assemblea informata della sua determinazione, pane la tutta fretta un decreto col quale dichiarvasi estere inseparable dalla persona delre a varebelo accompagnato nella capitale. Codi il partito democratico recchesi frutti della propria violenza cottonedo l' immenso avvantaggio di avere ambe le branche della legislatura in un posto traslocate ove la propria polenza ce ai resistibile (3).

A mezzo di cotali genti pazze ed ubriache la regal famiglia si diresse alla volta di Parigi. Cento deputati dell' Assemblea ne accompagnavano la carrozza.-Tutti i costoro sforzi, tutta l'autorità del La Favette non valsero ad impedire al popolo dal portare in fronte al corteggio i due luridi teschi delle guardie-corpo che vennero dicapitate sotto i veroni del palazzo. Gli avanzi di quelle prodi bande, quasi tutti feriti, scorati, dimessi, avviliti seguivano tristamente la carrozza: intorno ad essa cannoni tirati dal popolazzo e su di essi a cavalcioni femine ree e malvagie che erano venute a Versaglia. D'ogni dove si levarono inni di trionfo mescolati con canzoni rivoluzionarie. "È nosco il fornajo, la sua moglie, il picciolo garzone. !" Così chiamavano le tristi femine irridendo il re, la regina, il delfino. Intiere pagnotte affitte sulla punta delle lance dapertutto si vedevano, indizi dell'opulenza che credeasi dovesse rifiorire nella capitale colla reddita del monarca. Luigi XVI dono un doloroso viaggio di sette ore, durante il quale tracannò goccia a goccia l'amarissimo calice d'ogni umiliazione, entrò Parigi-re captivo in mezzo a' suoi propri sudditi, ornamento dal trionfo del più

[ 1 ] Riv. 312. Lac. vii. 242. Th. L. 182. [ 8 ] Mig. i. 91-5. Riv. 26. Th. i. 182.

inveterato de' suoi nemici. Fu condotto al Palazzo Civico, quindi alle Tuglierie, oggimmai suo palagio, sua prigione (1).

Così terminò la prima era della rivoluzione-era più feconda in grandi eventi d' ogni qualunque che fosse comparsa dacchè si ebbe fondata la monarchia. Appena cinque mesi erano scorsi dietro l'apertura degli stati generali e in si brieve tempo non solamente il potere del sovrano era stato abbattuto, ma la stessa struttura della società tramutata. Ad un assoluto governo era succeduta una turbolenta democrazia; ad'nn osseguiosa nobiltà una malcontenta legislatura; all'orgaglio d'un antica signoria, l'insolenze d'un potere nuovamente acquistato. Il dritto delle decime,-la più veneranda istituzione della chiesa cristiana-i privilegi fendali, coevi col primo conquisto delle Gallie fatto dai seguaci di Clodoveo-le immunità delle corporazioni guadagnate col sangue d'nna libertà ancora infante, tutto peri. Il principio di un universale uguaglianza era stato riconosciuto.-ammesso che tutta autorità derivi dal popolo,-il dritto d'insurrezione noverato trai più sacri dei sociali doveri. Il potere del sovrano fu distrutto. Egli era stato vilipeso, reietto e appena aveva sfuggito dall' essere assassinato nel proprio palazzo ed oggimai trovavasi prigioniero, circondato d'infiniti perigli in grembo alla sua stessa capitale. Cambiamenti che appena eransi tentati in Ingbilterra dai temni remotissimi di Alfredo, vennero eseguiti in Francia in men che cinone mesi.

L'esperienza avria ben potuto apprendere ai promotori della rivoluzione francese, cotali eccessivi precipitazioni non riuscire che a disastrose risultanze. Vernna cosa è duratura nel mondo ove grado grado non si produca: i fiori dell'estate sono tanto effimeri quanto il calore che li partorisce,-mentre il rovere gigante, figlio dei secoli, sopravvive la maturità e la decadenza degli imperj. Il dominio di Alessandro Magno levato in pochi anni perì durante la vita di coloro che ne aveano veduta la nascita; l'impero romano formato nella successione dell'età si sostenne per anni mille!... Indarno si suppone, le abitudini d'una nazione potersi cambiare e il carattere di lei alterare col solo darle nuove istituzioni. Non lice all'uomo il prestare alla fanciullezza la fermezza della maturità, abbigliandola colle divise della età virile.

Non è apologia per l'Assemblea Costituente il dire non aver commessa di propria mano alcuna violenza; le sue misure esser state attinte, colorite dalla più pura filantropia ed esser caduta vittima delle infande

[ 1 ] Mig. L St. Riv. 309-23. Th. 1, 182, Lac. vii. 248, Burke, v. 142.

fariosi che infamaroco la Rivoluzione. Negli uomioi di stato non vogionoi soluzio rattrovare buoni intendimenti, ma pur una conduta prodente; e non è ecusa a coloro che perpettarono il male, asserire che egli opraziono in tal modo ondo dal male ne risussiesi il piene. Se noi troppo precipitamo l'indugi e le riforme sociali, tanto damo da il fatto procedimento ne verrà, quanto se di attacassimo con soverabili, tatti di producti della di sul consistenza di sul consistenza di sul conmenhero che se egli me distrugge una parte, il faziosi tantosto ne adimeranno l'indica.

Il periglio dei politici, rimutamenti non nasce dalle loro immediate, ma dalle finali conseguenze; non da chi gli origina, da coloro bensì che li seguono, li compiono. Una volta cominciate con troppa avventatezza le alterazioni, non si potranno poi così di leggieri rattenere. La febbre delle innovazioni s'indonna delle menti della parte più operosa dell'omanità e il politico, l'uomo provido diventano tosto incapaci a rattenere l'impeto del torrente. Il prospetto del guadagno attizza le passioni degl'ingordi, de faziosi, i quali escono dalle tenebre simili ad immondi augelli di rapina per dividere, dietro la lotta, il bottino e tantosto crescono in signoria. Agiscono in tal modo, perocchè non sono imbrigliati dai vincoli che raffrenano il bnono, nè dalle apprensiooi che rattengono gli opulenti. Nulla avendo da smarrire, a sangue freddo avvisano le conseguenze delle loro azioni; non avendo alcuo principio si acconciano di leggieri alle credenze dei più numerosi e meno degni tra la plebe. Le rivoluzioni sono singolarmente perigliose, perocchè nei pubblici posti costoro levandosi sublimi portano seco quella loro indole innata. L'Assemblea Costituente gravemente peccò, stantecchè calcava quel sentiero che era più atto ad elevarli in alto nella Fraocia.

Furono gli stessi deputati coloro che primi assaggiarono il vero di cottali principi. Nella toro furia di bassare il trono sublimarono il popolo e rapidamente diveonero gli schiavi di quei medesimi che si promettaono corregerea e proprio taletoto. La vittoria del 5 ottobre fu non meno sulla legislatura che sul trono guadagnata. Trascinati i deputati a maliconero il Parigi si trovrono alla merche del popolazzo e schiavi non men che il re nella sua prigione. Gli è vero che le finali e più tremende conseguenze della loro pazza condotta non apparisero specchiate se non dopo il fortusoso a vvicendare di alcuni anni; mai i regno del terrore darivi naturalmento dalla pubblicaziono dei dritti dell'usomo e il decimare della convenzione dall'avventatezza dell'Assemblea costituente.

E loda al vero-errori si commisero da ambe le parti. L'inespe-

rienza nel dirigere un rivolgimento sociale non più agguagliato negli annali della storia può servire di scusa ai depntati nol primo rompere della Rivoluzione; ma i conseguenti che ne derivarono, non sono meno lucidamento segnati per l'ammaestramento dell'età future.

I. Il governo fuor di dubbio errò nell'aggiornare per troppo lunga stagione l'importante misure di reddirizza que gir zamai che pesavao sui Francesi. La dichiarazione di Luigi nel 23 giugno rimoses tutti i vern miai della Francia. Ove stata fosse pubblicate più persote e in tempi pli remoti sarobbesi ricevuta co più viui trasporti di gratindine e il monarca de accordarsia, celorato come un secondo Marco Asresito (1),—ana durante un epoca di pubblico escitamento promutgata, concoliattori ricencom matariglioto ove vengano dal governo adottatia, priacche la guerra si dichiari,—ruinosissimi, se tentati dal generale nella vigila della battoglia.

II. Il Necker andò lungi del vero errato nell'addoppiare il namero del Terzo-Stato. Naploscione accisica quel dissensato passo tutte le sassasquenti immanità della Rivolazione (2). Giò facendo, il ginevrino rese nel governo comiptoente una sola potenza e ridusse gli Stati-Generali, lorquando furono assembrati, alla sorte di un' initera dipendenza del rappresentali popolani. Un accresimento di potence così granda accordata a qualunque corpo di in tutto susta giono però quando quel corpo è tutto mosso a tempesa e ambiece di abbattere in barriere delle alto chasi nello stato. Il Necker fio tratto, ministrazione ma si accorrec de lotta la sua potenza era andista quando la grazia venne accordata e fini col resistere i sempre crescenti addimandi del pondi

III. Allorquando la fatal misura di addoppiare i comuni fis una volta adottat, divenne indispensabilmente necessario il mastere la se-parazione delle camere. Era un vero scherre l'attendersi, i nobili e i preti potessero manetere il levo hogo in un'assemblea co se stati aerieno immediatamento shaliottati dalla maggiorazza di dee sur uno. Qual aaria soggioraro il fato dell' limpliterra, se i sosi tresento particolo della contra del

[ 1 ] Bailly, 1, 197, Th. 1. 82.

[ 9 ] Bour. viii. 100.

la separazione delle camere e rescindere quel medesimo giuramento della pallacorda che avea da principio desto, nell'universale dei Francesi, tante rumere ed impeto di gioja.

IV. La riunione del ciere col Terzo State fu immediata origine, che forzatamente tutte le camere si eracogliessero i una solta—Suudefotti, l'annullamento dell' mitiera proprietà della chiesa. Il medesimo fatto castamente si obbo avvenite nella Sozia. Giu fiorzi del ciere distrussere la gerarchia cattolica e i hareni, cogliendo la palla di rimbiato, sull'istata ne s' indonarrone degli averi e prepipiarono i mimistri protestanti nel brazo d'ogni miseria. Tale l'andamento della 
l'entusiame dei sempiricotti e corridono befinado quando son richiesti di abbandonare alcuna parte del bottien che guadagareno la mereloro o godono alle spalle del miseri. Ninno deve attondersi gratitudine dalle pubbliche corporazioni, ne' si alcuno che si più carte della 
propria distruzione quanto coloro che avendo dappria essacitato a 
movenza un papole, tentane possa d'imbrigliarne gli eccessi.

W. Dubblo non vha I a rivelta delle guardie franceis fu i più decisivo passo nalla livolazione, chè dictro di se tio la diffatta dell'istiera arnata. Il tradimento di un solo reggimento, collo screllare mutumente la fidanza degli altri, gittare tra le lore fia il sospetto,
ingenerò le più fatali cenneguenzo. Il governe francese per queste
riguarde gravementa peccò in aditande la difesa della capitale ad un
corpo como lo Guardie Francesi, uemini costantemente aggirantisi tra le
sse mura, che suavano funsigliarmente coi cittadini di Parigi, ne di
videvane i sentimenti, rotti dalle libidini, infanceliti dagli ori cittadimechi. Simili alle guardie pretrariane la foro vicinana alla capitale
intimidra gli altitudi, mentre la foro funsigliarità co'vit di let ne guacurori, nel si escendazion di essere solulai per rammentare che erano
uomini. I costoro giuramenti furono soffecati tra i vapori del vino e tra
le ergie, la leathi per tra ggi amplessi delle certificase

VI. La pestura dell'Assemblea nazionale e la residenza del manara, durante le sessioni, casì vicino alla capitale furene grassioni errori da mubo le parti scontati più tardi a lacrime di anque.—La libertà dei dibattimenti non cra pussibile, attendero non si petea in tale stato di cose; chè fin dal principio i deputati furono trascinati dal contagio dei sentimenti popolari; e più tardi divenenero gli schiavi della violenza popelana. Tatte le insurrezioni che stabiliorno il Regno del Tercroe, la prigionia del re, la soggiogazione dell'Assembed activazone dal cellocare il luogo delle sessioni troppo vicino.

Parigi. Se la grand' opora di una nazionale riferma 'unulsi condurre a letto fine, si debbe imprendere in un sito remoto o securo over tacciano gli applausi, ove non si ascolinio lo grida frenetiche delle moltitudini, ove lo menti degli unomia non corran riscibo di essor via dalle piaggerie o intimidite dalle minacce del popolo cho si anela a vita novella ribattezzare.

VII. Assai pria dell'epoca cui è pergiunta la presente istoria, era suonata l'ora nella quale rendeasi indispensabile imprendimento, che il re e tutti gli amici dell' ordine costituzionale o della vera libortà, dovessero calcare le vie d'un' intrepida resistenza o perire magnanimemente nell'attento. La forzata rinnione della legislatura in una sola camera, la confisca degli stati ecclesiastici, la compilazion d'una costituzione strabocchevolmente democratica, inconsistente con ogni buon governo, il rifiuto d'un assoluto veto, (non ostante ciò che da ogni lato della Francia prescrivevano i registri) furono veraci atti di violenza da cui nulla si potea di bene prevedere, salva una democratica tirannia. Ma quando, per giunta, il re venne assediato da una furibonda marmaglia nel proprio palazzo, quando i regi appartamenti si saccheggiarono si derubarono, quando la sposa di lui sol per prodigio potè campare dal non cader vittima sotto la punta dei pugnali di compri assassini, i santi ordinamenti d'ogni legge, d'ogni autorità più non furono! . . L'ora era sonata di vincere o morire. Resistendo in quegli stremi, Luigi XVI correva al manco la fortuna di sollevare le migliori classi della nazione in sna o loro difesa; ed ove fatalmente non avessero emigrati i nobili, avrebbe fuor di dubbio vinto un tal partito. Ma cedere pazientemente a tant'oltraggi, sottomettersi, lasciarsi condurre captivo da genti avvinazzate, dalla peggior feccia della vile plebaglia al proprio palazzo, fu lo stesso che collocare il proprio capo sotto i piè del più abiotto tra il popolazzo e prepararsi, in quella dolorosa epopea di delitti e di sventure, ai sanguinosi eccessi che poscia seguirono (1).

Ma il più ruinoso passo avvanzato dall'Assemblea costituente, passoch cogni altro rese irreparabile, tiu il gran numero d'interest rivoluzionazi che sess stessa chbe creati. Col trasferire il potere politico in mani nuove editosperimentate, chen evalutavano Tacquisto a proporazione della propria incapacità nell'esercitatrio: col creare nan gregaglia di nuovi proprietari che traggezano la loro estienza ad almovoordine di coso: col collecare la forza armata e civile initeramente alla disposizione del popolazzo, i deputati fondarono interessi duraturi util

<sup>1 1 1</sup> Mounter, 5, 90-1.

dubbio e fluttuante fervore del momento e perpetuarono l'andamento della rivoluzione anche nei di, quando il popolo bramosamente sarebhe ripiegato ad un monarchico governo. Le persone che aveano guadagnato o potere o proprietà mercè tanti rimutamenti, non li vollero più cedere se non istretti dalla sola forza; e gl' individui, che avrebbero corso un qualché rischio col ritorno di nn legale ed ordinato sistema di cose, si cooperarono a tutta prova per impedirlo. Eppero i prodigiosi rivolgimenti accaduti sulle proprietà e sul potere politico introdotti dall'Assemblea costituente resero l'alternativa di una rivoluzione o di una sanguinosa guerra inevitabile: perocchè quantunque le passioni siano fluttuanti, gli interessi che i cambiamenti creati dalla passione possono produrre sono duraturi, nè mancano di affaticare per lungbissima stagione lo menti degli umani. I susseguenti anneli della Rivoluziono esibirono più fiate l'esempio del popolo che forte combattevasi per iscuoter lungi da se quel ferreo giogo ch' erasi colle proprie mani imposto sul collo; ma non mai ci offrono una circostanza nella quale, coloro che aveano guadagnato colle novazioni non si provassero a tntt' uomo per impedire il ritorno d'un governo legittimo e costituzionale.

È questa la grande causa della differenza trail posteriore progresso della rivoluzione francese e dell'inglese. Convuello e il lungo Parlamento non produssero aleun essenziale rimutamento sulle proprietà e politiche franchigie della fora ne Prettagna e posiciache quel militare usurpatore fa sceso nella tomba, verun potente interesse rivoluzionario esistera per combattere il ritorno all'antice costitucione. Nella Francia, anzi che l'Assemblea costitucioto avesso forniti mesi sei dacchè eresta ragunta, aver reso il totale cambiamento della società invitabile, peroccèb allo moltitudici avea trasferita o la possanza o gli averi di una gran parte dello Siato.

L'Asemblea costituente, se non altro, ebbe legata in credit à i posteri un'importatissima lezione politica—la vanti di sperare che col cedere agli addinandi di un partito rivolutionario per un sumota di piotre politico si possibile di porte un freno al ulteriori usurpazioni. La natura di cotale ardenza siecome quella d'ogni violettissima pasione è di essere insarabite: citanza senza resta di tempo di move concessioni, d'acquisti novelli: crescere in ggaltardia, divieri più perigliosa quanto mone restale da ottenere. Un tal vere signolarmente venne addimostro dalla storia di questa memoranda Assemblea. Quivi le concessioni si precipitavano, si profendavano shracatamente: appena statecati, andarono discriti tutti dritti del re, del nobili, dei preri, del prajamento, odde compranojo disvolvano discriti utili dritti del re, per peri, del prajamento, odde compranojo i province.

Nepure si tentò ombra di resistenza: indi il popolo capidamente corcre a nonvi addinandi e levar più alto le uso sperante. Rom mai la democratica ambirione apparre si violenta, se nen quando ebbe trionfata ogni autorità del governo. La legislatara, i correttori del lo Stato indarno tentarono di sostenersi in agnoria assentendo tutto ciò che gli attapostisi richiedvano. A secondi che ocdevano il terreno, il uro opponenti ine guadagnizano—e quello atesso partito che porizono d'influenza: politica, bentotto ricitasamente si arrevellara quantunque volte la henchè menoma opposizione fossesi spiegata contro la san possanza (f).

Questo fatto straordinario ne auggerisce un' importante illazione nella scienza politica, la quale venne per la prima volta enunciata dal Burke, poscia eopiosamente dall'esperienza verificata (2). È, ampia differenza correre tra i rivolgimenti popolani che scaturiscono da reali gravezze e gli altri che singolarmente derivano dalla rabbia del popolo o dalla democratica ambizione. È un confine alle passioni degli umani allorquando agiscono vinte dalla ragione, dallo sdegno o dall'interesse-veruno quando sono affaticate e mosse dalla immaginativa o dalle hramosie. Distruggete quel gravami di cui si lamentano e quando gli uomini agiscono pei primi motivi, gran parte della fatica è appianata e gli animi si rabboniscono e tacciono le commozioni. Ma poco monta se sia huona o malvagia la condotta d'un governo, quale specie di protezione fraiscano i soggetti, quali sofferenze li martellino, quando una fazione guidata da mire e speculazioni arcane, vuole ed anela distruggere il vigente ordine di cose. La combinazione di questi due differenti principi, così opposti per indole e per natura ma che accennano e cooperano allo stesso effetto rende il maneggio di una nazione in cotali circostanze estremamente difficile; perocchè le concessioni e le riforme che sono il farmaco necessario per sanare cotal piaga, i mezzi più adatti ad acquetaro i malcontenti che nascono da veraci gravami, sono precisamente quegli argomenti che possono sorvumanamente crescere quel bollore che deriva dalle immaginose passioni.

Tutti gil errori dell'Assemblea costituente derivano da unica sorgente: i mali del dispotismo erano recenti, sperimentati e tuttl—quelli della democrazia remoti, nè fino a quei di aggiati. Veruna sensa di cotal specie varrà per alcuna legislatora susseguente. Se pur la Rivoluzion francese non avesse prodotto altro avvaniaggio, per lo

[ 1 ] Burke, Consid. v. 89.

[ 2 ] Burke, vi. 279.

mano tramise una durevole hendizione all'umanità collo sporre i conseguenti delle innovazioni troppo avventato a exvireve in caratteri di sangue nelle pagine della storia gli orrori dell'anarchia! Oh che l'animo nostro possa eduzare la litta speranza, esserci stata e non indarno appresa la terribile lezione e che un'intiera generazione non finise miesramente sotto la phigliottina, nè venises infratta stotti carro dell'ambizione sol per far via ad una lacrimona ripettinone degli errori dell' els, che da quei terribili annali di softenne e d'agonia scritti in lettere di finoco si possa apprendere il gran vero, consistere la verace sapientaza non nel distrupere lo stato ma nel raddizzazio e nulla così, quanto la violenza de' propri fautori poter ritardare l'andamento della libertà!







## CAPITOLO IV.

DALLA BIVOLTA IN VERSAGLIA ALLA CONCLUSIONE DELL'ASSEMB. COSTITUENTE.

## 45000p

## SOMMARIO.

Stratto del duca d'Orienne-Ritiro di Mounier o Lally Tollendal-Tumulti in Parigi-Pr ed esecutione del marchese di Favras-Divisione della Francia in Dipartimenti-Regula municipali-Franchigie elettive-Ampie risultanse di tali cambiamenti-Confisca della prope della chiesa-Spaccio degli erregneti-Vendita degli averi ecclesiastici-Suoi effetti sulla di del terreno-Violenta resistenza del clero-Abolistone del titoli e delle onorificenza-Stabilim ciuliniario-Ordinamenti militari-Si fissano le Guardie Nazionali e i lancieri armati-Festa del 11 luglio, anniversario della presa della Bastiglia-Accusa del duca di Orleans e dei Mirabean-Caduta del Necker-Rimutamento del ministero-Rirolta a Ments e a Sedan-II generale di Ik -Glaramento ecclesiastico-Suoi ruinosi effetti-Legge rivoluzionaria sulle eredita-Club di Parigi robini-Cordelleri-Universale migrazione-Dibattimento sur una legge contro gil em -Il Mirabeau al attacca al tropo-Sua morte-Disegni della corte-Viaggio a Varrana-An del re-Suo ritorno in Parigi-Prima origine dei principi repubblicani-La regalità è sos Discussione sur un' accusa contro il re-Vigorosi ordinamenti dell' Assemblea-Rivolta nel ci di Marte-Vittoria del La Fayette-Si propongono modificazioni alla costituzione-Sp rdinanza—Il re è nominalmente investito del suo potere—Ultima tornata della Cos lifessioni generali sugli errori e benefici ordinamenti della stessa.



EMPER in civitate "dice Sallustio" (1) quibus opes nullæ sunt, bonis invident, malos extollunt; vetera odere, nova exoptant, odio suarum rerum mutari omnia student; turba atque seditionibus sine cura aluntur-quoniam egestas facilo habetur sine damno. Sed urbana plebs ea vero præceps ierat multis do causis: nam qui ubique probro atque

petulantia maximo præstabant, item alii per dedecora patrimoniis amissis, postremo omnes quos flagitium aut facinus domo expulerat. hi Romam sicuti in sentinam confluxerant (2).

[ I ] Sallust. Bellum Cat. Sec. 27.

[ 2 ] " Sempre tra la cittadiannea, coloro che avea rotto ju tanti eccessi per molte cagionisono apogli d'ogni avere, invidiano i dabbene, Imperocchi taluni che d'ognidove ai erano seunnaizano i triati, odiano le antiche cose, bra- gualati per turpitudiai u petulanza; altri che mosamente dialano le unove, atudiansi, per aveano per infamie perduti i loro averi; brieve odio delle proprie bisogne, tutta la signeria ri- coloro tutti cui le scelleranze, 1 delitti avenno mutare, si ciliano lo afrenato ingreno di acdi- espuisi fuori delle proprie case, tutti confinzzano stoni,-che la poverti di leggiori vi soffre, senza a Rossa, come a scatina di tutto corrutele. "

L'Assemblea francese assaggiò in singolar medo il vere di tali memorande parole, appena ebbe rimossa la stanza delle sue deliberazioni da Versaglia a Parigi. A quella naturale depravazione che sempre accompagna l'incivilimento di una grande città, la popolazione parigina accoppiava una straerdinaria corrutela ingenerata dalle ree cestumanze e dall'irreligione dei precedenti regni. Non mai oggetti di tanta magnitudine furono efferti a pascole delle passieni di un pepelo così pece avvezze ad imbrigliarle, non mai una cetanto inebbriante piaggeria si versò tra le menti di uemini che erano attissimi a rimanerne guasti dal sue veleno. L'Assemblea nazionale cen fatale precipitanza si cellocò da se stessa, non tutelata da alcuna pretezione, in un'epoca di semmi eccitamenti, alla mercè del più cerretto pepolazzo nell'Europa.

La traslocazione della corte in Parigi produsse tra le parti nemiche rivolgimenti di altissima levatura. Primo di tutti a recedere dall'arena fu il duca di Orleans!.. Il generale La Fayette spiegò tutte sue ferze a dimestrare essere state colui il secreto autere dei trambusti che per peco non scavareno la fessa sotto i piè della reale famiglia e fece pubblica dichlarazione di possedere indubitabili prove della celul reità nel tumulto, col disegno di crearsi luegotenente generale del reame. "Cedardo!" gridò il Mirabeau "l'appetito del delitto lo sturzica, ma non ha ceraggio di eseguirle (1)." Perfine nel palazzo-reale la possanza dell' Orleans andò perduta, salvocchè tra i suoi cempri difenseri; e Luigi XVI lieto di liberarsi di un suddite cesì perigliose, per l'intiero assentimento dell'Assemblea Nazionale, inviavale in errevele esiglio cen una missiene alla corte di Lendra.

Dalla costui dipartita nulla petea attendersi la Francia che bene-ma la diffalta di altri membri diminui la pessanza degl' ingegni assennati nell'Assemblea. Mounier e Lally Tollendal, disperando della causa del Buongoverno ritirarono dalla capitale; ed il primo fermava sua stanza nel Delfinato, sua natale provincia ove tentò di ordinare un'eppesizione contro l'Assemblea (2). La dipartita di tali virtuesi patrietti fu

da' capi sanguinenti delle infelici guardio che cretelle, vii. 250-5. erano morte in suo servano.-Quei sicarit, quelle

f i 7 Toul. I. 157. Lec. vii. 259, Th. l. 181-5-6 ree femmine canalbali, quel grido infernale [ 2 ] Cost giustificavasi il secondo presso un A le lesterne teas les ereques'-Quei Mirabeno amico di bui, che volgevagli addimando, perche che sciamava alla turbissima vista, la nave della fossesi dalla pubblica vita ritrattato..." La mia rivoluzione, ben lungi dall'essere arrestata nel salute cadente vietavani imperiosamente dal suo corso, avrebbe ogginna avanuato con maycontinuare a soirre noil' assembles.- Na posto giore rapidità; . . . Queste, son queste le ver ció da lato, io non potes pin soffrire, le isema- carcostanze che m'indussero a fuggire da quella gito engionatemi da quel sangue, da quel teschi, caverna di cannibali, ove la mia voce piu non dalla reina a messo assassinata, dal re trasci- potessi ascoltare, ore per sel settimane indarno unto captivo in meuro agli assassini e preceduto mi atudni di alzaria e faria scotire. "- Lagravissino danno per la Francia; perocchè assottiglio il namero degli amici di una temperata liberta e coll'estendere il fattel essempio della diffalta, Isaciò il paese in preda di comini ambiriosi che a tutti vomo si provavano di mostra sibilizi attravero le pubbliche calamità. Cheisami petti che in coorato ostracismo si allontanavano dall'Assembles avean spertio ranamento che il popolo dopo di avre liberzia la convenzione nel 14 luglio, tantorto sariasi sottomesso all'autorità di lei. Presto perè si reservos corti, essere più facile il sunicatira i noti citatiati che regolaria nel monitori della discontinazione della discontinazione di superata piantenessente ad un novelto. Quegli erel della nazione che avean soligereggisto per na attimo in occasione del giurnamento della nonte dell'obbi. Casi venno sorpassati i parlimenti laccindoni nella carriera della democrazia e di già erano vinti e superati nella corsa della democrazia e di già erano vinti e superati nella corsa del von inferiori sia cuoi di esi discontento di littoria della democrazia e di già erano vinti e superati nella corsa del von inferiori sia cuoi di esi dimentosi il.)

La guardia nazionale di Parigi, sotto il comando dell'intrepido La Fayette che non si potea sgannare da quell'illusione che tenacemente eraglisi alla mente appigliata, potersi il Buongoverno mantenere sotto un democratico reggimento, succedette per qualche tempo a ristaurare nella capitale la tranquillità. Ma un fornajo, a nome Francesco fu morto nelle strade il 19 ottobre da una gregaglia di genti vili e minute che erano tutte arrovellate, perocchè col ritorno del re i prezzi delle provigioni non fossersi bassati. Giusta il selvaggio e fiero andazzo dei tempi, quei tristi affissero ad nna picca il teschio del misero e in gran parata lo si recarono per le strade, stringendo ogni fornajo che incontravano a baciare quel lurido capo. La moglie di Francesco che forsennata correva alla volta del Palazzo Civico si avvenne in quella marmaglia. Alla vista dell'insangninato teschio cadde sal pavimento come corpo morto cade ed ebbero quei feroci l'immanità di abbassarlo tra le braccia dell'infelice donna e ad apporre l'esanimi labbra del morto contro le labbra di lei. Quest' atrocitài naudita eccitò lo sdegno di tutti i cittadini dabbene. Venne proclamata la legge marziale-ed il La Fayette mettendosi a capo della guardia nazionale, attaccò il popolazzo ed afferrando l'assassino che portava trionfalmente il capo, fecelo consegnare nel di seguente a morte. La sdegnata marmaglia mormorò contro tale rigore.-"Eche?" gridava " è questa dunque la nostra libertà? Non più c'è lecito d'impiccare chiunque ne aggrada (2)? " L'Assemblea vinta dall'impulso del momento, passò un decreto

[ 1 ] Lac. vii. 555 Mig. i. 67, Th. i. 191. [ 2 ] Toul. I. 168, Mig. i. 68, Th. i. 192, Lac. vii. 592,

contro le sediziose ragunate, conosciuto col nome di Legge Marziele. Con esso prescrivevasi, in qualunque grave trambusto pubblico dovere la municipalità inalberare la bandiera rossa e tosto a quel segno sperdersi ogni attruppamento di cittadini, pena la morte (1). Il Mirabeau, Buzot e Robespierro con calde e forti parole opposero la legge, perocchè sentivano quanto quei popolareschi movimenti assecondassero i loro sanguinari disegni.

Ma il popolo non volle abbandonare senza lotta l'aggradevole mestiero di pubblico boia. Due ladri furono dalle genti minute catturati e sotto pretesto, andassero i tribunali troppo a rilento nell'eseguir la giustizia, gl'impiccarono di botto nello stesso luogo. Un terzo avea già il capestro al collo quando giunse il La Fayette co' suoi granatieri, inflisse un sommario castigo su questo autorità a mezzo costituite e campò da morte il cattivello. Poco dopo soffocò con eguale vigoria ed aoimo una perigliosa rivolta della guardia armata di Parigi, che già cominciava a formare un punto di riunione ad ogni malcontento. Pure anche allora che giornalmente esponeva la sua vita e sforzavasi a ristaurare la forza delle leggi, non dubitava costui di proclamare dalla tribuna della nazionale Assemblea la perigliosa dottrina "quando i popoli sono oppressi, divenire l'insurrezione il più sacro tra tutti i doveri (2)!" Oh come spesso alcune parole improvide cadute dal labbro di illustri personaggi goperago conseguenze cui perfino la vita animosamente spesta è incapace scancellare.

Il barone di Benseval, pe'cui giorni avea con tanta generosità sposti il Necker i propri nel suo ritorno a Parigi, poco dopo fu tradotto in giudizio innanzi all'alta corte del Castellato e rimesso in libertà. Nell' ordirne la difesa, eli avvocati di lui fervorosamente il priegarono a far uso di un documento vergato dalla mano del re che autorizzavalo di respingere la forza con la forza. " Tolga Iddio," rispose il magnanimo, "che io mi compri la vita col porre in periglio un così buon monarca (3)1" E ridusse in minutissimi brani la scrittura.

Il marchese di Favras poco stante fu tradotto d'innanzi allo stesso tribunale e la stizza del popolo causata dalla liberazione del Benseval traboccò così smisurata, che fin dal principio del giudizio il fato di lui era certo. I delitti che apponevanglisi erano incredibili, assurdissimi. Portava l'accusa, esser cutrato il Favras in una cospirazione per rovesciar la costituzione, accusa non confortata da alcuna valevole evidenza. Pure fu dannato da un tribunale atterrito dalle grida

I 1 Lec. vii. 963, Th. i. 196, Buzot, 174, [ 2 ] Lac. vii. 957-9.

forsemant di fercci moltitudini che nella stessa sala della giustizia non cessavano dal'anteneta la lantarenta la lantarenta l'En factorente l'E fic condotto alle tre di mattina, vestito di biance camicia sila piazza di Grève, ove con una torcia sella mano lessa o is sentenza di morte, protesti la propria innoceaza, mort con eroica formezza—prima vittima di quella giudiciaria inquisità cui doves più tarcii partorire la Rivotatione (1).

Egli sumise di aver ricevuto 100 luigi da nu nobile di illa casata, ma rifuti divulgare nel nome e però dichiarva non esere citte riaplicato in alcuna cospirazione. Il popolo addensavati in grossi struppementi e con fiera e selvaggia giojo figgava le brance publice persatiani colla visita della sua morte, quanticupto fisse al publicoli tracario di socia funca. Il risolito populatado il un municiasa impectato
con il socia di morte. Il risolito populatado il un municiasa impectato
con il socia di conservazione di risolito di conservazione di instruccio con guati risola di non guati risula di non guati di di non di considerazioni di non di c

quale venne morto il cattivello (2).

La prima misura legislativa dell' Assemblea fu diretta contro le crescenti gelosie delle province. Onesti stati piccini, orgogliosi degli antichi privilegi, col fiele in cuore e con occhio arcigno aveano mirati estinguersi ad nno ad uno i loro privilegi ed importanza dalla sempre crescente sovranità dell'Assemblea nazionale ed in taluni luoghi già si appigliavano a modi avventati per contrapporne l'influenza. Onde troncar corti i costoro disegni, venne il reame dall' Assemblea distribuito in nuove divisioni, addimandate dipartimenti, presso a peco eguali in estensione e popolo. Epperò ottantaquattro dipartimenti compresero l'intiero reame della Francia; e ciascuno diviso in distretti e ciascun distretto in cantoni, che Infine abbracciavano cinque o sei parrocchie. Per ogni dipartimento un tribunal criminale; una corte civile per ogni distretto; per tutti cantoni una corte di riferenza. Ogni dipartimento avea il suo consiglio amministrativo, consistente di trentasei membri con una giunta esecutiva, formata di cinque. Il distretto poi vantava un consiglio ed un direttorio ordinato nella stessa maniera. L'oggetto che prefiggevasi il cantone era elettorale-non esecutivo. Ivi accoglievansi i cittadini per eleggere i loro deputati e magistrati. Qualificazion necessaria per votare, una contribuzione ammontante a tre giorni di lavoro. Ai deputati eletti dai cantom affidavasi la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale, degli amministratori del dipartimento, degli altri del distretto e de' giudici nelle corti civili (3).

[ S ] Mig. I. 98-9, Tool. I. 179, Th. L 198.

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii. 275, Th. i. 210, [ 2 ] Th. l. 210-11.

E per saltare vieppiù il controllo del popolo, i giudici furono nomati all'ufficio ola per mai tre; estini i quali, richiodesi folsero di belauvoci in all'ufficio sola per mai tre; estini i quali, richiodesi folsero di belauvoci in una sorrana moltiudine più dannoso che in un pence arbitario, perocchò costati è permanente e può trovari il proprio conto o quello di una famiglia calcando le vie della giuntitia mentre l'alla rè sempreficia tuante, nè è governata da aleum sentimento di responsabilità, nè da aleum deurvolo interesse dipendente dalle una singuitati a un singuitati and.

Questo decreto dispose i dritti, i limiti dei distretti rurali—un altro cordinò i poteri e i privilegi degli abitanti della città. L'amministrato cittadinesca venne affidata ad un general consiglio e ad una municipali. Il cui numero proporrionavasi ai popoli delle città. Giu diticali municipali, i magistrati erano nomati direttamente dal popolo ed essi soli vennero autoritata i rachicdere l'assistenza della forza armata (1).

Ora, l'esecuzione di tali decreti fu il passo più importante avvanzato nella storia della Rivolnzione-chè erano una pratica applicazione del famoso principio riconosciuto nei "Dritti dell'Uomo" tutta sovranità colare dall'assentimento del popolo. Con questa gigantesca misura l'intera possa cittadina del reame si raccolse nel pugno del popolo basso. Colla nomina della municipalità ebbe il governo delle cittadi : col comando della forza armata, il controllo delle soldatesche: colle elezioni nei dipartimenti, l'appuntamento dei deputati all'Assemblea, dei giudici civili, dei vescovi nella chiesa, degli ufficiali nella guardia nazionale; la nomina dei magistrati e dei rappresentanti locali colle elezioni nei canteni. E così tutte cose o direttamento o coll'intervento di una doppia elezione pendevano dall'arbitrio del popolo; e le qualificazioni per poter votare erano così basse e poche che nella pratica ammettevasi qualunque siasi uomo del vulgo. Conseguentemente quarantotto mille comuni o municipalità s'improvisarono nella Francia e vi esercitavano giornalmente, incessantemente tutti i dritti di sovranità; perchè appena una nomina sola venne lasciata al 'potere della corona. Dietro una sì completa e democratica costituzione, nulla maraviglia che durante i posteriori rivolgimenti della Rivoluzione (3), avesse il partito popolano conquistato un potere irresistibile; e che quasi in tutte parti della Francia, ogni persona in qualche autorità costituita fosse stretta a carezzar e sostenere quella moltitudine che potea in un attimo o struggerla in polve o sollevarla sublimo.

Pure, cotanto mutamento non fu tradotto in pratica senza eccitare i

<sup>[ 1 ]</sup> Mad. de Stad Rev. Franc. 1. 375, [ 2 ] Mig. 1. 99, 100, Th. 1. 106.

<sup>1 3 1</sup> Mir. i. 100, Th. l. 97, 198, Lec. vii. 230,

più forti scontenti locali. Chè troppi sentimenti feriva e sovvertiva troppi interessi da lunga stagione stabiliti sicchè non partorisse un generale fermento. Divisioni antique quanto la caduta dell'impero romano-parlamenti coevi colla prima alba delle libertà-pregiudizi cullati, ingigantiti per secoli e secoli-barriere erette dalla natura, impossibili ad abbattersi-politiche antipatie che tuttor mantenevansi in vigoria . . . vennero tatti messi in un fascio, negletti, conculcati in questo grande atto di democratico dispotismo. Pare i protesti delle province, la resistenza dei parlamenti provinciali, le grida dagli stati levate non giunsero ad arrestare od isbigottire l'Assemblea nazionale. Così un rivolgimento d'ogni altro più ampio che i Romani avessero giammai tentato, anche allora quando fissavano il sommo del loro potere, rivolgimento che nè la vigoria di Pietro, nè l'ambizione del magno Alessandro ardirono pur vagbeggiare, venne con lieti auspici condotto a fine da un'assemblea popolana, pochi mesi dopo che erasi assembrata. Prova memoranda della forza della pubblica opinione, mirabile argomento dell'irresistibile energia che il sapere d'ogni dove diffuso e la possanza della stampa doveano per la prima volta esercitare sulle pubbliche bisogne e sugli umani (1).

Shocconcellando la Francia in tante divisioni aritmetiche l'Assemblea costituente la trattò precisamente qual paese di conquista. I patriotti fecero saggiare a' liberi abitanti francesi quei mali che il terribile storico romano addita lamentando come l'ultima goccia di ogni amarezza gittata nella coppa, entro cui furono stretti ad abbeverarsi i vinti (2). Agendo come conquistatori, imitarono la politica de'più fieri ed indomiti ingegni delle antiche razze crudeli. "La politica di cotali barbari vincitori," scrive sul proposito il Burke, "che sprezza un popolo soggiogato, ne insulta gli abitanti, suole sempre distruggere tutte vestigia dell'antico paese rispetto religione, governo, leggi, costumanze, confondere tutti i limiti territoriali, produrre una generale povertà, schiacciarne i nobili, i principi e pontefici, bassar nel fango tutto ciò che si sublima al di sopra del loro capo o coloro tutti che servir potriano a raddensare insieme e rinnire col vincolo delle comuni sventure sotto lo stendardo delle vetuste opinioni un popolo sbandato. I patriotti rivendicarono in libertà la Francia nello stesso modo come quegli antichi loro amici dei diritti della umanità liberarono la Grecia, Macedonia,

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. 1. 100. Lac. vit. 106. T. diversis manipulis, sine rectore, sine affectibus [ 5 ] Non ut elim universe legione deduce-mutsis, quast ex alio genere mortalism repeate bester can tribunis et constraints, et sui in muno collecti memeras magni quam Colonia.—rejusque ordinia militibus, ut conserse et cari. Toc. Ann. ziv. c. 27.

Gallia, tutto nazioni. Ore quel loro progetto di una repubblica fallinea di presente, qualmque mallevaria cho i piorebbe avere per ottener tenno, perate franchigie dovrà con esse macere. Costero livellarono, abbatierenco, echicacimoro tutti gli ordini che trovarono foresti stotta i monarchia: tutti vincoli indiretti che ponno mitigare il dispotismo sono rimonia, concebb se lu monarchia dovrà nei di venturi ottenere novellamente un completo ascendente sulla Francia, auto questa col adrir disantia, probablianente sarà — ove volontariamente un otto prate di nei di primo intante dagli assennati e virtuosi consigii del prence—il fin dal primo intante dagli assennati e virtuosi consigii del prence—il princo controle con temperate con temperate princo controle con temperate con temp

E seilo stesso tempo, la franchigia elettiva venne fasata a venticioque anni di cide dalla contribusione di un servo di monte ossia al valore di tre giorni di lavoro. Veruna altra condizione fe dittata intorne al grado dei rappresentatali, percodo la eletta del popilo stimavasi contropporre ad mapire ogni qualunque qualificazione. L'elezione dei membri della rigoliattara debe troog in des gradi diversi. Gil eletviano a nominere il egistatori, il quali a loro vece sengievano i deputati vanna nominere il egistatori, il quali a loro vece sengievano i deputati dell'assembles q'.

I due cennati ordinamenti, la divisione del reame in dinartimenti. il prodigioso abbassamento delle franchigie elettive, rapidamente si chiarirono fatalissimi alla libertà di Francia. In effetti un cotal numero di rappresentanti allagò così strabocchevolmente la seguente Assemblea da rovesciare il trono ed introdurre il Regno del Terrore, il ferreo giogodi Napoleone. Il primo, col fiaccare la possanza delle province ed addensare l'intera autorità dello stato in Parigi, più non lasciò alcun potere esistente, capace ad ostare la sterminata possanza sia nell'ordine popolano, monarchico o militare, della capitale. Non così nella vecchia Francia.-Per sedici anni fu occupata dagl'Inglesi, un inglese monarca coronato a Rheims-resisterono le province, camparono dal naufragio la monarchia. Tenne la capitale per lunga stagione la Lega; ma Errico IV., capitanando le forze provinciali ridussela ad obbedienza. Ma, posciacchè si separarono i dipartimenti, si spensero le corti principali e le assemblee, si concentrarono nella metropoli tutte le autorità dello Stato, ogni cosa dovette dipendere dalle costei determinazioni. Quel fantasima di potere che seguiva a reggere alle Tuglierie non cessò di essere ubbidito dalla Manica ai Pirenei; e la soggiogazione dell'impero

do il Burke scrives nel 1790, cotali lineo, egti

<sup>[1]</sup> Burks-Consid. Op v. 224.33. era a capo di novantanove centinaja di politi Mararrigiona profesia che il corso del tempo di metro secolo piu tardi.

condotta a lieto fine dalle vili gregaglie del basso popolo parigino fu per fermo più immensa che l'altra dello impero per opra dei Pretoriani (1).

Le strettezze della finanza occuparono poscia tutta la mente della Assemblea. Tutti i partiti abbracciati per allenire i pubblici bisogni dacchè si erano convocati gli Stati Generali erano riusciti infruttuosi e del tutto mancanti. La nazione per vero dire più non sussisteva, più non reggeva una penosa esistenza che cogli accatti. L'entrate d'ogni dove mancavano, peggioravano e negli ultimi tre anni il pubblico debito era cresciuto all'enorme ammonto di 1,200,000,000 franchi, presso a poco a £. 50,000,000 sterline (2). Finalmente le cose precipitavano a crisi tremenda. I capitalisti, per si lunga pezza ardentissimi mantenitori della Rivoluzione cominciarono ad aprire gli occhi sull'abbisso che spalancavasi, nè volcano pel pubblico servigio avanzar obolo. La contribuzione della quarta parte delle rendite di ogni individuo, accordata alla maravigliosa facondia del Mirabean, non avea prodotto che passeggiero sollievo. L'infinito scombuglio degli affari esiceava tutte le sorgenti ordinarie dell'entrate. Perlocchè rendeasi cosa indispensabile adottassesi qualche misura decisiva per ricolmare l'immensa lacuna che la Rivoluzione avea scavata. In tal frangente, si diè di piglio agli averi della chiesa e senza misericordia alle communali necessità sacrificavansi. Il Talleyrand, vescovo d' Autun propose, dovessersi le proprietà ecclesiastiche consecrare al sostegno dei ministri della religione, al pagamento del debito pubblico. Per sostenero con ergotismi questa vera ladreria, il buon vescovo argomentò, "non essere i preti proprietari, ma solo i depositari de' loro stati-nessun individuo poter mantenere alcan dritto di proprietà o di retaggio su quelli -essere stati originalmente ai preti dalla munificenza dei nobili e dei prenci elargiti, potersi quindi riprendere oggimai dalla nazione, che avea rignadagnati tutti i suol dritti. "Al Talleyrand replicavano l'abate Maury e Sièves "essere erronea asserzione, la proprietà della chiesa trovarsi a disposizione dello stato; derivare bensi della munificenza o pietà di parecchi personaggi nell'età passate, ma destinata a particolari fini, completamente diversi dalle bisogne secolari; e dove quegli oggetti ai quali originalmente si accennava non peteansi più in pratica tradurre,

-Vedi Calonne, 74.

dover rifornare a gii eredi dei donatori, non certo incamerarsi dalla legislatura: la gran misura di spoligira altrui, doversi a lanço ponderare, perocchè era il primo passo della confinea rivoluzionaria, cui bentotto avvia seguito il sequestro di ogni qualnone per propieti—locchò per vero dive riducessi ad un sacrificio che ficoano le province dell'arce satal verso i capitaliti di dila metropi che erazo dell'erazio creditori e e verso la marmaglia vilo che col suo schiamazzio reggera i consigli dell'Assembles.

Ma tutto indarno.—Gli averi della chiesa si stimarono valere parecchie miglisa militoni di franchi. Cib pare bastevolsiumio fondo precchie montenere i preti, dotare gli ospedali pei poveri, estinguere l'pubblici debtit, esperie le peseo degli stabilimenti civili. Per un governo-pari a quatio affognio di debtit, la tentazione era troppo forte per esser vinta di leggieri a conostanti a locquenza dell'abate Maury, gli sforzi di tutti i preti, venne con grando maggioranza decretato, doveral l'ecclessistiche proprietà abandonare all'arbitrio della nazione. I fondi continui della chiesa quasi comprendevano la metà dell'intera proprieta toriali della chiesa quasi comprendevano la metà dell'intera proprieta.

Il clere fu dichiarato un pero sullo stato e da quindi in poi dovè toccare le sue paphe dal pubblico toccoro. Ma l'Assemblac con troppo sottile e meschiau parsimonia provvide al sostegno della religione. La rendità dell' arcivescovo di Parigi fa instata ad nane £ 2000 (5,000 franchi). Quella dei recevri superioria 25,000 franchi cosia £ 1000
affranchi, Quella dei recevri superioria 25,000 franchi cosia £ 1000
affranchi cosi delle maggiori parrocchie riceveano dee mita franchi cosia £ 80
amone, quei den regerano pieri di merzana grandera, 1500 franchi,
cosia £ 60; i minini, 1200 franchi, overce £ 48. L'entrate della
miglior parte dei clero, insplaramente qualle dei grandi beneficiari venorer con sifiatto cambiamento al quinto ridotte del precedente
venorer con sifiatto cambiamento al quinto ridotte del precedente

Gi argonenti che aignoreggiavano l'Assemblea erano somigliatismini a quei che si adoperano in cottali cirostante che chi si studia gittar le mani sulle proprietà delle pubbliche corporazioni. Egli è, dubbio non vba, plausibile il dire che la religione (se la è vera, indilibile) debba esser in intato da muntener e stessa; il pubblico sostemere coloro che meglio disimpegnano i loro doveri, nè doversi accordare alcuna preferenza a tutti che professano alcuna peculiar specie di

<sup>[1]</sup> Mig. l. 104. Toul. 1. 170. Th. i. 1934. [2] Lac. viii. 24. Th. i. 195. Chatembriand, studi stor. iii. 284.

fede. Ma l'asperienza, suprema della vita maestra, obbe dimostro essere fallaci coltal argometti e calder rapidissimamente in digredito la religione in un passe over iministri di cii non sieno soltanto cibati ma ampiamente a spesse comuni mantenuti. La troppo sfacciata o quasi non giustificabile irreligione di un'ampia parte di Francesi, dai' di della livioluzione ai nosiri, è banterode prova che i apres al chiano di nella considera di presi di considera di considera di concon un certo mondano spiendore sia necessario a municaere in fiore ancho la causa della santità.

Chiara ne è la ragione;-tutti i mondani godimenti sono aggradevoli appena gustati, penosi nel loro cessare. La verità religiosa disgusta da bel principio il palato, nè i suoi salutari effetti vengono sperimentati che dopo il lungo volgere degli anni. Onludi la prima può liberamente affidarsi ai talenti od al gusto degl'individui : richiedono il sostegno o la direzione dello stato gli ultimi. Ove si lasci la scelta agl' istessi individui, costoro sceglieranno i migliori architetti od operaj; non perciò faranno cader la sorte sulle migliori guide religiose. Gli spiriti ardenti seguiranno non già i preti più ragionevoli, bensi i seducenti; gli egoisti o gl' indifferenti, i compiacentissimi fra tuttiveruno, i tristi. Quei, cui la riforma sarà più necessaria, fieno sempre gli ultimi a cercarla. Una chiesa stabilita e alcune proprietà ecclesiastiche sono necessarie per sollevare i ministri della Religione dalla necessità di piegare bassamente il collo all'altrui capriccio o dal farneticare col fanatismo del secolo. Quei cho vivono traggendo il pane dal pubblico volere non saranno mai renitenti nel conformare le proprie alle inclinazioni di lui. Lorguando si vorrà concedere ai figliuolini il permesso di scegliere le medicine che debbono allenire i morbi che li travagliano od ai giovanetti l'educazione cho debbe crescerli destri o scorti piloti sul gran mare del mondo coperto di naufragi, allora-e non prima d'allora, si dovrà l'asciare il clero come un peso del pubblico erario e traggente la vita dall'altrui carità.

Questa violenta misura dette capo ad un' altra, associata a consequenti anco più funesti. Lo struttere pocuniarie dello Stato richidovano la rendita di nna portione degli averi ecclesiastici pel valore di 400,000,000 di lire, ossia £1,100,000 osterine. Ad agrodare ciò, la manicipatità di Parigi, quello delle principali città del reasune ne divennero in prima sistana le compartiri, findanodi di rimborearia sulla vendita delle connate proprietà fatta per misuto agliindividui e a morsi anorsi (1). Ma sorse una inapperable difficolità toste do si ecrearono

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 205. Th. i. 233.4.

i modi di trovare basterole duazro onde orogare il prezzo di una si estesa compra nuicche difettuarestri le vendite secondarie. Per appianare il nuovo intopo, fu adottato il mezzo di rilasciare cedole promissorie delle municapilità a ipubblici crediori le quali potrebbero passare come correnti, finchè il giorno giungesse del pagamento. Giò fia tantotto eseguito-alla loro sadoena però, veruna via aprivata ancora per soddisfarle. Ebbesi ricorso a cambiali di governo che potessero avvere una legalo circularione e passare qual contante menta da un capo del reame all' altro. Così cheb incomineziamento il unovo ordine degli Ansopasii, sogrenato di maggiori gravami privati di qualenque altra misura nella Rivolazione adottata.

Por un decreto dell'Assemblea venne il governo autorizzato a rilasciare assegnati fino all'ammonto di 170,000,000 franchi o circa £ 7,000,000 sterline, da essere assicurati usi densanj della corona e sulle proprietà ecclassitatioe per lo valore di 40,000,000 franchi. Così per la prima volta la pubblica mano s'impose sulle private proprietà e renne messo alla provavi il pernicioso benefico di soddisfraci le contratte obbligazioni, senza procacciare sull'istante i fosdi necosari ondo liquidarie,—ritrovato cho a bella prima inorraggi l'industria, inquereto vigoria, ma che sempre riesce ruinoso alla fin fine ad entrambi, ammenoche mos vengo con isoretreza corrette o bassto su provvigioni che valgano ad ultimare qualunque pagamento futuro (I). Così la vendita delle proprietà ecclessiatiche fia resa irrevecchile e

la fondazione di una circolazoine di carta montaria nel reame stabilità. I biogni dilostato resero negli nuni posteriori in continuazione
e l'extension di quel nuovo ordine di cose inevitabile;—bocobè conduuse ad una terra consequenza più importante nel fine d'orgia idita;
precedente qui accennata, cioè—lo stabilimento di un infinito corpo di
piccoli e miuni proprietar], i cui averi erano sestarti dalla Rivoluzione, i cui interessi s' immedesimavano colla continuazione di lei. Il
pubblico ceditore attetto no ner an ole primo caso ad acettar terre invece di danajo. Ricevas però assegnati che passavano qual moneta corretto nella mercatara e finalmente cadendo nelle mari di
qualche oculato individuo contri investivali in un picciolo capitale e più
presto che circolari qual monata, presentavagli all'erario per esserepresto che circolari qual monata, presentavagli all'erario per essere-

<sup>[11]</sup> Th. 12015. Proteste de servicios e de la fractiva de la servicio de servicio de la conferencia de la fractica de la conferencia del la conferencia del fractico d

sodifiabili e ac cavar per quella veco, un minuto fragmento degli stati coccinsiatisi. L'estrema difficultà d'investrie sicuramente l'opliatifi quel mostraoso combuglio di templ, lo innumer fallite dei mercatanti che si avirconalizamo e nanz resta durante l'andamente della Rivolaci de si avirconalizamo e nanz resta durante l'andamente della Rivolaci sione, aveano tralle classi laboriose sparta un'opisione universale—sacre la compra degli stabili l'unico e certo a regonento di disporre del danaro. Cotal sentimento agiunto coll'eccessivo invilimento cni cerano in seguitos sesdui gli assegnati del grande aumento agiunto sollo econisca degli stati dei nobili esgiona-rono quella universale divisione della proprietà fondisira che forma una delle fattezza le più singolari nell'attual condizione sociale della Francai (1).

I preti resi scorti che l'amministrazione d'un' ampia parte de' loro beni erasi alle municipalità trasferita e creata una carta monetaria che dovea saldarsi mercè la vendita de' loro antichi averi, furono combattuti, agitati dalle più forti temenze. Appigliandosi disperatamente ad un' nitima tavola di naufragio, si esibirono pronti ad imprestare allo Stato 400,000,000 franchi, salvo fossero rinvestiti sulle loro proprietà. Ma cotale proferta siccome tendea a scagliar dubbi sulla confisca de' loro beni, tantosto si rigettò. Immantinenti i maggiori sforzi si spiegarono dalla chiesa onde aizzare la publica opinione contro la Rivoluzione. Rimbombavano i pulpiti di declamazioni contro l'Assemblea e la vendita degli stati ecclesiastici pingevasi nell'universale come sacrilega, infame. A nulla però rioscivano i costoro attenti. Gli è vero che nel mezzodi della Francia scoppiassero cotaluni malumori e molto sangue si spargesse in non poche province a difesa del sacerdozio.-Pure non ebbe luogo alcun movimento universo o nazionale e dietro qualche resistenza il clero d'ogni dove fu de' suoi stati spossessato. L'andazzo irreligioso del secolo assicurò a' nemici della fede cristiana questo lacrimevole trionfo! Ma verun procedimento violento e smodato può aver luogo, senza che in ultimo non ripiombi sul capo della nazione che freddamente il commette. Da questo turpissimo, inverecondo atto d'inginstizia si può datare quella forte invincibile nimistanza che covò profondamente il clero francese contro la Rivoluzione e quel profondo sprezzo di tutte religiose osservanze che d'indi in poi distinse una si ampia parte degli abitanti francesi (2). Da questo si può fissare quella dissoluzione di private costumanze che si distese con tanta rapidità nel fortunoso avvicendare della Rivoluzione

<sup>[ 1 ]</sup> Barone de Starl, 73, Mig. i. 106, Toul. i. 170, [ 2 ] Mig. i. 106-7. Lac. vii. 290-1. Th. I. 190. 211.35.

e che incentiò i tti della vecchia nobilità per fino tra gli ordini i più hasi dello stato e che nggidi minaccia di controbilamicare alla fin fine tutti i vantaggi cavati dal gran movimento sociale della 89, avvelenza do le sorgenti di ogni virti domestica, da cui debbe scaturire la pubblica prospertià. Di etò, in ultimo può dedurati il principio del fattati esistensa degli assegnati che precipitò, rese irrevocabile l'andamento della Rivolazione o intiluppò posteia nella raina universale tatte le classi che aveano posta mano in questo primo atto d'imperdonabile insiquità.

L'unica via, calcando la quale è possibile scansare cotali orribili sventure che a bella prima disseccano le sorgenti della prosperità nazionale, stà nell'adottare qual fondamentale principio-i beni messi a parte per la chiesa doversi considerare qual proprietà privata, da non dover essere usurpati o peggiorati senza rompere in quella stessa violenza per cui ledere si ponno i dritti privati. Senza cotale salvaguardia la chiesa sempre cader dovrà inevitabilmonte preda delle strettezze finanziere. Senza avere bajonette nelle mani come le ha l'armata, sendo nel suo pugno estinti i fulmini spirituali che tremenda mantenevano la autorità di lei pei secoli della superstizione, ragionando ai futuri pon agli attuali hisogni del genere umano, la chiesa sarà ognora la prima vittima scannata alle necessità pecuniarie incidenti in un paese avvanzato nello incivilimento ove non sia protetta da leggi salvatrici e da interessi comuni con quelli degli ordinari proprietari. Al fermo potere che cotal principio esercita sulla nazione inglese, il Burke ascrive la lunga durata, la distesa utilità del nazionale suo stabilimento. "Il popolo d'Inghilterra," dice l'insigne politico, "non ebbe mai sofferto nè soffrirà giammai, che il fisso patrimonio della chiesa sia convertito in miserabile pensione che dal tesoro dipenda e che sia ritardato, rattenuto o forse estinto da fiscali difficoltà che potrebbero talvolta protendersi per fini politici e spesso mettersi in campo dalla stravaranza. dalla negligenza o rapacia de'politici.

"Il popolo d'Inghilterra non baratterà giammal i suoi indipendenti pretin altrattati ecclesiastic punionari. Tema pre le proprie linète o un clero potento dipunderà dalla corona—trema per la pubbicta tranquilità stante i disordini a quali condur a potria un basso clero ova questi asservir si facesso a chinuque altro fuori la corona. Per conforto dei debolt, per amanestramento degl'i giornatti, il popolo ebbe percib identificato il patrimonio della chiesa colla massa della preprietal prirata, di cui lo stato non a de pub ossere il proprietario o per uso o per dominio, ma soltanto il regolatore, l'angelo guardiano— Il popolo ebbe ordinato che la provigioni di questo stabilimento assere

dovessero altrettanto stabili quanto lo è la terra su cni riposano e non fluttuanti colle oscillazioni dei fondi e delle azioni (1)."

L'interno ordinamento della chiesa fu poscia sottoposto alla rivisione dell'Assemblea. I vescovati si ridussero allo stesso novero dei dipartimenti. Fu decretato che i pretti ed i vescovi dovessero essere nomati soltanto dagli elettori cui era affidata la scelta dei deputati i caubtoli soppressi; dai cleri parrocchiali rimpiarzati gli ordini regolari-

Con tali riforme, s'eccettuar vuolsi l'elazione dei preti e dei vescosi dal popolo per cui gli era manifestamente male accondi cosa chè inconsistente appieno con uno stabilimento nazionale, veruna inginatias, verun tristo imprendimento si attendo perocche la chiesa rinvergianta delle sue corruttele, affrancata de suoi spiendidi ma invidi appannaggi, avria tuttora potuto mantenere intatta la propris dignità, ove precedentemente stata non lossa spoglia dei suoi averi. Ma il progresso della Rivoluzione, gli sforzi di sifrenatismi audiaci riformatori tuntosto ne completarono la ruina (2).

Il partito rivoluzionarlo avendo oramsi gittato apertamente il gamtodi sifida mortile contro la chicas, l costel partitgina i tutta prova si cooperavano ad accordare la durata, i procedimenti dell'Assembles. Fausto loro pirava il vento, destro l'istato: percoche l'ora era suonata sella quale doveano perire i poteri dei deputati; chè sol per na anno erano costoro nomuti e quel tempo sedado. I presol per na disposi a describe di deriveno per lo che in del matanza di anno di mantito dell'assemble a risovellati giù elettori.

Per vincere nu tal partito sostenevano con gran calore la sovranità del popolo che poco pria dai caporioni appolani veniva proclamata qual fondamento di ogni governo. "Senza dabbio," disse Chaplio, "risiedo en lo popolo la sovranità (cotal principio non è però al caso presente applicabile. La dissoluzione dell'Assembles, anzicchè terminere l'opera della costituzione condurche di ertenmente ad uno sper-pero, a ruina univerzale. Questa dissoluzione è caldamente richiesta dai nensi della libertà colla sola mira di rinnovellare a vita norela il dispotismo, i privilegi feudali, le prodigatità di corte, le innumere piaghe che fanno loro codezzo."—" No c'illudiamo "peliol' rialata bian-ry, n'c'illudiamo quando parlismo di perpetaure il nottro proprio potere. Da qual di sisson divensui un'assemblea Nazionale t' O che fores il giurnamento del 20 giugno ne chès escolita di all'altro che prestavamo ai nostri costitucioni La castituinione è ornai fornita; e a vol nulla

[ 1 ] Burke Consid. opere. v. 191-9.

[ 2 ] Mig. i. 107-8. Tb. i. 240.

cura oggidi più incombe se non dichiarare che il re è rientrato nel potere esceutive. Al solo oggitto di sidare la possana del popolo sulla logishtura e prevenire l'imposizione dei balrelli senza il seo assentimento, simo stati qui spediti. E-però avendo empita la nostra missione, distimpegnati gli obblighi contratti, io azimosamento oppose o ogni decreto che verrà a spogliare od imministre de 'propri delli gli estetari. I fondatori della libertà dovvebbero esser gli ultimi ad invadere i diriti altrimi-e noi, struggiamo colle proprie mazi la nostra subtralt combattendo i privilegi di coloro da cui essa so venne largi-ta. "Ali apphata espopiarono, appera fables che posto fina e questi con la constanta della co

"Risponderò, dal momento in cui trovandei inostri sedili, l'aula della Assemblea attornisti di hajonette ligurammo più presto perire che di-sertare quei doveri che ne stringevano alla nazione. I nostri poteri in sin da quel grande evento si tranuttuavo, alteravanis completamente; e tuttocchè per noi operavasi, venne dall'unanime assentimento del Francesi sancion. Vi ricordo i cittuda ili detto di quell'auto-patitotta che avea trascurato le formule legali per campar dalla ruina la patria. Intimiato da cetaluni ingegni faziosi e viti a render costo della infrazione delle leggi, chhe subito risposto 'lo giuro di aver astivata la mia patria". Intimiati "Signori, schamb poste con stentorea voce, in giuro aver voi salvata la Franciai..." Vinti da tunta faccodia, seal-dati dalle generose parole del l'hisbeau, i deputati si rizzarono con spontanco movimento, dichiararono permanenti le loro tornato finche la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 seco completata (I) la formazione del costituti no 100 s

Nel calore di tanto novazioni, non potenni più a lungo mantenere i titoli di none: Il Jameh propoge un semplice, semplicisione decrete, doversi tutti I titoli di duez conte marchese visconte harone
cavaliere sopprimere. I nobili ed l'petti fecre voa si forti onde alloctanare l'amaro saccificio. Indarno il decrete fa visto con istrabochevole maggiorana; 2). Così i un tos gloros prespiril l'antice e venerando edificio della nobiltà fondale; sitituzione scatarità dalla conquista,
cibata di genilizi orgogli, na apportatrice di grandi ed importanti benecici alla famigianta sociale, prima causa della gran diversiti tra
l'incivilmento europeo el asiatto. I conquisti dell'oriente rado produesero situluzioni permanenti, preccolè sempre dispederano du un

<sup>[ ] ]</sup> Mig. i. 109.11, Th. i. 211, Ferriere Mem. [ ] ] Lac. vii. 358-7, Mig. i. 214, i. 227,

sola razza di guerrieri, nè dietro a se lasciavano od onorificenze o possessioni ereditarie a perpetuare l'edificio della società. Epperò tutte cose sono effimere nelle dinastie orientali; gloria nazionale, pubblica prosperità furono in ogni secolo colà altrettanto periture e caduche quanto gli originali fondatori. Nella Europa per avverso lo stabilimento delle dignità reditarie, i dritti di primogenitura perpetuarono la possanza dei primi condottieri del popolo. Col creare una casta separata che fruiva costantemente di speciali henefici si trasfuse un grado di durevolezza alle umane istituzioni, sconoscinta in alcon' altra età od angolo del mondo. Che che si dica contro la vanità dei titoli non si potrà con ciò negare non aver essi atteggiato la speciale fisonomia dal grande incivilmento europeo e creato il corpo dei nobili che si fece colonna alla erollante mole della società in mezzo alle fortunose vicende dell'anarchia e del barbarismo e gittava la prima pietra angolare della libertà creando nna famiglia di uomini corretti da particolari intoressi, acconcia in ogni età a resistere gli sforzi della dispotica signoria.

L'Assembles agi fiberalmente a mano larga verso la corona. Luigi XVI ebbe richisei 25,000,000 di rentali (£. 1,000,000 sterline) all'anno per le speso della sua famiglia e della lista civilo. Gli furono sull'astante accordati; e l'annou assegnamento della regina fa fissato a 4,000,000 di franchi (£. 180,000). Un monarca che asseconda i suoi sudditi e lascia loro sol collo libero il freno è sempre per hrieve volgree d'anni favorito da una democratica legislatura (1).

Lo stabilimento giuditario subl' verso la stessa epoca un rimutamento completo. I pariamenti provinciali fromo soppressa, i o'pora della di-strusione erasi reas si comune che l'annullamento di queste antique corti coctanee colla monacriais papane cetto liveisiana attenzione. Per tutta la contrada sulle più democratiche basi levaronsi nuovi tribunali. I giudici vennero nomati non già dalla corona, heno diggi elettori cied dagii ordini minuti delle classi laboriose. Finanche il potere di agrarazione o del perione venne cappio di primati losti in un faccia sulla risco del perione venne cappio giurati losti in un faccia sulla specio di cittadini. Nelle corti crininoli si tradossero in pratica le più saltari rifornera – giudizi resi pubblici—accordati ai rei conventuli i difensori, non che ogni libertà di difesa. Le inumane pene che faccano cata al l'antie monarchie, la morte ristetto a sottlissimo numero di delinquenze la cognizione delle accuse d'alto tradimento addata alla superna corte in Orleans. Non vuolsi però tacere a gloria relatari mana.

[ 1 ] Lac. viii. 48. Th. L 238.

sempitorna dell'Assemblea nazionale, che durante la continuazione di lei non un solo giudizio ebbe luogo. Un novo tribunale addimandato Corte di Cassazione stabilivasi in Parigi per la revisione delle sentenze deitribunali inferiori. Tanta fu l'utilik di lai che venne mantenuto a traterso tutti i cambiamenti che poscia nel governo si effettazzone (1).

Tanti rimutamenti, comoque grandi importantissimi, fornirono aggio ordinamenti militari un'importanza di alissima levatura. E circa tal periodo rifornavasi il sistema militare. Il progresso della Rivolucione, lo difiattie toccato dagli eserciti invasori, la seggioguzione delle potenne europee, son tutte cose de principalmente si debbono a que imilitari stabilimenti che avesno seaturito durante il primo bollore dei particiti e gli attenti di costoro.

L'arnata di Francia notto l'antico regime accommava l'indole arristoratica del secolo. Experò più cospicia gradi della generabia militare riserbavansi escluivamento alla nobilità e per fino i brevetti ordinari compartivassi tra coloro e cio la nascia o stetti legami univano alla beata ed opulenta famiglia dei proprietari territoriali. Le conseguenze di utal sistema escluivio, iu ure dei ne cii l'acciviliame avvanzava a passi di gigante potenno ben di leggieri anticiparai. I soldati, i hassi utilicali non dividanon alcun interesse co l'oco superiori e al par dei preti parrocchiali o per animo, e per talonti affratellavano con quelli del Terzo-Sato.

Indi la rapida e decisiva diffalta dell'armata, al mossono che fu spinta a collideris colla livinolizione, spotta al contagio del popolaresco estiusiasmo (3). Arrogi che alcani improdenti cambiamenti nella regula delle truppe di palazzo avano di recento introdotto un esteso macontento anche tra il corpo favorito, quali cagionarono la rivolta dello guardio, immediata origino della rapita dell'autorità regulo.

Le strettezze aperimentato dallo soldatosche in tutte le contenzioni avute in quest'epoca col popolazzo, furono si grandi che ammontavano ad m'intiera sospensione. I doveri d'un ufficiale municipale o d'un commandante di fortezza erano più spaventevoli di quei nascenti dalla più formidabile possa di nemici regolari.

In molitisimi luoghi le truppe comprese dalla stossa ardenza rivoluionaria della nazione, ricusavano agire contro gl'issorgenii o disertavano le proprie bandiere, aportamente ingrossavano le fila dei patriotti. Un pugno di ammutinati, una spregerote plebaglia bastuna ad incutere temenza al governatoro d'una cittadella. Ogni atto di vigoria, anche spiegato per propria difesa risquardavasi qual delitto

[ 1 ] Lac. vii. 211-5. Th. i. 238,

[ 2 ] Toul. i. 121.6.7.

capitale; e lo schiamazzio della vile marmaglia ascoltavasi con maggiore spavento che lo stesso fulminare d'un'intera artuglieria nemica. Il Mirabeau si fece lucidamente conscio, lorquando era troppo tardi. delle ruinose conseguenze d'un tanto scompigliato ordine di cose e pensò porvi rimedio mediante il proclama della legge marziale. Ma l'Assemblea forte temendo non s'irritasse a tal passo la nazione si astenne d'adottare un ordinamento così vigoroso (1) .-

Poco dopo la presa della Bastiglia, un nuovo giuramento venne ai soldati presentato, che obbligavali a non impiegar giammai le loro armi contro i cittadini, salvo il caso ne fossero comandati dalle civiche autorità, Quest' atto insignificante in se stesso, fu fecondo però d'importantissime risultanze, comecchè abituò i soldati all'esercizio di altri doveri, a proteggere nuovi interessi che non quelli del sovrano Circa lo stesso tempo furono ordinate le guardie nazionali ad imitazione di Parigi, per tutto il reame. Le classi mezzane, che fervorosamente difendeano la causa della Rivoluzione, perch' essa le cibava della lusinghiera speranza di emaniciparle da quella specie d' inabiltà sotto cui gemevano, formarono il nerbo della forza cittadina e de'suoi battaglioni ed in pochi mesi trecento mille uomini, arrollati e disciplinati nelle province si trovavano pronti a sostenere le pretensioni del

[ 1 ] Dumoet, 972. M. De La Tour du Pin, gli occhi e quasi tra le braccia dei loro propri latro della guerra nel <sup>1</sup> giugne 1790, porge soldati.

stabilito dai vostri decrell, a'giuramenti che talenti e da quel momento il governo, qualunque ebbero pessi collo pio miranda solvanita. E men- si sua, dovrà miseramenta degenerare le no milltre vol infaticabilmente operosi vi studiate di tare dispotismo; orribite mostro che sempre si rimodellare l'impero jo un corpo solido e compatto, volge a divorare coloro stessi che lo gen offre che disturbi e scombuglio I legami della Op. v. 377, disciplina o sono ribacciali o rotti, le pin inati- " Ma ben lungi il re dal porgere orecchio a dite e passe preteosioni senza maschera avelata tal ginatissimo avviso, sempre affaticato dal su-

la seguente nacranza, in un rapporto all'Assem- " Pessimi mali per yero dire e grandissimi blea, su i disordini dell'armata.-" Sua maesta ma con i soli ue i piu dannosi da cotali insurmi ebbe oggi giorno invinto per apprendervi i retioni militari prodotti Cheo prusto o tardi mimoltiplicati disordini, di cui riceve d'ora in ora oscciano di ripiombare fatatimimi sul capo della le pis incrimeroli nuove. La pis afrenata nuar- stessa nazione. L'indole delle cose richieserebchia minaccia di scingliere Parmata. Intieri be, nen dover l'armata agire se non come un semreggiorenti ardirono di violore nello stesso tempo plice strumento. Dal momento che si erigera in il rispetto dovuto alle leggi, al buon governo uo corpo deliberativo, agirs a seconda dei propri

l'amministratione dell'armata d'ogni dove non no. "--y. Rapporto, citato dal Burke, Cons-

le ordinanze senza forza, senza antorità i capi: perstusioso terrore di essere cagione di spargila cassa militare, le bandiere derulute; il pote- meoto di sangue, lovis per avverso circolari di re regale dello streso sovrano orgogliosamente ogul dove a tutti i reggimenti dell'armota, ceafidato; gil ufficiali spectrati, degraciali, mi- dinando dovessero i soldati puiral coi diversi nacciati, cacciali e trascinati le mezzo s' loro club e colle confederazzoni delle municipalità e stresi reggimenti, e traggenti una vita precaria mescolarsi nelle loro feste e cittadini solaz-. beverata d' ogni maniera di disgusti, d'umi- zi. " Sa majesté a pensé qu'il convencia que aione. E per colmare la misura di cotan- chaque regiment pria part à ces fêtes civiques, te immanito, i comandanti delle piazze eb- pour multiplier les rapports et resserver les liens bero taglista la goia, perdota la persona auto entre les citoyens et les troupes. " Ibib. v. Stil.

partito popolaresco. La possa di quest'immento corpo di moltitudini armate, grande già per se siessa, venon erescitua, adopopiala merci la democratica costituzione solto cui era stata raccolta. Formalo in un' ora dirivoluzione derarueta i vacarna dell'attorita resiga, questo corpo noa avez ricevuto ateun regolare ordinamento dal potere superiore. I soddati senglitenuni a proprio ilitio gii ulticiali e ricevano rudimenti della discipita, militare da irituttori di propria sceltz, quasti, eletti duratte uriquesta di tranodirani trambuto, erano per necessità i più violenti sosticulitori del potere del popolo.—Indi fa parziale e forna aderezza di questo potentissimo corpo, in ogni rivoligiento della Rivonizione, alla causa del popolo;—indi fa ferilità, con cui raggrazellati furno possis sul modesimo disconoratico modello gli serventi regolari, appensi nentici appariano sulle frontiere, appensi dichiaravasi la patrix in periglio (1)!

La guatúa narienale di Parigi forte di 30,000 uomini stoli ol comando del La Psytte, potea, a pirmio tecco di tumburo, creseren di doppio di quel numero. Bellissime genti, nel più alto atato di disciplina e di equipaggio. Ma come soolo pesso avvenire, quattenque volte gli milicità debano si soldati le proprie tomino, l'autorità del La Psystia di milici di chano si soldati le proprie tomino, l'autorità del La Psystia Un giorno, qgi di lepose il tomando de entarva di serati una brigita di amici in abito da soldato. "Come, geuerale!" sclamarone gio oppii mararigitando, "unoi crederano neser voi il comandante della guardio nazionale."."—"Oli!" ritpos'edji, "ero stanco d'obbedire e quindi son passato al grado di ondato (3)."

Pià fermidatii nerbo componevano le molitufini di artiginale di munifiatturieri in tutte le grandi città, armati li picche, escritati fino ad un certo punto alle militari evoluzioni. Cotali bande tumultuose, levate in iatuni di presentissino perifico, erano semper protte a romepre in rivolte ed ansiose di parceipare nello spoglio degli ordini opienti. Nulla avrendo ad periette tutto da guadapare, asstenevano sempre caldamento qualunque nuovar di saccheggio e di larafrarie. I peggiori fra tutti i caportoni populari trovarono sempre la costoro un perenne sostegno nel di che si fa raffectato il primo bollore della guardia nazionale e gli inscrebiti ingeria siquatosi suitigarono. Nella sola Parigi ammontavano a meglio che cinquanta mille ed il foro potere (nempre grando) riccevva indebita preponderaza celli finaluzio.

<sup>[ 1 ]</sup> Toul. L 58, 196-7, [ 2 ] Toul | 127,

dall'illustre e renerando ano vecchio amico professor Dugald Stewart che era presente aj

<sup>[ 8 ]</sup> L'autore ebbe raccolto questo annedoto fatte n

dono di due cannoni a ciascona dello quarantotto sezioni, poco dopo la presa della Bastiglia. Cotali bellici strumenti erano maneggiati dai più destri e determinati del popolazzo. Perocchè per gli nomini di qualche grado, casata o fortune sendosi evitato quel servigio, attesa la fatica che accompagnavalo, cadde nelle mani de' più fanatici e vili della plebaglia o mercè la loro terribile energia quei cannonieri conquistarono di buon'ora un'orribile celebrità in tutte le più sanguipenti tragedie della Rivoluzione (f).

L'agitazione della pubblica mente veniva frattanto accresciuta dalle convulsioni che avea la circolazione della carta monetata nel paese subita e dalle moltitudini che il suo progressivo invilimento avea trabalzato in mendicità. Avendo il governo sperimentato nna fiata quel sollievo che tra le grandi ed immediate necessità il credito della carta monetata non manca giammai di apportare a bella prima, ritorno a ritentar di nuovo la calcata via-e nuovo spaccio di carta, nuovi assegnati, assicurati sulla proprietà della chiesa, comparivano in qualunque successiva crisi finanziera (2), Così, 800 milioni di novelli assegnati si rilasciavano, ammalgrado i provvidi avvisi del Talleyrand,-che ad istigazione del Mirabeau levando la voce avea lucidamente scoperto qual infinito corpo d'interessi rivoluzionari e di proprietari avriego tautotosto creato.

Cotali cedole o documenti recarono dappria un lucro del quattro per cento; il quale tosto cessò. Non ostanti seguirono per qualche tempo a sostenere il loro valore a pari col metallo. Grado grado però lo strabocchevole spaccio di carta monetata partori sul credito pubblico i soliti effetti. Cadde miseramente il valore della moneta, mentrecchè quello d'ogni altro articolo aumentava in alta proporzione.

Finalmente l'eccessivo allagamento della fittizia corrente monetaria diffuse d'ogni dove tra gli animi del pubblico uo panico terrore e il suo valore precipitò ad una somma meramente nominale. L'otto o nove per cento era il mazimum che poteasi ottenere, dopo alquanti

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vii. 357. \$ | Toul. i. 291, Th. 1. 276-7. fatali conseguenze che sariano risultate da diverre abbondante e mercata dovre necessari dei nazionali demani su i quali è assicurata; per- arcano che nessono potra scoprire d'onde vens migliare di milioni ( £ 80,000,000 ) valore di tali 363-85. Pieces Just. )

demani, saranno estinti; perchè la sonete spe ciandosi a pari valore culta curta, entrambil di-[ 3 ] Il Tallevrand Incidamente predisse le verranno oggetti di mercatura; e quella che pia questo continuo sparcio di assegnati per em- mente bassare di prezzo. Da cia, ne dovra ripire le strettesse dell'erario. " Mi chiedete, sultare inestricabile scombuglio; la compra delle diss' egli, perche quella carta monetata dovre terre per un valore nominale: le quittanne di sempre scadere ne avere il valore della pecunu debiti per un pagamento illusorio e per dire lutto corrente? Risponders, perche existera sempre in una parola, un universale mutamento di prodiffidenza sulla proporzione del suo ammento e prietà per via di un sistema di apogli cotanto che e difficilissimo il concepire quando mai due il prime colpo che l'ebbe rovinato. " (Th. L.

ami de cota fatal documenti—e appeas, în mille circostane, poteano passre per la quidecienia parte del loro valore legalo. Un cost prodiçioso cambiamento nello stato della pecunia circolante, ingenerava una futuazione marvigitosa tralle fortune degli individui o crebbo prodigiosamente il numero tii coloro, chirenasi ruisatti mercè le pubbliche agiziano. Pare disses finos du necreto punto le sue randificazioni tra tutta la famigiamra sociale, coll'ingrossare il numero dei possessori delle proprietha nazioni et stringere dal lato della fixi volizione mas grande e poderosa classe col forte legame deli 'inte-resso (Il)...

Appressava il 14 lugijo, appiversario della presa della Bastiglia i I patriotti aveano risoluto segnalarlo mercè una festa degna della nascita delia libertà nel più ampio tra gli stati europei. Si stabili tenersi una confederazione di tutto il reame nel Campo di Marte; ed ivi li re, i deputati degli 84 dipartimenti, l'Assemblea, la guardia nazionale prestar solenne giuro alla costituzione.-Si tentarono tutte vie per rendere imponente la cerimonia. Neile precedenti settimane, quasi tutta ia popolazione laboriosa di Parigi erasi Impiegata a costruire scranni in forma di teatro per gi'innumeri spettatori che attendeansi, mentre la municipalità, la guardia nazionale, i deputati dei dipartimenti a gara studiavansi per meglio sulla scena segualarsi colla maggiore possibile magnificenza. La presenza del monarca, dell' Assemblea nazionale, di cento mila uomini armati e più di quattrocento mila spettatori, doveano fare profonda impressione sull'immaginativa d'un popolo che anche meno del francese appassionatamente idolatri gli effetti teatrali (2).

Al romper alha del 14, tutto Parigi era in movimento—400,000 nomini studiraxon de Gustamente il passo al Campo di Marte o prendenso
posto tra castild di gioja e di congratulazione, sugli serani che attorniavano la spianata. Alle ore sette avanzavasi la comitiva. Gi elettori,
i rappresentanti della municipalità, i presidenti dei distretti, le guardie
nazionali, i deputati dell'armata di dipartimenti incedvano o ordinatamente al suono di musica militare, sul sito della Bastigità, con bandiere
fattuanti, decorate di patrivititica escritioni, coperdi is varrati e spiandidi abbigliamenti. La maestona e bella ragnosta traversava la Senna per mezzo d'un ponte formato da battelli di contro sila secula militare e da sotto un arco trionfate entrava l'anficatro. Ivi venne con
cortesi ed oneste maniere incontrata da re o dall'Assemblea nazionale

<sup>[ 1 |</sup> Th. i. 201, Mig. I. 108, Toul. i. 205, Lac. [ 2 ] Th. i. 215, Mig. 114-5, Lac. vii. 369, viii. 36.

a pie' del grande aitare eretto nel mezzo della splanata a similitudine degli antichi. Dal Tallevrand vescovo di Autun, da 400 sacerdoti parati di abiti pontificali tricolori, si celebrò alla preseoza delle raccolte moltitudini messa solenne-finita la quale, il La Fayette comandante in capo della guardia nazionale in Francia, montato sur un brioso bianco corridore, avanzossi e tolse nel seguenti termini il giuramento-" Noi giuriamo di essere fedeli alla nazione, alla legge, al re-mantenere a tutta pruova la costituzione dall'Assemblea nazionale decretata e dal re accetta-rimanere avvinti a tutti i Francesi con Indissolubili legami di fratellanza e carità di patria."-Immediatamente dopo, il re ed il presidente della nazionale Assemblea prestarono giuramento e la regina, levando tralle braccia il Delfino, sirese garante, avrebbe egli aderito ai medesimi sentimenti. Salve fragorose d'artiglieria, rullar continuo di tamburi, alte grida di moltitudini, fragore immenso di armi levaronsi al cielo pell'auspice avvenimento, che parea strettamente annodare il monarca ed i suoi sudditi con un amplesso di amore. Nella sera, grandi luminare e festività ebbero luogo in Parigi; ed il re chiuso in celato calesse, rallegravasi alla vista di quella gioia universale, di tanta felicità. Si ebbe un ballo nel sito della Bastiglia, sulla cui porta loggevansi le parole:--" Qui si balla (ici on dance) (3)."--" E ballavasi in effetti," scrive sul subbietto uno scrittore coetaneo, "con gioia, con sicurezza ballavasi in quell'istesso luogo fatale ove eransi sparte lacrime cotante-ove il coraggio, il genlo, l'innocenza aveano si di sovente planto-ove sì spesso vennero le grida della disperanza soffocate."

Cotali festività non interruppero che per brevissima ora le scambievoli e rotte animosità delle fazioni. Il duca d'Orleans che era recentemente ritornato del esiglio in Londra, fu accusato di giunta col Mirabeau d'aver cospirata la rivolta del 5 ottobre.

Giammal avanzavati un'accusa, pari a questa più intempestiva e agraniata. In quell'astane appunoi, liffrabeno digiorato delle rivolu-sionarie processure dell'Assembles, dara accretamento prestando l'a-juio del suo antavigliono legepo alla cuasa del trono, causa cui già parea pendere sin dal principio dell'a ona. Egli avera da lunga atgoperveduta la prossima ruita dello stato e risolato di fare ogni sua pevas onde arresta equel furioso torrente di passioni che egli siesea avea a tempesta concitato. L'abate Maury ch'erasi assunto il maneggio dell'accusa, tia obbligato a confissare che la testimoniame le quall'arressi potte raccorre non giastificavano delitti o criminali processure contro l'illustro caratore. Esperò l'amedodo de dessere accusato.

<sup>[ 1 ]</sup> Fer. Mem. i. 18. 28, Mig. i. 117. Lac. vii. 767. Th. i. 266.9.

restituivalo a tutta la sua antica popolarità, la quale incominciava abasare. Non mai sue l'Ausemblea signoregista con maggiore ed abasato potere quanto allora che ascesse la tribuna a fer la sua difesa. I deputui annullarano l'accusa, contro il Mirabeau, contro il duca d'Origona.
Questo prence però non ebbe mai più riguadagnata la sua perduta fama
de quel dl, l'indunenza di ui sulla Rivoluzione grado grado si spense(1).

Alquanto dopo ritiravasi il Necker dal ministero-pretesto la sua cattiva salute; locché finse il pubblico di credere veramente stantecchè la sua possa era caduta, smarrita la popolarità. Le proprio sue parole doveano riuscire profetiche! il giorno del suo ingresso trionfale in Parigi era stato il primo di sua caduta. Egli avea vissuto bastantemente per iscoprire tutta la follia di quell' assioma a lui favorito, che se la ragione fu invincibilmente esposta, avrebbe in ultimo dominati i più violenti corpi popolani. La sua dismissione, concepita in eloquente e toccanto linguaggio fu ricevuta dai deputati senza rammarico : ed ei si parti per la Svizzera solo, rejetto e qual fuggiasco, battendo appunto quella via che avea si di recente in trionfo traversata. Venne arrestato in Arcis aull' Aube e per poco non s'avvenne in quello stesso destino da cui, tempo addietro avea salvato il suo nemico, de Benseval--La legislatura freddamente concedettegli proseguisse il viaggio. Ingratitudine nera, perocchè a'costui sforzi andava debitrice della propria esistenza e d'una popolare costituzione (2)! Fatto memorando dell'instabilità dei plausi popolari, ma che sempre si avvera o si debba attendere nelle rivoluzioni. I primi promotori dei moti cittadini cadono sempre negletti, quando altri o più audaci condottieri succedono. Tutte le classi tendono alla supremazia, il corso delle rivoluzioni va sempre avanzandosi; nessuno di quei che s'innalzarono con tale impulso può lungamente mantenere la signoria, perocchè col restare alla testa degli affari, questi tali vengono a porre un frono all'ingrandimento od elevazione delle ambizioni subalterne.

La ritirata del Necker produsse un totale cambiamento del ministers. Duport da Tertre, Duportali, Fleurieu, Lambert, p. Delessart, succedettero ai diversi uffici di governo. Doveano tutti perire sul palco; usolo di loro fini per la spada degli sassassini rivotuzionari. No lungi era quel giorno in cui l'eccellenza acquivistata mella pubblica vita diventar dovea un sicorno passaporto per l'altro mondo (3).

Lo stato dell'armata bentosto giunse a tale da richiedere l'immediata attenzione dell'Assemblea. Il nuovo codice militare apparve attamente

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. vili. 83-4. Mig. I. 115, Th. I. 187, 290-2. [ 3 ] Lac. vili. 92. Th. I. 250. [ 2 ] Mig. I. 118, Lac. vil. 55, Th. I. 257-8.

favorire gli ufficiali usbalterni. Le autiche distinzioni, i privilegi di grado abolisi, l'amianishi fitat Italo apromosione. In proporzione dei questo cambiamento riusciva benefico ai soldati communi, nuoceva per avverso a' loro superfori, i quali trovarauo i loro avanzamenti impedite mozzi da una molitudine di emuli dei gradi inferiori, di quil uni per lo addietro non incontravano messua indopora

Quali risultanze da ciò si raccolsero? Una generale discordia trai soldati e loro ufficiali. Laddove preponderavano i primi, formavansi dei club giacobini a similitudine di quei della capitale. La disciplina, i regojamenti, il vestuario assoggettavansi alla discussione, alle sentenze di questi legislatori che da se stessi eransi costituiti in officio; ove poi trovavansi gli ultimi, ivi il disaffetto, il malumore contro il seguente governo. In verun luogo avea mai l'anarchia fissato vieppiù il sommo di ogni soperchianza quanto tra la guarnigione di Nancy. Era formata di tre reggimenti, uno dei quali svizzero, gli altri due francesi. Il numero degli nfliciali in questi reggimenti era assai maggiore di quanto esser il solea tra le altre schiere: e appartenevano alla classe più disperatamente nemica. Dopo una lunga sequela di dispute tra loro ed i soldati, ruppero costoro in aperta rivolta e misero i propri ufficiali sotto arresto entro le caserme. L'Assemblea scorgendo l'estremo periglio che correre potea coll'insubordinazione soldatesca in mezzo al trambusto universale degli animi, prese le più forti misure onde soffocarne il primo scoppio. Il Mirabeau spiegava la poderosa sua voce a favore del buongoverno e Boullais comandante di Metz, ricevea ordini di marciare colla forza militare che trovavasi tuttora sotto il suo comando, contro gl'insorgenti. Tralle truppe regolari la guardia nazionale riusci a raccorre 3,000 uomini col quali in un vivissimo scoutro, vinse gli ammutinati. La pronta e decisa vittoria del Bouillé calmò itimori dell'Assemblea nazionale che durante la rivolta erasi combattuta tra i plù violenti pensieri; ma eccitò nuovi sospetti, fresche gelosie in Parigi, stantecchè crobbe nuova forza e fama ad un personaggio già da lunga stagione segno d'immensa invidia (1).

Stretto alla classe aristocratica per cessata, attaceato al trono per vincioli d'amore d'optionol, nose are pentano il Bouillà nemico di quelle temperate riforme cui tutti gli assennati sentivano esservi indisponabili onello stato en difarmata. Eza nemico della Rivolutione nosta quale essa era, quale diventata. Fermo, imperterrito, aspace meglio d'ogni altro era capace a da restatar quel torrento di gual che rovescitava sulla Francia, annegava tutto. I tempi correano però così grossi che ab pur l'energia di Napoleone avria pottuto resistere a tutta furia disperata.

<sup>[ 1 ]</sup> Tout i. 237.9-12. Mig. i. 119-26. Th. i. 251-5.

Entro i limiti del suo proprio comando mantenne inviolata la regia autorità e separado socramente la suoi soldati dai cittadini, inalvà dal contagio dei principi rivoluzionari, mentre coll'ascendente che un gran personaggio escrita sagli unani, ai rattenno il loro aunore. Lunga stagicino avva temporegatato per non prestare il suovo giuramento mantente visuo del fondere il manzione, alla legge ed al re. Tisperanza d'impedire che il chima parte della solenne obbligazione non venisse considerante colitata (I).

L'Assemblea poco dopo decretò fosse lo stasso giuramento presentato ai preti. Cotal misur ace i preparabile a rottura fra la chiesa Rivoluzione. Un'ampia parte degli ecclesiatici d'ogni grado in Francia rifutura cotal giuro, che astricografii "ad essere fedeli alla nazione alla legge ed al re—a mantenere con tutta possa la costituzione dall'Assemblea nazionale e dal popolo accetta."

Era irragionevole pensiero il supporre, potessero i preti francesi essere sinceramente attaccati con legami d'affetto a quella legislatura che aveali d'ogni avere spogli ed era altresi lampante ingiustizia tenerli qual contumaci, perocchè ricusavano ginrare fedeltà alla costituzione di lei. Nullamanco l'Assemblea dalle costoro opposizioni irritata, ordinò che ogni prete il quale ricusasse il giuramento saria issofatto privato d'ogni suo beneficio. Soli otto giorni furono cooceduti ai resideoti, due mesi ai preti assecti onde aprire sul subbietto i propri pensieri (2). Quasi tutti i vescovi ed i curati nell' Assemblea rifiutarono sdegnosamente il giuramento e la loro condotta fu seguita, imitata da per tutta la Franciamemorando esempio d'un profondo e sentito zelo ed illibato disimperno di doveri, che avria potuto aprir gli occhi dei deputati sull'impolitica non che ingiusta impresa di oltre spingere la persecuzione cootro questa importante gerarchia. Tale era tuttavia il genio dei tempi, che il loro rifiuto si ascrisse universalmente a faziosi e tristi disegni. Epperò veone tantosto seguito dalla confisca de' loro patrimoni. I preti derubati d'ogni avere, all'improvviso trabalzati dalle beatitudini della opulenza nel braco d'ogni miseria, empiroco di loro doglianze il reame e destarono in quei distretti ove signoreggiavano puranco forte pietà e commiserazione sul loro destino. Vide il popolo con disdegno, vide nuovi preti occupare i pulpiti vaganti ed amministrare con sacrileghe mani i più sacri uffici della Religione. Gli spogliati ecclesiastici languendo rimanevansi nelle loro diocesi o benefici, sostentandosi colla carità delle loro precedenti gregge, depunciando come empie l'ordinanza

[ 1 ] Toul. i. 119.

[ 2 ] Toul- j 258, Mig- j. 121, Th. 258.

e le processure dei nova vie dintrusi miositri (4 gennaio 1791). Incesa d'ira control por att. (7 Ascemble al la fiolie fisso di price o pensieri sull'acceptato del processo del processo del processo del processo del pensieri sull'acceptato del processo del proce

Epperò da cotali ordinamenti può datarsi la violenta animosità che educò il clero contro la Rivoluzione ed a questa cagione attribuirsi lo spirito irreligioso ch'ebbe così profondamente improptate le fattezze e l'indole di lei. Seodo il clero la prima classe che gemeva e combattevasi sotto la violenza delle popolari ladrerie, fu ancora il primo a levare la voce contro i suoi procedimenti ed aizzare una parte della nazione a resisteroe il progresso. Indi i partiti conteodeoti cominciarono a meschiare i rancori religiosi colle civili dissensioni. Nelle città, nei dipartimenti, i popoli dividevansi trai preti contumaci ed i rivoluzionari. I fedeli reputavano, veruno degli esercizi di religione dehitamente eseguito se non darli antichi ministri-i democratici riguardavano per avverso questi preti non giuramentati come fanatici, nemici della ragione, alle società peroiciosissimi. Gli ecclesiastici che ricusarono il giuramento formavano la più venerevole parte di cotal corpo come hene aspettarsi poteva da uomioi ehe eransi sotto i piè messi averi, fortuna, dignità, per non offuscare il caodore della propria coscienza. Opei che l'accettarono erano in parte demagoghi che aveano traditi i più saoti principi per bramosia d'oro e d'onori. I primi influivano una gran parte della communità, singolarmente nei remoti e rurali distretti; gli ultimi erano seguiti, assecondati dalla classe più potente degli abitanti, la gioventù, gli operosi, i cupidi. In cotal guisa la Rivoluzione squarciò il reame in due diversi partiti che giammai cessarono dal rincrudire più fieramente che mai gli uni contro gli altri, cioè coloro che tenacemente professavano le religiose osservanze dei loro padri e gli altri che le opponevano. Questi ultimi finalmente riuscirono nella pugna vittoriosi e qual frutto ne si raccolse? Questa-la irreligione da indi in poi prevalse nella Francia fino ad nn punto non ancor toccato da alcun governo cristiano (2).

Quest'iniqua misura venne di buon'ora da un'altra seguita del pari carezzevole io sembianti, ma nelle foture soe coosegoenze altamente disastrosa contro la pubblica libertà,—l'abolizione del dritto di pari

<sup>[ 1 ]</sup> Teel. i. 2'0.61 Mig. i. 122,

<sup>2 ]</sup> Toul. 262, Mig i. 122,

successione sui beni fondistri verso il più prossimo consanguineo (18 marto 1791), sia i linea discendenta, secandenta o collaterale, secua aver riguardo a distinzione di sessi o a quella di primo e mezzano sasque. Cotta prodigiono cambiamento apponeva alla radeo dell'aristorzasia la scure, ami dell'intera famiglia doi più doviriosi proprietari di terre nel reame, provvedendo per la division degli avera illa lore morte tra tutti i parenti in egual grado di consanguineità. E sintatamente in quagliare, che troppa poca opposizione incontrò ed ogni dove risuci contano accetta al partitò rivolutoriario, che sopparvisse a tutti trii rivolgimenti del governo e rimane tuttodi qual leggo vigente in Francia sul dritto di eventità.

Napoleone fu stretto adottarla, lievissimamente nel codice che porta il sno nome temperandola e quantunque pienamente conscio della sua perniciosa tendenza a spegnere e sperperare la classe aristocraticasalda e permanente colonna del trono, prima eagione d'ogni buongoverno, pure non si senti giammai bastevolmente forte a proporne la revoca. Altri cambiamenti dalla Rivolnzione francese indotti generavano conseguenze a bella prima più lacrimose; veruna però cosl completamente fatale alla causa della libertà. Imperò che preparava la lenta ma certa estinzione di quel grande ed importante corpo che segna singolarmente le fattezze dell'europeo incivilimento, gli creditari eliberi possidenti territoriali-struggeva la barriera che solo (come erasi dall'esperienza dimostro) potea resistere validamente le ambizioni dei comuni o le tiranniche voglie dei governi e non lasciava alla nazione altro che i borghesi nelle città e i tapini e miseri paesani della campagna per copporre gli attraversamenti del potere sovrano della capitale, armato così dai ciechi e cupidi avvisi del partito popolano con quasi tutti i dritti e la signoria dello stato (1).

Circa lo stesso tempo, I Club di Parigi cominciarono ad assumere formidabile aspetto e pre la posa che suseguentemente sercitarono sulla Rivoltazione moritano che qui ne si faccia distinta parela. Dappria consisterano soltanto di volontarie aggregazioni d'individi che admanvansi per dibattere le pubbliche bisogne. Merciè il boro numero e lo stra ordinario ingegodi o citamini tral'on membri erano eresdito il pagilardia, venuti ne occellenza. Potentissimo tra costoro il famoso Club dei Giacolini, fassemblea dei deputati della Brettagna dappria, che accopificati per disentere filosofiche questioni, ma che dietro la traslocazione dell'Assemblea a Parigi avea le sur a midicazioni distene da per tutte le province.

<sup>[ 1 |</sup> Reg. Aug. xxxiii. 150.

Mediante l'ammissione d'ogni cittadino, era divenuto il focolare e la fucina delle sciulli rivoluzionarie. Il partitio moderato per controblanciare cotanta possa, stabili un nuovo Club, sotto il titlo di "Club del 1789" alla cui testa erano Sièyes Chapelier, La Fayette, La Rochefoucault. Quest'utima ragunata prevalse dappria nell'Assembles; ma l'attac ara la fazorita del popolo (1).

E siccome il fine cui accennano le pubbliche agitazioni è di rosapera agli estreni mercel gl'incessanti sforzi delle classi inferiori per spogliare d'ogni dominio i loro superiori, così il Club moderato tos cadde nell'oscurità, mentre progredivano i discobini, aumentandosi di numero ed energia, finchè alla perfine rovesciarono il governo e diornono vita quei anaguniari despoti che fondarano più tardi il

Regno del Terrore.

I reali sforzaronai invano stabilire altri Club qual contrappont delle Assenshee popolane. Ma la costoro forza en troppo meschina, troppo sottlie il numero per mantenere un' opposizione, i caporioni del partito aveano esulato; i rimasti languivano nella disperanza d' una causa perduta. Un Club addinandato il Monarchico ebbe qualche seccesso al suo primo aprirai, ma poco dopo assottigliarasi e venne meno gradulamente e chiuso dall' autorità municipale odo porre fine alle Assemblee sediriose che esso avea tra 'I popolo cagionate (3).

La sempre crescente migrazione della nobilità aumentava la mala fede doi isospiti del popole. La parentana delle principesse Adelaide o Vittoria sie del re davano origine ad una voce—dovere in brevissima ora la real famiglia partire. A tal punto era escelata la pubblica aussietà che la pibbe chie colla forza impedita la visita che il re far bra-mava a. Collodi. Ella Fayette de desiderava provare in libertà permava a. Collodi. Ella Fayette de desiderava provare in libertà permetenti del propositi del designo, depose il comando della quardia anzironale e non fu indotto a riassumerlo che dai ripetuti e caldi addimandi di tutti quanti regionenti di Parigi.

L'Assemblea, allarmata dalla possibilità della fuga del re, passò un decreto dichiarandone inviolabile la persona, essere il reggente costituzionale, il più prossimo erode maschile del trono, doversi la fuga del monarca tener per equivalente alla sua detronizzazione (3).

La migrazione tuttavia continuava con sempre nuovo furore. I capi

[ 2 ] Mig. i. 197.

{ 8 } Mig. 1, 194-5.

delle più nobili ed aotiche casate di Francia ricovravansi a Coblenza nve un gran corpo di emigrati erasi adunato. Nè accorgimenti, nè coperte vie si cercavano per celare il loro destico. Vari nnbili giovanotti, lasciando il teatro, nrdinavano a'lorn encebieri ennducesserli a quella città. La febbre della partenza era divenuta così uoiversa, che le strade shoccanti sul Rennerano affoltate displendide carrozze che trasportavann via gli avanzi della nobiltà. Egli non vendeano, cnme al tempo delle crociate i loro fundi, ma gli abbandonavano al primu occupante, fidandosi di presto riconquistarli colla spada. Vana speranza!-L'Assemblea confiscava le loro proprietà, l'armata repubblicana struggeva i loro battaglioni e la nobiltà di Francia perdè per sempre il retaggin de'snoi padri. Vaoa, frivola, orgngliosa, l'aristocrazia in Coblenza pon avez posto da banda l'antico maltalento e la vecchia dappocaggine. I vizi di lei rimasero per la meno altrettanto cospicui in esilio quanto le sventure e ricusando prevalersi dell'unico ajuto con cui potea riparare le sue fortune, rifiutò qualunque offerta di assistenza dagli ordini mezzani della società. Il principe di Condé alla testa di un'animosa schiera di reali, si stazionò sull'alto Reno; e quantunque vergini di ogni intrigo, d'ngni briga si tenessero, erano però determinati di riguadagnare colla punta della spada i loro dritti (1).

[ 1 ] Th. i. 270-71, Lac viii. 117. La miglior niccome quegli infelici ?" La pere difrea che siasi mei fatta e favor degli emigrati minciò d'ogni banda in tutte le parti della Frana quella dei Chatesubriand nella sue memorie cia ed a grossolano errore il supporre, che la sola buon buchiere di generoso vino) aver avuto il crusa del pepolo nell'assemblea contituente. memente la terra patale.

mano sul cuore a dire " la non avrei operato me d'Inghilterra. Non operatono con,-Rima-

non ancor pubblicate,-" Un degno e valente differenza delle opinioni politiche ne fosse cagione. straniero assiso presso il suo caminetto, in un Ova nomo par fosse stato il piu caldo democratranquillo spo podere, sicuro di levarsi di mat- tico, il più inceso patriotta bastava che portassi tina sano e salvo come nella sera in cui andò a un nome storico, per assoggettural al rischio di letto, in certo possedimento di sua fortuna, colle esser perseguito, beuciato od impiccato, siccouna porte ben barricate, circondato da amici di me venne addimostro dagli esempli dei Lameth fuori, di dentro, d'ognidore, non trorere diffi- e di altri molti, i cui averi ferono saccheggiati, cile cosa il provare (mentre a sorsi trangugia un nonostante l'ardore che gli animava a difesa della torto gli emigrati francesi ed in veruna stret. Vedi Chatesubriand Memorie-Francesti, p. 78, tesza dovere un integro cittadino disertar infa- Ammirando la caustica eloquecaa di tali ev-

varteuse, uno storico inglese non ne petra per-Eppere veruna maraviglia che venga a siffatte ciè anometterne l'agginatateura. L'esempio della concusioni. Egli e libero e franco d'ogni noja, nobilta del proprio passe nei disastroni giorni veruno pensa a perseguitario-non corre alcun che succedettero, dietro di esser stato sancito periglio da essere musitato, scannato, brucisto l'Atto de Reforme, gli fornisce una decisa a fonnella propria casa, perche li suo antesato era datissima confuta delle atesse. Le fiamme di nobile-le conclusioni di lui sono bentosto for. Bristol a di Notthingham mostravano che il nemate. Solo alla sventura appartiene il dirittodi riglio battea alla porta dei patrizi inglesi, come giudicare della erentura; il cuore ferreo ed in- alla magione des nobili francesi; a se quelli condurito della prosperita difficilmenta si può eprire seguentemente si fossero appiglisti al disperato a delicati e aquisiti sensi che suggerisce l'infor- partito di disertare il natio puese a collegarai tunio. Se noi considerismo calmamente cié che collo straniero, ben poco e da dabitare ch' imebbero a soffrire gli emigrati in Francia, ore a manita simili a quelle che bruttarono la Franquell' nomo che libero di se, possa metterni una cia, evriano pur guantato l' opulentissimo res

Questa generale diffalta che venne cotanto magnificata sui giornali della Rivoluzione, produsse una si ria impressione che le due reali principesse furono arrestate nel loro cammino verso la Svizzera e l'Assemblea provò la maggior difficoltà per lasciar loro proseguire il viaggio. Il Mirabeau che tacitamente oggimai piegava verso il regio partito, levò potente la sua voce onde agevolarne la dipartita. " Legge imperiosa," gridavano dalle aperte canne i Giacobini, " proibisce il loro viaggio? "-"Qual legge?" replicava il Mirabeau.-" La salute del popolo!" ripeteva il Lameth "-" La salute del popolo!" tuonava il Mirabeau " come se due principesse vecchiarde, tormentate dai terrori di coscienza, comprometterla potessero colla loro assenza od opposizionel la salute del popolo! io mi attendea di sentire queste parole invocate per seri pericoli e non per inezie! e quando voi agite nel nome della libertà, chi chi vorrà da oggi innanti affidarsi alle vostre parole od assicurazioni!"-" L'Europa debbe rimaner sorpresa nell'ascoltare," diceva il Barone de Menou, "che l'Assemblea sia stata occupata per ben due ore del viaggio di due vecchiarelle le quali preferiscono, più presto che a Parigi, ascoltare la messa a Roma." La risibile futilità della cosa prevalse finalmente sul timore dei democratici; e perciò lasciarono le due principesse trottar pacificamente verso il confino (1).

Cotali discussioni erano preludio alla gran questione contro la legge degli emigrati, che oggimai occupava l'attenzione dell'Assemblea e di tutti i club di Francia. Il progetto della legge modellato da Chapelier coll'umano intendimento di prevenirne l'adozione, fulminava i più rigidi e duri ordinamenti. Esso autorizzava un comitato di tre persone a pronunciare contro i nobili e gli emigrati la sentenza di proscrizione e di confisca. Una mano di ghiaccio strinse i cuori ai deputati leggendo l'orribile spaventoso progetto ed il Mirabeau cogliendo la palla di rimbalzo e destramente avvantaggiandosi di quella prima impressione riuscì a prevenirne l'adozione. Giammai la sua eloquenza fu più vigorosa o la sua possa con maggior forza spiegata quanto in tal occasione.

grato ed erasi assembrata la minacciosi attrup- primi patriottici doveri e dalla sciagurata unio ente, non pochi disturbi rurali fossero scop. In terra che avea loro dati i natali. sociate conseguenze dell' abbandono [ 1 ] Lac, viii. 192 Th. i. 272.

sero nelle proprie case, animonamente bra- fatto dai nobili dei loro diritto feudale nell'agovando ogni periglio, soffrendo ogni specie d' al- sto del 1789-ma tali eccessi erano stati di breve traggi-e chi mai potra bastevolmente valutare durata ed al raffronto gli ultimi due anni della l'influenta d'un cotale moraie coraggio nel miti- assemblea costituente erano corsi calmi e tran gure quei flagelli, che in que'di tempestoni mor- quilli. La loro migrazione era degua di perdomoravano tremendi sul capo del loro natio paese? nanza nell'autunno del 1789-non già nell' au--Le carneficine nella Francia non cominciarono tunno del 1791-e la sparentevole esasperazione che dopo il 10 agosto 1792 e si avverta, che anzi dei partiti che ne seguiva, vuolsi in gran parte il compire del 1791 l'intiera nobiltà avea mi- derivare da quella colpevole deserzione de loro pamenti in Coblensa. Gli e vero che antecedeu- che strimero colle armate straniere per invadere

l'ultima in cui ebbe rivolta all'Assemblea la parola.-" La seosazione eccitata dalla lettura del progetto di questa legge," tuonava l'oratore. "prova che se dessa è meritevole di un luogo nel codice di Dracone, non debbe però accogliersi giammai tra i decreti dell'Assemblea nazionale di Francia. Gli è ormai tempo che ci dobbiam disingannare! Che se voi o i vostri soccessori fosser mai per cedere ai violenti consigli da cui vi trovate oggigiorno assediati, la ceonata legge si riguarderà un giorno qual atto auavissimo di misericordia. Nelle pagine saoguinenti del vostro libro di statuti d'ogni dove leggerebbesi la fatale parola Monte. Le vostre bocche non cesserebbero giammai dal proferire la terribile parola; i vostri statuti, nel mentre che incuterebbero timore entro il reame, scaccerebbero a strani lidi tutti quei che illustrarono il nomo della Francia: e le vostre esecrabili ed infande promulgazioni non trascinerebbero alla maonaja che pezzenti vecchi e miseri derelitti. Da parte mia, lungi dal soscrivermi a cotali atroci ordinamenti, mi reputerci da qualunque giuramento di fedeltà assoluto da coloro stessi che potessero spingere tant'oltre loro infamia fino a nomare una commissione dittatoriale. Indarno mormorate e rimuggite contro me-nel piacervi è soltanto riposta la mia felicità, ma nell'ammonirvi il dover mio. La popolarità che anelo e voglio e spero non è già un debole vimine agitato dal sollio di un momentaceo favore. Essa è fondata sovra una querce, le cui radici si appigliano al suolo tenacemente, fissata cioè sulla immutabil base della giustizia e della libertà. Con tali parole intendo saettare le passioni di colore i quali od illusi o piuttosto perfidi nel loro amore dolla libertà troverebbersi a mal partito condotti ove loro volgessi l'addimando, da qual di ne'loro petti nacque uu talo amore." Queste ultime parole suscitarono violento mormorio trai Giacobini. "S'imponga ailenzio a quelle trenta voci!.." gridò con sovrumana voce il Mirabeau accennandoli del dito e la sala fu taciturna (1).

Così questo profeta della Rivoluzione prevedeva ed entro la gigantesca meote svolgea quell'immeusa epopea di guai e di dolori che si preparava alla Praocla, mercè le irritate passioni, i violenti consigli che aveano già cominciato a tiranneggiare.

Chiaramente scorgeva il grand' uomo, toccare la sua popolarità al tramonto non già che men possente suonasse la sua eloquenza, meno vibrato, calzanti i suoi argomenti, meno imponente la sua energia di quaoto stati fossero lorquando maestro e donno si assideva noll'Assemblea, ma perchè più non diriga il movimento popolano e studiavasi

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. viii. 122-6, Mig. 1 125, Th i, 277-9.

di correggere ed imbrigliare le disfrenate passioni che egli stesso tra il popolo avea concitate a movenza. Gia rimbombava per le vie il grido "gran tradimento del conte Mirabeau" ed il popolaccio seguiva l'orme di altri caporioni, meno destri ma più scaltriti. Disgustatosi alla instabilità delle moltitudini e prevedendo i sanguinenti eccessi, cui quelle rapidamente precipitavano, aveva il Mirabeau da gran tempo innanzi intavolati cotaluni secreti maneggi col partito costituzionale e stretta corrispondenza col re ad oggetto d'infrenare gli ulteriori progressi della Rivoluzione. Avea per brieve ora toccata una pensione di venti mille franchi, ossia lire sterline ottocento al mese, pria dal conte d' Artois, poscia da Luigi XVI. Non gli venne nullamanco continuata fino al tempo di sua morte, perocchè il partito della corte non lo trovò così pieghevole e pronto ad assecondarlo, siccome sperava. Tosto mutaronsi le sue maniere di vita;-magnifici sollazzi succedeansi l'un l'altro con infinita larghezza e la sua casa più presto rassembrava al palagio di notentissimo ministro che alla magione d'un caporione di feroce democrazia (1). Nondimeno cotanto tramutamento non era soltanto leggerezza d'animo o vonalità. Erasi alla corte alleato, perocchè avea veduto essere quella l'unica via di arrestare il precepite andamento della Rivolnzione; e seppure ricevea pensione dalla corte, non ne soffriva onta veruna, perchè riguardavasi qual ministro di lei per governare l'Assemblea ed avria eon isdegno rigettata qualunque proposizione che lo avesse consigliato ad imprendere ciò che non fosse degno dell'anima sua grande. Indi suo disegno, quello di sostentare il vacillante trono e raffermare la costituzione, apponendo un fine alle usurpazioni del popolazzo. Accarezzando un tanto pensiero, avea proposto di stabilire in fatto e non in nome, l'autorità regale-disciogliere l'Assemblea, riordinarne una novella-ristabilire la nobiltà-compilare una costituzione la quale si modellasse (per quanto più possibile fosse) su quella d'Inghilterra (2): saggio, generoso divisamento, educato in veri tempi da tutti i migliori amici della libertà francese, da nessono però in pratica tradotto, dappoichè il grande e potente corpo che avria dovuto sostenerlo erasi dato vergognosamente alla fuga-

Il piano del Mirabous tendeva a facilitàre la fuga del re da Parigi de Compiègne o a Fontainobleau, perchè iri gittassei tralle braccia del destro de Imperterrito Bouillé, raccogliesse un'armata regale, chiamasse insus sostegno isspersitti unici del buongoverno, apertamente impiegasse la forza onde arrostare il torrente. Ei garanti l'immediate appogjo di trenta disparimenti in difesa del suo piano, il finale assentimento

<sup>[ 1 ]</sup> Dumont, 229-30. Lec.viii. 125. Mig. s. 126 [ 2 ] Dum. 255, 812-3. Bouille i. 247.

d'altri trentasei. Tra le parti contendenti Insingavasi dover essere in grado d'agire qual mediatore e ritornare alla smarrita considerazione ed onorificenza la monarchia, fondandola sulla base d'una libertà costituzionale, "Io non bramo," scriveva in una sua lettera al re, "di essere sempre impiegato nell'opera immensa della distruzione," e per vero dire l'ambizione del grand uomo dovea oggimai un compenso agli immensi guasti che avea fatti nell'ordine e nella famiglianza sociale. Un'idea profondamente erasi tracciata in quella mente vigorosa-idea che sembrava snr ogni probabilità fondata, se persuadere si potesse il re a porsi a capo del partito costituzionale e resistere l'alteriore progresso della democrazia, ardua impresa stata non saria il campare dal naufragio la navicella dello stato. "Voi ignorate," solea dire, " a qual grado e fino a qual punto sia ancor la Francia attaccata al sovrano e quanto le idee di lei siano tuttora essenzialmente monarchiche. Appena il re ricovrerà la sua libertà, l'Assemble più non sarà che nn fantasima. È colosso coll'ajnto del nome regale; senza di esso, un monte di sabbia. Per fermo cotaluni movimenti scoppieranno al Palazzo Reale ma là finirà tutta la storia. Nel caso che il La Favette pensi di rappresentare il personaggio di Washington alla testa della guardia nazionale, perirà tosto e meritamente." Riposavasi nella possa che fruivano i preti che oggimai eransi apertamente chiariti contro la Rivoluzione, sperava nella popolazione dei contadi, confidava nell'energia ed intrepidità della regina, come mezzi sufficienti a controbilanciare tutte le male conseguenze che sarieno dal vacillare del rescaturite. E mentre che ordiva la magnifica tela di cotanti disegni. gliene venne tronco il filo dall'inesorabil mano della morte. Un'indole fortissima per natura giacque spezzata dalle ambizioni, dalle intemperanze, dalle ansietà, dagli eccessivi piaceri (1).

La morte del grande uomo (2 aprile 1791) quantunque quella di uno scettico, avea in sè qualche cosa di sublime.

Nou ignorava la prossima dissoluzione del 180 frale; ben lungi però dall' sessen atterrito dall'ultimo et he gli pendea sul copo, superbiva del nome che stava per lusciare. Ascoltando le salve del cannone che tonnavano per un pubblico ileto avenimento, schama; "le già sento le funereo sequie d'Achille. Ahimè! dopo la mis morte le fazioni a brani a brani abrani abr

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. viii. 127-8, Starl J. 105-6. Th. 1.590. Doment, 207-40-11-57,

— E più sotto; "Ad un ammalato cui i medici più non isperano di camper da anorte o che intanto va solirendo o rribili diochi; può mai un'a michevolo mano ricusare dargii dell' oppio!" Poche ore prima di sassopiria del sono cettro disse "likmovete dal letto aggi i trista opparatio! Invece di queste inutti i presuazioni, circondatemi coi profumi e coi fiori della primavera.—Acconciate con intatio i amia chioma o dei che io possa cadere addornito trai concenti d'armoniosa musica."—Conoscendo essere impossibili ed iptore più sucire del letto, chices intancemente a suoi famigiari, gii porgessero del laudano onde porre fine alla pennos esistenas. I suoi piote rano già ghiacciati, ma l'aspetti tuttora fiero, anismoso e gli occhi folgoravano dell' antico fuoco come a la morte tessesso o dublisse di segopere tanta lace d'ingegen.—Gli annio fingendo accontentarlo gli porsero una coppa, assicarandolo contenere dell'oppio. Calno i resuguilto i tracassilo in l'ultima gocia.

cadde rovesciato su guanciali, morì (1). Tal fu la morte del Mirabeau, il primo genio, anzi il maggiore che spuntasse in mezzo ai torbidi della Rivoluzione. Oltrepassava i 40 anni lorquando si pose nella pubblica vita. Ma la fama di lui era già colossale aull'apertura degli Stati Generali e venia in que tempi riguardato come il vero tribuno che dovea difendere la causa del popolo contro le violenze della corona. Fornito di splendidissimo ingegno, affaticato però da insaziabile ambizione-ricco di lucido intelletto, ma vittima di ardenza disfrenate-sagace nel concepire la verità, indifferente poi sulla eletta dei mezzi con cui acquistarsi dovevano oneri, ricchezze, fama-senza grandi conoscenze dallo studio cavate, ma potentissimo a rivolgere (meglie che chicchesia) quanto ei possedea al miglior conto, all'utile maggiore-lasciava trapassando, lasciava a' mortali il memorando esempio della inefficacia d'nn potere meramente intellettuale a ricolmare il voto dei sentimenti morali e religiosi. Troppo impetuoso da rendersi padrone d'alcun subbietto, nulla studiava profondamente e andava debitore di quasi tutte le scritture a cui vaniva apposto il auo nome e di molti discorsi da lui pronunciati a Dumont e a Duroveray che gli erano larghi di soccorso nelle erculee sue fatiche. La maggior possa di tante uomo stava in una forte ed ardente immaginativa, una vibrata elocuzione, un insuperahile potere di cogliere di hotto lo spirito dell' Assemblea cui andava facendo indirizzi e di ferire coll'acume della sua mente il punto donde partivasi ogni resiatenza. Quantunque grande si fosse l'influenza di lui aull' Assemblea, era nullamanco minore di quanto avria dovuto fruirne. E di vero

<sup>| 1 |</sup> Th. i. 281-2, De Starl, i. 468 Lac. viii. 137, -

i tristi esempli della sua vita irregolare e la generale credenza che aveasi, difettar esso d'ogni principio, operarono così che nella conclusione della sua pubblica carriera, la lega la quale strinse colla corte si ascrivesse a motivi venali, quandocché attribuir più presto doveasi a patriottiche ragioni. Le disfrenate sue passioni lo precipitarono nella tomba lorquando fissava il sommo della gloria, lorquando in tutta la pienezza dell'ingegno, nella dovizia d'ogni possanza erasi accinto al magno imprendimento di medicare con farmaco salutare le sanguinenti ferite della Rivolnzione. Fuggi detto al Necker essere il Mirabeau "un aristocratico per inclinazione, un tribuno per interesse." E tale, per vero dire. l'indole sua : primario suo fine acquistarsi onorificenzo, fama ; sposata avea innanzi la parte popolaresca, perocchè questa aprivagli al cupido ingegno immenso prospetto di guadagnar celebrità e preparavasi poscia abbandonarla, quando erasi reso scorto che l'aura del favore popolano arrideva ad altri capi più sanguinari e men che lui veggenti (1). Avonizzante sul letto di morte conobbe nella più lucida e distinta

maniera le disastrose conseguenze che doveansi probabilmente svolgere in futuro, stante l'ambiziosa carriera in cui avea avuta sì gran parte a precipitare i comuni della Francia.-" Quando più non sarò." diss'egli, "si conoscerà quanto mi valeva!.. Tutte le sventure che fin qui ebbi arrestate, si rovescieranno allora d'ogni dove sulla Francia e la malvagia e rea fazione che oggi trema e morde il freno innanzi a me verrà sbrigliata. Innanzi agli occhi mi si apre un infinito avvenire di disastri. Ora ci accorgiamo quanto improvidi fammo in permettendo che i comuni assumessero il nome di Assemblea nazionale. Dapoichè ebbero vinta quella vittoria, non cessarono mai di mostrarsene indegni. Vollero governare il re, invece d'essere da lui governati. Ahimè! lungi non è l'ora, in cui nè sovrano nè comuni reggeranno più la patria, sibbene una vilissima fazione che su di essa impronterà un marchio eterno d'infamia e vitupero (2)."

La nuova di sua morte venne, sì dal popolo ascoltata come una pubblica e vera sventura, perche esso era stato il primo condottiere e l'imperterrito campione della libertà, che dai reali, perchè costoro fidavansi dell'opra sua per sopprimere la violenza del partito democratico. Si raccolse tutta Parigi a' suoi funerali, che furono con istraordinaria nomna celebrati al lume di torce, tra le lacrimo d'innumerevoli spettatori. Ventimila guardie nazionali, i delegati di tatte le sezioni di Parigi ne accompagnarono il cadavere al Panteon, ove fu deposto presso le spoglie di Descartes. Le ossa di Voltaire e susseguentemente

<sup>[ 1 ]</sup> Start. i 486, 9"5 Th.; 193-1-5, Dom #278-7. [ 2 ] Domont 267-8

quelle di Rousseau furono tantosto traslocate allo stesso sepolereto, sul cui nobilissimo portico leggevasi la memorauda scritta:—" Aux Grands Hommes la Patrie Reconnaissante (1)."—

La morte di Franklin circa lo stesso tempo, si ricordò con pubblica doloranza in Parigi. La predita del patriotico filosofo non cecitava alcun misto sentimento, perocchè un vero raumarico, una schietta ammiraziono avevaron sempre la memoria del filosofo americano compagnata. Sotto il husto di lui venia apposto il bel epitaffio allusivo alle sue scientifiche esoperte, si suoi patriotitici avori:—

## Eripuit coele fulmen aceptrumque tyranuis.

I letterati e i filosofi di Parigi che eransi a tutt'uomo cooperati a suscitare la tempesta della democrazia, si erano oggimai completamente convinti quanto poco si potesse infrenare quel potere tremendo, che egli stessi dal sonno aveano suscitato. Volney che da lunga stagione usava intimamente col Miraheau, apertamente aprì nel suo caustico modo i suoi pensieri circa la schiavitù ch'erasi colle proprie mani imposta sul collo l'Assemblea. "Potete voi pretendere" diss'egli "d'imporre silenzio alle gallerie? Ivi siedono i nostri nadroni. Essi denno, ponno e vogliono anplaudire o censurare i discorsi de' loro servi."-"Stupisco al sentirvi " disse uno degli astanti all'ahate Sabatier, che era stato il primo a huccinare la ragunata degli Stati Generali, "stupisco al sentirvi sì violentemente far beffe d'un' Assemblea, che voi stesso tanto potentemente vi siete cooperato a chiamare in esistenza."-"Sì," replicò l'abate, " ma i popolani prostituirono sin dalla culla i miei Stati Generali"-" Gli Stati Generali" disse Marmontel "mi fanno ricorrere al pensiero un' espressione di madama de Sévigné 'Ammirerei la Provenza, se non avessi veduto mai i provenzali' (2)."

La motte del Mirabean non estimet disegni che meditavansi circa la fuga del ra. Troppo miserando, troppo endisvendo za Luigi XVI perchè sua condizione potesse essere mascherata. Privo della libertà divistare per fino i propri palari, perseso dilla plenglia cia i olsesso. La Fayette non poteva imbrigliare, senza possa, senza danaro, senza considerazione, avera infando scheroni paratra organia del trono come parte cestituente del governo. Lo sperimento d'una monarchia costituionale era fatto ed ito in fallo. Il presidente della repubblica varia avuta autorità più ampia che la reale—il palagio del monarce rassembrata una solendidi pririone.

[ 1 ] Th. i. 982. Lac. vill. 135, DeStart, i. 105 [ 2 ] Dumont, 250 S. Segur, iii. 384.

Il Bouilé era l'uono su cui la regia fanigia figgera gli occhi nelle proprie calamità, Breteuil il consigiere che nei dirigna i passi. Per qualche tempo areva preparata ogni cosa pel riesvimento degli osgià reggli e solto l'ombra di uno moi militare sulla fronziera, aven rascotto insieme le più foedeli sue truppe ad un campo di Nestineidy. Purnona appostati distaccamenti lungo la vio nada proteggere il camnisio, sotto prelesto di assicurare il salvo passaggio della cassa militare che da Paria insestetavai (11.

Dal suo cando la regia famiglia non atava oxiando. Il disegno di lei a pochi noto, da nesumo come tracticio; però nelle maniere negli atti nei conversari, scopriva insolita fidanna. Il 20 giugno Luigi, il delli-no, la principease Elisabette o madanna De Tourel riunciscono di arrivirare sotto abiti mentifi a una carrozza sui babardi. La regias che a scanno di scapetto era partia con un solo valletto, avea quasi frastrata la l'impresa. Esendo ambi ignari delle strade di Parigi, samartivono trov ne a riinabuterono cassalmente colla carrona del La Espetta cui evitarono con tutta fretta naccondendosi sotto il colonnato del

Alla fine si raccolsero insieme gli esterrefatti fuggiaschi e batterono la via cho conduce a Montmédy e Châlon. Passarono la barriera senza essere scoperti e proseguirono varie giornate da Parigi, senza periglio incontrare. La fortuna che pareva sorridere al loro imprendimento, la distanza di Parigi, il rapido avvicinarsi dei reali corpi di Bouille furono cause fatali perche gli esuli nobilissimi rallentassero di precauzioni. Luigi XVI troppo indugiavasi sulla strada ed ebbe l'imprudenza di mostrarsi pubblicamente in Châlon ove fu da varie persone riconosciuto, le quali tuttavia ebbero l'umanità di mantenerne il secreto. A Sainte-Menebould che fu la seguente fermata, il capo della posta Drouet fu colpito dalla somiglianza dell'aspetto di Luigi col marchio che portavano gli assegnati e l'età ed il numero della regale famiglia lo confermarone nei sospetti. Appena fu partita la carrozza ei fece suonare l'allarme e spedl uno de' suoi amici sovra velocissimo cavallo ad incrociare il paese ed intercettar la carrozza alla succedente posta di Varenna (2).

Fa pena il riflettere sul numero di accidenti che per strano destino combinareno a ruinere l'impresa, nel momento istesso che certa ne sembrava la riuscita. L'ufficiale comandante in Sainte-Menebould, osservando lo mosso del Druet diede fiato alle trombe, ordinèsi muo-

[ 1 ] Nig, I 119, Th. i. 247.

[ 2 ] Ler. vill. 248-56. Bouille, ii. 275-80, Mig i. 139. Th. L. 288. vesere spediti i cavalii, ma le guardie pazionali circondando le stalle impedirono ai dragoni d'inforzare l'arcione. Un intrepdo asaguette de loi spedito dietro le orme dell'emissario, quantunque teuesse inviati il persecutore lo predè in un bosco. L'ufficiale che conandava viati di staccamento di Clermont, appena udito l'arrivo delle regie carrozze, montando a cavallo comandiò lo secuissero i incor-

Ma già buccinavasi, si divulgava di bocca in bocca la nuova della qualità dei fuggiaschi; perchè i soldati ricusarono ubbidire. Iu Varenna, la regia famiglia tra dure angustie combattevasi, perocchè non trovava nè cambio di cavalli, nè una guardia di soldati. Indarno stimolava i postiglioni a proseguire-Essi ritardarono di poche ore il cammino, finchè il Druet ebbe agio di raggranellare la guardia nazionale e barricare un ponte da sul lato della città per cui sboccava la strada. Lorquando raggiunse i fuggiaschi al ponte, le due guardie-corpo che assise stavano sul dinanzi della carrozza prepararouo le armi onde forzare il passaggio; ma il re trovando sua via da considerevoli forze tagliata e i fucili della guardia nazionale presentati contro la carrozza, ordinò loro di sottomettersi. I regi furono così arrestati e condotti dalle armate multitudini al posto, d'onde fu spacciato un corriere colla nuova di quest'importante fatto a Parigi. Ma la fortuna persecutrice non avea ancor esaurite contro l'infelice famiglia le sue male arti. Fra un'ora dopo l'arresto del re arrivarono due squadroni di dragoni, sotto il comando di Goguelas. Luigi XVI, illuso dall'appare nte cortesia del Maire, lo persuase a ritardar l'impiego della forza e manifestò il proprio nome al perfido magistrato, il quale invece di ag ire colla generosità che la coudotta del sovrano ispirargli dovea fece tantosto suonare la campana dello stormo (segno d'accor uomo) e radunò le guardie nazionali da tutte le comuni di quei vicinati. Nuovi squadroni di cavalleggieri arrivarono distaccati dal Bonillé. Ma tutti gli sforzi de loro ufficiali non poterono prevalere su di essi e risolverli a porgere soccorso al cattivello prence. Perchè rimaneva qual prigione a Varenna (1).

Durante l'intiera fatalissima notte, il Bouillé era a cavallo alla testa del reggimento Reale Alemanos sulla cui fedellà riposava, aspettamo assiosamente sotto le mura di Stenay l'arrivo del re. Informato tropo tardi dell'arresto a Varenna distribul un luigi a ciascuno def soldati e partivasi a spron battuto onde effetturare la liberazione.

Ei giunse a Varenna un' ora e mezzo dopo che l'ajutante di campo del generale La Fayette eravi entrato con ordine di riportare imme-

<sup>[ 1 ]</sup> Bouille memorie, is. 230, Lac. viii. 265.7. Th i. 293.5-6.

distamente i fuggiaschi a Parigi. Esperò la regale famiglia en partitu un'era prima guerdata da un fort pelos dis soldat unida via della capital ed i cavalil dei reggimenti tedeschi erano talmente apossati dalle fatitoche ele rendezia loro impossibile ogni ulteriore inseguimento. Con indescrivibile angoscia rinuuziò il magnanino Bosillé ad una impresa da tanto tempo espon delle ardenti suo bramo el cobe la sventura d'esser presto testimonio di eciqurati event che conseguaziono il virtuoso monarea a duna prigione e poscia il trasciariono al palo (1).

Vari accidenti fuor di dubbio contribuirono a sconcertare un'impresa così bene ordita. Pure si avrebbero potuto superare, ove stato non fosse il tradimento o la vergognosa pochezza di animo delle truppe regali e lo zelo e la pressa officiosa con cui la guardia nazionale si uni onde impedire la fuga del suo sovrano. Non potrà l'istoria trovare esempli a condannare bastantemente la turnissima condotta. Il patriottismo non iscusa il cittadino che eercò di trabalzare un virtuoso monarca, un'innocentissima famiglia al patibolo. L'onore militare fortemente arrossisce pel vile procedimento di quei soldati che obbliarono tralle grida del popolazzo l'avita lealtà e permisero che il loro sovrano, l'erede di venti re fosse trascinato in cattività tra le dense fila di armati squadroni. Ogni più caldo amico della libertà, se pure una scintilla di umanitade gli accende il petto, il più ardente repubblicano, se non ha il euore chiuso da adamantino smalto contro ogni bennato scaso d'onore debbono a tal bassezza rivoltarsi, inorridire. La Gran Brettagna a ragione si rallegra per la differente condotta che adottò il suo popolo verso i suoi fuggiaschi monarchi, in circostauze somigliantissime e gran contrasto fa la prigionia di Luigi in Varenna, colta fedeltà delle contee occidentali verso Carlo II dietro la tenzone di Worcester e la devozione dei montanari scozzesi verso il Pretendente dopo la disfatta di Culloden (2).

Ora, Parigi forte costernavasi lorquando obbe scoperta la fuga del re. Espere il ipubblico jolito fia grando in proporzione totocobe si accoste la nuora del suo arresto. Tre commissionari Pético, La Tour Moubourg e Baranev fernous spediti a ricondurre i prigionieri nella capitale. Incontravansi in Épernay e viaggiarono colla regale famiglia fino alle Tuglierio. Duranet il tragitio, Barane quantunque feor repubblicano rimaie prob cod vinto dallo aggraziate e dignitose maniere della regina e preso dal bono senso e dalla bacovelenza da Liugi che direnna

<sup>[1]</sup> Lac. viji 298. Bosilie memorie, il. 291. veonero offerie dal governo per la una cattura.
[3] B aegreto venne afficato a megito di 200 La merte e la conface, si fulminarono contro persona, le pio delle quali porere, tapine, bito- già aderenti di lui, eppure non un solu monta gastioli d'opni cosa. Non meno da g' 3/100 naro manco di fede al graspira sorrano.

da quel punto inclinato alla causa regale e da indi in poi ne sostenne l'abbassata fortuna (1).

La regina scorgendo dagli atti e dai conversari del Barnave quanto egli fosse uomo di generosi sensi e di lucido intelletto fornito, secolui diversi aperti ragionamenti e sull'animo suo produsse un'impressione che non fu giammai dopo cancellata.

Le attenzioni del commissario verso Maria Antonietta furono così squisite e delicate, così gentile la sua condotta che al ritorno dessa assicurò madama Campan, avergli cordialmente perdonate tutte le ingiurie che avea per lo addietro contro la famiglia di lei saettate-perdono che non potea estendere a quei molti patrizi che aveano tradito il trono per unirsi alla causa popolana. La condotta del Pétion dall'altro canto apparve cotanto grossolana, così abietto il suo tratto verso gl'illustri prigionieri che a stento il Barnave infrenar poteva la sua hile. Un povero eurato si fece vicino alla carrozza per parlare al re. La plebe che attorniavala si gittò in un istante sopra il meschino, lo si pose sotto ai piedi, stava sul punto di ucciderlo." Tigri l" gridò Barnave, "avete cessato di essere Francesi? vantandovi animosi, siete forse divenuti assassini!..." La differenza trai costituzionali e i democratici era già maggiore che quella trai primi ed i reali. Da quel giorno in poi la regina affidava la causa di lei alla cura del Barnave, più che ad ogni altro uomo dell'Assemblea. Ob quanto di leggieri potrebbersi riconciliare le più opposte fazioni, se queste più sovente s' incontrassero e fraternamente si aprissero gli scambievoli pensieri (2).

Ma durante il viaggio e la reddita di Luigi a Parigi, la ferocia del popolo singolarissima paparvo. Le due guardie-corpo che avenso crao presentissimo periglio in servigio del proprio sovrano vennero in-catenta el di finni della carrozza e contadini armati di falci o forcon inschiarsi colla scortta avventando i più amari rimprocci ed adunarii nogni viligagio el antorità municipali a dar sfoço alla lor bia e natadire il decaduto menarea. Incapace di oltre soffire tanta inamas condutta, il conte di Dumpierre, nobile gentilomo che abitavo cado tentito per diverse pulle dalla scortra. Il nos sange. All'itatale caddo tedito per diverse pulle dalla scortra. Il nos sange. All'itatale caddo tedito per diverse pulle dalla scortra. Il nos sange. All'itatale regis carrozza, il corpo da quell'oride ci cambilati venue lucercia a hara il a brani (3). Ne'primi stanti del più feroce sieggo e del più forte al-lurene, il La Favette per poco nou venne scannot dal popolazzo parificio.

Th. I. 298-9. Mir. I. 181. Lac. viii. 270-2.
 Lac. viii. 271. Camp. ii. 151.
 J. Medama Campan. ii. 150 e aeg. Th. I.

Cotanto universale era diffusa la credenza non aver potuto la regia famiglia fuggire senza il suo assentimento (1).

L'ajutante di campo ch'erasi al primo allarme spedito sulla strada di Varreoa, a stento sfuggira lo stesso fato. Lacrimevole fatalitàt...ore fosse rimasto morto, dubbio non v'ha che i fuggiaschi sariano stati rinvennti tuttora in Varenna dal Bouillé, che coi reggimenti tedeschi loro correva incontro e avrieno colo scansate tutto sussequenti disgrazio.

Ettalaente i prigionieri entrevono Parigi. Un'immenas folta di genti erasi rusunta a vederen ji ritorno. Purson circivoti uno nitvio e funcces ilenzio. La verum luogo le guurdin nazionali loro presentarono in segno d'onore le armi. S'ud'imo di tratto in ratto minacervoli grida, preludi d'orrende tragedie future; el lopodo senza scoprirsi stralunava giu cochi sulle suo vittimo,—perchò furono necessari i più disperati sforzi del La Tom-Manbourte el Barrawe onde impedire l'occisione delle due fedelia gradie-corpo alle scale della Tagaliera. Troppo diverse erano le opinioni che agitturno le menti salle conseguenze che potenno devirare dalla cattura della regia famiglia. I domocratici rallegarvanni apertamente mirando milla sua ruita risturarsi il potere popolano: i cuori unani e heneroli cano a interriti dal tremendo dedino che si affaccias si ilottano; i politici gravemente si combattevano tralle considerazioni, come dovessero del re-spiciarsi (2).

In veritá, posciacché i fugiaschi eransi di koon fede ed moto proprio partità, posti somi distinti pre semon o per grado in Parigi en agguavano l'arresto. I caporioni del partito popolano gioriano, perocchè vedeno cola fique del re impiantari una repoblica, i costituzionali codialmente desiavano vedere il monarca stabilito in Montardy ed mancipato dallo stato di schiavità in cui venia il sungamente stretto dal popolarco cè a molti dei reali spiacque l'abbandono del timore fatto dal producto del partico del producto del timore fatto dal rede della biatto, tutti pie entiressamo prache lossesi dal ferros di spoilamo della parigina democrazia rivronicato in liberth. Con nell'intirare i commissionari al arrestare il re, l'Assemblea operando a ritroso d'ogni buonesemo e del suo miglior giudicio, avea ceduto agli schiamzati d'ana fraente a pibaglia (5).

"L'Assemblea nazionale," scrive all'uopo Napolcone, "non mai commis maggior errore quanto il richiamare indietro il re da Varenna. Fuggiasco e senza potere correva verso la frontiera ed in poche ore saria stato fuori del territorio franceso. Che mai dunque avrieno dovuto

[ 1 ] Lac viii. 176, [ 2 | Lac, viii. 261-1-7, [ 3 ] Th. i. 292-3.

un zein Googl

fare i doputati in tali strettenze facilitare senza meco la sua figa e per la discienzio di dischiarare vascine il trono. Artebro cossifiggia per l'infamia d'un governo regicida ed ottenuto senza spargimento di anagua l'infamia d'un governo regicida ed ottenuto senza spargimento di anagua di grande scopo d'utiture repubbliche. Ma cai richianario indictor o addurto prigione nella capitale, i deputati s'imbregliarono rieppià nel nor camino e si trovarono fronte a fronte con un sovrano cui mon aveano giusta ragione a distruggera. Esperò s'impolfarono in un inter-minable mare di quai e marrirono l'importable a varvataggi di shringario d'una famiglia regale senza rompere ad atti fuorsennati di crudeltà e di fercoi ci)."

Son queste le parole d'ionno che non obbe mai scrupolo nel cercare i mezzi necessi per viocere od oltenere un sou fine, che non fin giummai da troppo sottile e schifiltora coscienza ammartellato o da immaginario periglio infimidito— bella illustrazione dell'eterro vero, eseren nel generale la crudeltà tanto stolida e poco veggende quanto immana—e reruna condotta così oculata quanto quella che meno si apre al biasimo morale.

Il ritumo del re prigioniero in Parigi e la necessità di decidere qualche coas deficilivamento intron al suo destiro carigorareno un'inmediata divisione trai partiti nella capitale e furcoo la prima scinilla dell'aperta scoppio dei principi repubblicani. La vile plebagiia con selvaggia fercois afaccistamente ne dimandava la testa; venne ad alte grida chiesta nan repubblica nel chie del Cordolieri e dei Gistobiai e Robenpierro, Marat e consorti incondiavano vieppiù gli atoini dei Francasi con pubblicazioni e discossi traboccatifi di velono rivolutionario FJ.

"Soua repubblica" disse Condorcet, "verrà stabilità per mezzo di una nova rivoluzione, terribili no aratano lo risultane; ma se sas vice ni quest' ora proclamata durante l'omipotenza dell'Assembles, sarà facile la transsione. Lacomparabilmente è meglio di sutare un cetal passo quando il potere del re è interamente prostrato, di quanto il arata quantonque volte avese tanta posas riquadagnata da poter fare un solo sitorno onde stornare il colpo." Persona non ardiva in quel rivolgimento di cose argomentora util/assemble assere la capquel rivolgimento di cose argomentora util/assemble assere divulgata nella legislatara è atsiliamia provo che ne apprende, quanto indispensable si recda il rattempraro l'andamento della libertado, perchè questa sia durutara (3).

[ 1 ] Memorie di Napoleone, l. 1. [ 2 ] Nig. i. 131. Th. L. 301. [ 8 ] Dumont, 255.

Grida sediziose si ndivano incessantemente per le strade; ed un'espressione di bassa ferocia apparia stampata sui sembianti dei numerosi gruppi pigiati nei pubblici ritrovi.

Così comincia vano a vedersi qui elà quegli orridi celli che erano shucati nelò fotolere che maregiarono trionafini dirante il Regno del Trerore di sangue cittadino la Francia. Dall'altre canto gli assennati ed integri deputati dell'assemuba e davi di ani miacaccio il segni di morte de uni erano attorniati, compresi da un vivo sentimento dell'immimente perigilo, raddenamono le toro forse ad opporre e conquiere l'idra poslare. Il Barnave, Duporte, i Lameth, quantunque caldi e passionati amid della libertà, si uninono al La Fayette de a'societori di una monarchia contiturionale; ma lungo i dibattimenti che poecia seguirona nell'Assemblea, anche troppo si sesti il difetto di sua voce avreza inanta a signoreggiari le altre, la voce del librabenti. Ma force nel limneti di democratia, lastiva arranta dal seno della terra el poteri in cui il democratia saltava arranta dal seno della terra el patrizi davano le spulla a vergogonosa fugo, verun argomento umano potes resistere la novella energi che errai nel popolo ridetta (1).

Nella mane che asguia il ritorno di Luigi XVI, per decreto dell'Assemblea venne provvisoriamente sospeso dalle sue funzioni ed una banda formata di guardie nazionali posta a vegliare il monarca, la regina ed il delfino. Tutti e tre furono giudicialmente e a minuto esaminati da tre deputati, ma nulla ne si cavò che potesse incriminarli. Erano cen cent'occhi guardati nel palazzo e soltanto loro permesso un passeggio di mattina nel giardino delle Tuglierie, anzicchè ammesso vi venisse il pubblico, mentre l'Assemblea preparava un nuovo ordinamento legislativo aul subjetto della fuga del re. Il Barnavo e i due Lameth ebbero ormai la generosità di sposare apertamente la causa dello sgraziato monarca. E mercè la sagacità e destrezza del primo il quale surgerl le risposte del re e della regina ai commissionari dell' Assemblea, Luigi XVI potè mostrare non aver mai inteso di lasciare la Francia, ma soltanto affrancarsi dai perigli della capitale. Il Bouillé nel tempo stesso scrisse una lettera all'Assemblea, con cui addossavasi l'intera reità del viaggio, protestandosi esserne egli stato il solo autore; mentre dichiarava a nome dei sovrani alleati, su territori dei quali poco dopo ritiravasi, che egli la terrabbe responsabilo per la salvezza dei regi prigionieri (2).

Ora, l'oggetto che si erano proposto i repubblicani era quello di render

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. t. 131-5, Lac. viii. 281-5-92, De Smel, [ 2 ] Th. 1, 392-3, 1, 361,

la fuga del re, immediato pretesto di shalzarlo dal trono e spengerto-oggetto dei costituzionali, preservare il trono a malgrado l'esito sfortunato di quell'attento.-L'esame di Luigi sul subietto del suo viaggio a Varenua si volle dai repubblicani tramutare in prima pietra fondamentale d'ogni persecuziene; ma con tanto accorgimento fn maneggiato dal comitato, cui erasi affidato l'officio di porre fine od incominciamento a tal bisogaa, che invece di avverare le speranze dei repubblicani, riuscì assai bene assolverlo anche agli occhi de' più violenti del partito giacobino. I sette comitati cui era stato devoluto quell'importante esame riferirono, il viaggio del re non prestare alcun fondamento per un'accusa contro di lui. Il dibattimento su questo rapporto concitava a movenza i più distinti caporioni, tutti i pensieri da ambo i lati. L'inviolabiltà della persona del re, su cui tutta l'Assemblea pochi giorni innanzi avea solennemente convenuto fu l'argomento aureo, la più forte prova dal partito costituzionale, "L'ammettere," gridò in risposta il Robespierro, "l'inviolabiltà del re per atti che sono a lui solo personali, è nno stabilire sopra la terra un Dio. Noi non possiamo permettere alcun infingimento che tenda a consacrare l'impunità del delitto-dare ad alcon uomo un dritto di lavar le nostre famiglie col sangue! Ma voi avete decretato, mi vien risposto, quest' inviolahiltà; tanto peggio! Un'autorità più potente che quella della costituzione oggi la condanna; l'autorità della ragione, la coscienza del popolo, il sacro dehito di provvedere alla sua salpte. La costituzione non decretò l'assoluta inviolabiltà del sovrano, lui soltanto dichiarava non responsabile ner gli atti de ministri. A questo privilegio siete voi preparati forse ad aggiungere un'immunità da ogni personal delinquenza-dallo spergiuro, dall'omicidio, dal ladroneggio? Dovremo noi, nol che abbiamo abbattute cotante altre distinzioni, lasciar questa che tra tutte è pessima. Domandate all' Inghilterra se riconosca sifatta impunità nei snoi sovrani. Vorreste voi vedere na figlio amatissimo morto sotto i vostri occhi da na furioso re ed esitereste poi a consegnario ad una criminale giustizia? Promulgate leggl che puniscono tutte maniere di delitti e senza eccezione veruna o soffrite che il popolo si vendichi da se stesso. Voi udiste i giuramenti del re. Ov'è'l giurato, che dopo aver ascolto il suo manifesto e il racconto del viaggio di lui esiterebbe dichiararlo reo di sperginro, vale a dire, convinto di fellonia verso la nazione? Il re è inviolabile, ma lo siete voi egualmente!... Contendete voi era per lo suo privilegio di uccidere impunemente millioni de' suoi sudditi? Osate dichiarare il re innocente, quando la nazione lo ha detto reo? Consultate il buon senso della stessa, dacchè il vostro proprio vi ebbe abhandonato. Io sono chiamato un repubblicano: il sia o no. dicbiaro chisra ed aperta la mia convenzione, qualunque forma di governo esser migliore di quella d'un monarca debole, alternativamente preda delle fazioni contendenti (1)."

"Rigeneratori dell'impero," disse in replica il Barnave, "seguite alacremente, terminate il corso da voi impreso. Già mostro avete di possedere sufficiente gagliardia onde distruggere gli abusi del potere: ora è però il momento di mostrare, tenere voi la saggezza di proteggere le istituzioni da voi formate. E nell'istante che facciam testimonianza di nostra fortezza manifestisi pure la nostra moderazione. Offrasi al mondo che bramosamente figge sui nostri movimenti gli sguardi il bello e suavissimo spettacolo di pace e di giustizia. Che altro mai saria un gindizio ed un'accusa contro il re, se non un proclamarela repubblica? Or bene:-forse siete oggidl preparati a distruggere alla prima mossa la costituzione che ieri con tanta cura ed indefesso studio avete formata? E con ragione superbite di aver dato termine ad una rivoluzione, senza raffronto negli annali del mondo.-Oggimai siete chiamati ad incominciar una nnova-a spalancare nn golfo di cui nè senno umano, nè sagacissimo occhio ponno scoprire il fondo pauroso-nei cui vortici, leggi vite averi sariano del pari ingoiati. Colla saggezza e colla temperanza, creaste la libertà: badate a non sostituirvi in sna vece un sanguinario e violento dispotismo. Siate certi o cittadini che quei tristi che oggi propongono di passar sentenza sul re. faranno lo stesso contro voi medesimi appena oserete opporvi alle loro bramose voglie. Se voi prolungberete la Rivoluzione, addonnierà in violenza. Sarete attornisti, combattuti, vinti da grida forsennate che vi chiederanno nuove confische, nuove morti. Il popolo intanto non sarà mai satisfatto se non converi e reali vantaggi, nè questi ponno ottenersi, se non mediante la distruzione di coloro che gli tengono stretto sul collo il freno. Il mondo fin'ora è rimasto sospeso e titubante dei poteri che abbiamo spiegati:-gioisca e si rallegri per la benignità e la giustizia che debbono accompagnarci ed infiorare il sentiero che calchiamo."

Mossa da colali generosi sensi, l'Assemblea adottava il rapporto del comiatto, sole sette voci disserziaricà. A cotal derecto por venne annesa qual concessione al partito popolano una clausula dichiarante, che sei ire sariasi alla testa d'una forta armata collocato dirigendosa contro la nazione, dovrebbe reputarsiaver abdicato e mallevare per gli atti di hi come un ordinario cittalione. E di cotale aggiunta i popolani nelle susseguenti insurrezioni contro il trono fecero pur troppo un uno fatale (2).

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. viii, 202-5-5, Mir. I, 125-5. [ 2 ] Mir. I, 187, Lac viii. 908, 309, Th i 300-10

Avendo fallito l'intento di potere a proprio libito tiranneggiare l'Assemblea, i demoratidi si cooperarcitoi si cooperarcitoi si cooperarcitoi si cooperarcitoi si cooperarcito si cooperarcito si cooperarcito si cooperarcito si cooperarcito stanta del proprio e trascinarlo a moti cittadini. Una petizione stesa da Brissot autore del Patriottis francese, nomo scorto, destitsiono repubblicano recavasi al Campo di Marte per essere firmata. I club dei Giacobini e dei Cordolieri dichiararcon non volere più a lungo ricononesce Lugiigo XVI a loro sovrano e pubblicarono (17 luglio) arringhe le più incendiarie, quali firmoto no tota diffisse e speciatio in tutte le tarde di Parigi. Indi per la dimane preparavasi nan generale sollevazione. "Noi ci recheremo, "disenno quegli arrabbiti, "al campo della federazione ce ento mille uomini trabalteranno dal trono un re spergiuro: e fia quello Pulliono giorno a tutti gil amici del tradinesto I... "I

Ginnse il 17 luglio, giorno fissato per l'insprrezione. Veruna forza regolare stava raccolta in Parigi, percbè tutte cose pendevano dalla fermezza della guardia nazionale (1).-Nella mane del 17, due differenti bande di popolo erano in movimento, l'una onestamente vestita, grave nelle maniere, dignitosa nel portamento, sottile in numero, avente alla testa il Brissot-l'altra feroce nell'aspetto, orribile nei parlari, formidabile pelle sue schiere, sotto la guida del Robespierro. Ambo fidavano di vittoria. ambo sicure d'impunità; perocchè fino a quell'ora non una sola insurrezione era stata soppressa, nè punito alcun popolare delitto, salva l'uccisione del fornajo Francesco. Due malcapitati invalidi si erano accovacciati sotto le scalee dell'altare levato nel Campo di Marte, per osservare la straordinaria scena. Corse nn grido essere costoro assassini, ivi appostati per far saltar in aria i caporioni del popolo e senza pur torsi quelle masnade la briga di accertare se colà fossevi grano di polvere, i due cattivelli ebbero sul lnogo mozzo il capo ed i loro sanguinenti teschi vennero esposti su picche intorno all'altare della libertà (2)! . . .

L'Assemblea presel e più vigorose misure onde sosteniare la propria autorità. Dichira permanenti le tornate ed ordinava che la municipalità ingiungesse alle guardie nazionali di raccorsi al loro differenti rittovi. Toxo il I.a Fayrette mettendosi a capo delle soldatesche studiò i passi verso il Campo di Marte seguito da 12 centinaja di granatieri.

Sulla via un traditore searicogli contro una pistola che venturosamente tebbe fallita la mira. Il generale magnanimemente liberò dall'arresto il reo. Nello stesso tempo inalberavasi lo stendardo rosso sul Palazzo Civico e tutti i dabbene con ardenza sollecitavano il proclama della legge marriale. Giunto a vista degli inorgenti, il La Fayette

[ 1 ] Mig. i. 187, Lac. viii. 308, Th. i. 311. [ 3 ] Lac. viii. 308.19. Th. i. 311.

fece ventolare il funereo drappo ed ingisuse alle molitizalini, in nome della legge si disperdessero. Grida disperais di "Giù Issandardo rosso! giù le bajonetto" accompagnate da fitto e demo grandiora di pietre fornoro l'unica rispotat. Una sacricia all'aria ebbe tamtonio lungo, cui non esseno seguito algun bono effetto, il La Fayette ercinio con risolateza una piena sentine di ponto in bianco, la quale crisio della superio della superio della di consultata di conzattimo si sciolno, si sparpagliò la densa folla ed il Campo di Marte rimasse discrio.

Robesjerro, Marat, tutti caporioni dell'insurrezione sparrero a los scoreggiumento più rapido del baleno si difiuste tra le fila de popolani. Disfatto per la paura, non avente membro che tonesse ferzao, il primo impfort lu nasibo presso i suoi ancie credendosi mal sitzero, a malgrado dell'inviolabilità di tul trai propri lari qual deputato. La faria rivoluzionaria venne in effetti esistato e se il governo areuse in quel di posseduta basterole energia da marciare sopra i cheb dei Giacobini e del Cordolicire chiudrero estinacciare di botto quessi tre cesti coltine dei condocilere chiudrero estinacciare di botto quessi tre cesti e tre facine di tradimenti, la cositituzionale monarchia avria potute essere stabilita e il mepedito il Regno del Terrore. Ma cotal atto rigoroso non essendo stato seguito d'altri equali, a grado a grado ebbe perduto cesi bone effetti.

Epperò, dopo brive silenzio i cibo fipresero con maggiore bramonia che mai il tora incondiari dibattimenti, i demaggoli abuzarono e facere capolito dal luoghi ove si erano nascoti cella luon fuga e l'andamento della Rivolaziona continuò en forza addoppiata (I). Pura la mombrana d'una coltatio negnalata disditta tuccò prolindamente il core del demonstrato del considera control se populera est fenesia:

Ma l'Ascenbles trovarasi oggimai imbroglista per le conseguenzdella sua stessa vittoria. Ricervas distrizzi di congratulazione da ogen parte della Francia che tutti scoprivano una temperata, molti una realistica tendeura, lucidissimo argomento dell'estrema facilit con cui la Rivoluzione avria potto in cuol itempo venir inforcata modiante la fermezza del governo ed uno stretto affratellamento tra gli ordini pirà elevati della famiglia sociale.

Ma era difficila cosa il protendere che nell'attingere la meta del proprio corso volessero i deputati dipartirsi dai principj con cui aveano

| 1 | Mig. L. 181-9, Lac. viii. 212-15, Th. i. 212-2,

impreso i leamatino. Arrogi che forte allarmavansi dei nuovi allactiva i si affoliavano a tierno al loro vi titorio en tandardo. Consequentemente gli ordinamenti dall'Assembles adottaste opicarivano indecisione, pocherazi del postinamenti dall'Assembles adottaste opicarivano indecisione, pocherazi del passino piegavala na interesta opicario constitucionali il timore del futuro. Bramando piacero a tutti partiti nou acquisto si signori sovra alcuno e lasciava la monarchi qual miserando preda delle furiore passioni che a quell'ora travegliavano il popolo stante l'incendio che seas atsesa a avea suscitato (1).

Inianto, l'ora era suonata in cui doveasi apporre un termine a suoi lavori. I vari comitati, cui i diversi dipartimenti della costituzione ai erano riferiti, aveano tutti fatti i loro rapporti. I deputati per arreta erano atracchi affaticati dalle mutne divisioni, i popolani anelavano escretatare il potere dell'estione. Esperà unulla avanzava che combinare i decreti riguardanti la coniturione in un sol atto e sottomettere questo alla sanzione del for 621.

Si era proposto nel consolidare i differenti decreti toccanti la costitutiono, di rivedere alcuni dei suo ai raticoli. La tendenza democratica di molte sue parti era stata già avvertita e l'Assemblea frenava per le agitazioni che già parenso lanire misieramente l'impero. Tulte le secondarie questioni che rianneano sospese furono bensi deciene a favore della regia autorità, na le maneva correggio e non chès animo o possa bastanti a risoccarse e tramutare i punti fondamentali della contituzione.—Anci de fonse troppo tardi venno forte richiesta a correggere le proprie maneanza. "Abbate corraggio" diase il Baltouet, "di confissarsi vanti eriori e dari 'ippro. Volonterro di scancolinea, di confissarsi vanti eriori e dari 'ippro. Volonterro di scancolinea, mità. Richè l'oppera à neora nelle volster mani, non è forse ottimo divisamento di dari più forsa e saletza all' edifico i.

Il disegno del Barrasve, di Malouet e dei Lameth i quali vivamente sentivano di qual indole perigliosa fosse la costitunone da loro completata, era di restituire la separazione delle camere e l'assoluto veto alla corona. A cotale effetto di conovane avia proposto il Malouet la resisione di questi e molti altri articoli della costituzione—rispenderbbegii con violenti maniere il Barrane, ma nel tempo itesso abbandonerobbersi quel punti che erano stati per comunu assentimento riconocciuni amerel l'esperienza son necessary. Ma mentro consultato in merci l'esperienza son necessary. Ma mentro consultato della consult

<sup>1 1 1</sup> Mig. i. 179 Lac voli. 247 S. Th. i. 345. | 2 1 Mig. i. 110, Th. i. 316.

desideravano rimanessero gli orrori della costituzione così palpabili da rendere impossibile impresa il tradurla in pratica. I Giacobini più destri piloti sul mare fortunoso di quei tempi paventavano la riazione in favore dell'ordine che erasi di recente levato tra le più eminenti classi e tutto speravano dallo spirito rivoluzionario che andava oggimai diGoudendosi tra le fila più minute del popolo basso. Indarno Barnave, Lameth, Chapelier ed altri a mani giunte imploravano volesse l'Assemblea ritenere il potere legislativo per qualche tempo ancora nelle proprie mani. Le loro reiterate istanze furono accolte con lagnanze sulla loro impopolarità e sul bisogno di sciogliersi mentre tutter rimanea nn' ombra di possanza all'Assemblea. Epperò la maggioranza stanca dall'opera della rigenerazione si pose in mente di separarsi. Oual' ultima misura di sicurezza, i deputati dichiararono che i rappresentanti della Francia potrebbero rivedere la costituzione, ma non pria che fossero spirati i trent'anni. Similo precauzione fu tantosto obbliata trai precipitati disegni e lo bramosie dei successori (1).

Finalmente pria di sottomettere la costituzione al re. l'Assemblea dietro mozione del Robespierro adottò una fatalissima e suicida misura, simile a quella ordinanza del parlamento inglese con cui dichiaravasi, nessuno de' suoi membri poter essere letto nella prossima legislatura. Questa risoluzione così ruinosa nelle sue conseguenze era ispirata da vari motivi. Disio di riacquistare lo smarrito potere da parte degli aristocratici, inestinguibile alto furoro contro i canorioni dell'Assemblea dal lato della corte, precoci speranzo di anarchia o tema di riazione negli esistenti deputati dalla banda democratica, disinteressato patriotissimo tra i vori amicì della patria, bramosia di fama popolare che suol sempre accompagnare le specchiate azioni, tutto concorse a produrre un docreto fecondo delle più gravi calamità per la Francia. E fu così mal consigliato in tal uopo il misero Luigi, da impiegare tutta sua possanza e quella della regina onde procacciare del piuttosto l'ammissione del fatale decreto. Prevaleva tra i reali l'idea, essere gli animi del pubblico affatto tramutati-attaccati con stretti vincoli d'amore al proprio sovrano i Francesi-ed ove si potessero soltanto escludere gli antichi deputati della costituente, sariasi nella prossima elezione creata un'assemblea che avrebbe tutto disfatto il già fatto. E quando la cennata risoluzione venne proposta, i reali si univano ai Giacobini e soffocando o mozzando ogni dibattimento con grida prolungato affrettarono la votazion per cui vonne adottato il lacrimevole partito (2),

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 180.5, Lac. viii. 200.4, Th. i. 215. [ 2 ] Dumons, 270.9, Mig. i. 186, Th. i. 214. Boulls, ii. 216 et sep. Lac. viii. 323, Boulls, ii. 230-65.

Questo isitema di mutare i propri correttori in certi (empi stabiliti, it sempre a sara l'orgetto più careggiato di repubblicani, perocchi magnifica la loro propria importanza e diminuisce quella de' capi. E unaliameno più di qualunque altro raintos perceche loca la direzione degli flari per sempre in tanai inesperimentate e di accorda a privati interessi quel pesco che appartener soltanto dovria alla pubblica virti.

Ma prina d'essere sato ai re sottomeso l'atto della roctituzione, venn' egi rivettio del comando di sua guarda e rinesso in libertà dei cui
ulmeramente spogliuvasi dacebà giungeva de Varenna. Dietro un "naturo ed accurato esame di parecta glorni, dichiari Pi monarea la nea
ecertazione nel termini especati:— "Io ecetto la costituzione; mi obbligo mantenera contro le civili discordio e la straniere aggressioni;
sattringerò ciascuno ad eseguiria (asttembre 13, 1791) col meglio dimia
possa." Questo messaggio dei più viri e cedia palpanie vanne accompagnato. La Fayette cogliendo vantaggio dal propisio istatte, procurò
si handisse una generale annaistia per tutti quei ches i erno ravvilupati nella fign del re o compromesta inegli eventi della Rivoluzione (1).
Nel giorno esqueste reavasa Liuji XV personalmente al Assem-

bles a tichiarare la sua accettazione della catta. Levando alte grida di centianza o plasso gli facera corno sui rimenza foli di stanti. Egili era l'idolo di un montentanco favore pei tichuni del popole; ma la miseria, ana ila nullità cui trovava ri dotto il regio potrere anche troppo manifestavasi dall'etichetto suservate parfino in mezzo all'universale eùbrezza. Non atva il monarca susico come nei giorni andati sova: un treno che dai soggetti il separava.—Due sedie, per ogni rignardo egali venivano a Luigi XVI assegnate e al Preciolotte; ed in opparenza meggioro autorità non possedes del capo dell'orgoglioso corpo del depotati (3).

Finalmenta, il 29 asttembre si chiurero le sessioni dell'Assemblen. Il re si recò la persona e leuse un discoro caldo di generoi sensi, ricco di cloquendi aspressioni. "Nel far ritorne ul rostir costitueni", diuse l'Ottione sonaraci, "vi resta tattora e compire un'altem missione constanda. Vi resta a far conoscera a'cittadini il vero spirito delle leggi che avete prouniquise e di aprira a loppolo tutti insiè pensieri. Ditegli che il re fa e sarà sempre il suo primo e unigliore amico e che gi abbi-la del la fa e sarà sempre il suo primo e unigliore amico e che gi abbi-la pensione di contributora alla sua, selicità sostereggii il corragio, come la sodisfiazione di aver così operato costituire il guiderdone di lait." Alla e schietti plassi accompagnarone o segirirene costali prerica.

[ 1 ] Mig. i. 141. Th. i. 316. Lac. viii. 445. [ 2 ] Mig. i. 14f. Lac. viii. 354. Th. i. 316.

Il presidente Thouret poscia levandosi ad alta voce promulgò, "L' Assemblea costituente dichiara aver fornita sua missione e quindi chindere le tornate (1)."

Magnific feutin vennero in tal uspo dal monarca ordinati, che essaricono le già indebolite risore del trono. Il palazzo del igardini della Tuglierie superbamento s'illuminarono: edi re colla regia famiglia passegiava in carroza attravroro i lumphi viali edi capari Estia di millo faci irradini tra le festeroli acchanazioni del popolazzo. Pure il verme d'unit vaga inquellutidine rodave calchamente il core d'oppi Francese [2]; indarno il monarca ocerava su tutte le fronti le espressioni di quella limpidissima giojo che vare filogramo colla cerimonia della federazione del 14 luglio. Altora tutte era speranza, filozia,—oggi gli orrori della narchia levaranai neri neri, apparimo da lontamo minacciosi.—U-Xsemblea avva dichiarato essere cessata la Rivoluzione; gli usonini scorti, intellizzati forte ineuraza non stesse però sul puto di finominicare.

Tale è l'istoria dell' Assemblea costituente in Francis-Assemblea che tra il molto hone più male producea di qualunque altra nel mondo. Chiamata ai più alti destini, cietta ad empire i santi doveri di una sobile missione, veniar igureziata come il preizio di un era nevella nel moderno lincibilimento, come la rigeneratoro d'un impero per nenergia e forza popolana. Come da tanto inaccio si disimpegnasse, lo ci apprende oggiti l'esperienza. Il tempo, vindice supremo d'ogni verità ne divulgaza gi errori ci illustravane le virtin.

Il tremendi fingelli che innanzi il rompere della Rivoluzione martellazuno la Francia, sparreco poi costi sforzi. La liberti del culto religioso cui malamente si provvedera nel 1787 assicurata latanente e su certa base;—la tottura, i sibili ci i cassiglia dile rotta i sabolirano;—adottato il giudizio pergiuri, la publicità delle criminali processure l'esame del testimoni in presenza degli accusta;—gli svoccati difanezi dalla legge stabiliti—gli anichi parlamenti, la memoria d'una confusa giurisprudezza quantunque da maggii sforzi in favor della liberti nabilitata, distolti—un uniforme sistema di giurisprudezza fondato—i amandati di prigioni annichibiti - teoratione delle tasse da paridetito il reame:—le più gravi tiranniche impaste sul sale e sul tabacco, sulla taglia, alle decime distolte—i priveligi della sobbità, i dritti magarici cessati. Inoltre la Francia deve all'Assemblea le sue guardie anzionali, Faccescimento dell' armats col coraggie e coll'ingegno assionali, Faccescimento dell' armats col coraggie e coll'ingegno

<sup>[ 1 ]</sup> Mig i. 112. Lac. viii 312,

<sup>[ 2 |</sup> De Stael L 811.6. Lac till. 358-3,

d'ogni uomo in società ed una generale distribuzione de heni teritoriali tralle classi laboriose,-altissimi e supremi henefici qualora non siano figli d'ingustizie o di ladrerie, i più divini che possano rallegrare una nazione (1). Del resto gli effetti di cotali cambiamenti si ebbero rapidamente dimostri davli errori in cui traboccò più tardi il voverno francese.

Essi spirarono bastante forza al popolo da prosperare e sopportare ogni accumulato male, ciascuno dei quali avria spezzata la gagliardia nazionale sotto la monarchia.-fallita dello stato, invilimento degli assegnati, divisioni cittadine, Regno del Terrore, invasioni straniere, napoleoniche soscrizioni, la fuga e la vittoria.

Gli errori dell'Assemblea costituente, produssero inoltre conseguenze non meno importanti ed altre ancora più permanenti. Col distruggere in pochi mesi la costituzione di mille anni, concitava a tempesta tutte le idee degli nmani ed inoculava la fehbre delle innovazioni da per tutto l'impero. Colla confisca delle proprietà della chiesa, ne porgeva un fatale esempio d'ingiustizia troppo da vicino imitato negli anni successivi, che rincrudi gli animi degli ordini più potenti dei Francesi e disciolse le costumanze del publico, lasciandovi soltanto orrende sementa di guerra tral popolo ed i preti.

Collo stabilire il dritto di universal suffragio e conferire la nomina di tutte le cariche più cospicue alla nazione, avvezzò il popolo all'esercizio di poteri inconsistenti con una monarchica forma di governo, cui i nuovi possessori erano incapaci di esercitare con avvantaggio, imminuì la possa della corona da renderla inatta a governare il popolo e lasciossi il regno preda alle passioni scaturite dagli accelerati

[ 1 ] De Starl, i 276-88.

Ma verun grand'atto d'inéquita si puè commet- mostre dal seguito della presente storia. tere da una nazione, e melto meno poi da un

E' impossibile di viacciare per la Svigaera, non rencaco dalle nio tante renerazioni ruscotite il Tirolo, Norvegia, Svezia, Biscaja ed altre parti. La confeca dei benl territoriali fu appunto dell' Europa, ove i contadini nono i proprietari per la Francia cio che per l'Irlanda, una sorgendella terra che coltivano, senza restar convinti te di miseria e di discordia che non verri giamdel supreum effetto di un cotale nedine di cose mai arrestata-per cui al distrusse la burriera che nell'innuegliare le sorti degli nedmi dei popole levavani tra la corona ed il popolazzo e non si basso e promouvere lo assiuppo di quegli agi lascio alla nazione verun'altra protezione contro industri e bisogni arteficiali, che forma la vera la virdenza n degli uni o degli altri. Dalle conregola del principio di antiento. L'aspetto servenze di tauto mutamento la liberti si redella Francia, dietro la rivoluzione, quantunque nitremeda precaria. La susseguente irresutibile voite si raffronti con ciò ch'era innanzi a quei anturità del governo centrale, quantunque tiran l'events, bestantemente prova che le sor classi nica a Parigi, vuolsi dedurre dalla prostruzione Indigenti e laboriose ebbero esperimentato il della forsa delle province colla distruzion dei beneficio di tanto cangiamento, e che, se atato tom proprietari fendiari. Le ruinose consenon fosse in pratica tradotto dall' inginatizia. I guenze di cotale inginativia sulle feture franchisuoi frutti narieno riusciti altumente benefici, gie della Francia verrauno piu ampiamente dicambiamenti da essa introdotti. Finalmente coll'escluder se stessa dalla Legislativa privò la Francia dell'alto beneficio della propria esperienza o dette agio a'successori di tracciare quel medesimo circolo d'errori e d'innovazioni che avea essa segnato, sul cui periglio troppo tardi avea sperti gli occhi(f).

Col raddensare la legislatura in un'Assemblea, in cui i rappresentanti degli ordini bassi avcano una decisiva superiorità, essa in effetti investiva il supremo politico potere in una sola casta sociale:--dono in agni tempo periglioso, in speciale maniera da temersi quando quella classe combattesi in forte eccitamento o al pare totalmente inadatta si poteri che le sono affidati. Con togliere il freno di una separata Assemblea, espase la gerarchia dello stato alla illimitata influenza di quegli improvvisi scoppi di passione, cui tutte le grandi ragunate di nomini soco di tratto in tratto soggette, cui l'impetuosità dell'indole francese trascina in singolarissimo modo le menti. Col distruggere i parlamenti. le gerarchie, le corporazioni ed i privilegi delle province, essa ruinò completamente il più saldo baluardo per cui la libertà costituzionale potea essere protetta nei tempi venturi, aonichilendo le venerande istituzioni che addensaco e stringono insleme uomini d'interessi eguali, lasciando solamente campare una moltitudine d'isolați individui a mantenere una disperata contesa coll'esecutivo e colla capitale, correggendo a proprio libito il nerbo dell'armata e le risorse del governo. Col rovesciare infine la religione nazionale ed appropriare ad oggetti secolari tutti i fondi destinati per sostegoo di lei, non solo inflisse la più prefonda ferita alla pubblica morale, ma recò irreparabile ingiuria alla causa della libertà con dividere sotto staccati stendardi i due grandi poteri che governano le menti dei più-imminuì l'influenza dei principi più sublimi e spirituali e ridusse il governo agli egoistici principi di nostra frale natura. Egli è un fatto degno di essere profondamente meditato da coloro che studiano gli atti od il progresso della mente umaoa sotto l'influenza di tali conclusioni, che tutti quest'immensi e perigliosi tramutamenti vennero in pratica tradotti dall'Assemblea senza alcuna autorità dai costituenti accordata ai deputati e direttamente a fronte dei registri che acchiudevaco l'ufficiale annunzio delle intenzioni di tutta la Francia. La forma di governo che stabilia, la confisca degli averi ecclesiastici che introduccya, l'abolizione dei parlamenti provinciali, il voto sospensivo, la distruzione dei titoli d'onore, l'infrazione del dritto del re a far pace o guerra, la nomina dei giudici accordata al popolo a preferenza del sovrano (2), furono altrettante usurpazioni

[ 1 ] Mig. 1. 144.

[ 7 ] Calonne, 216-58-22-23-30, 384.

interamente contrarie alla gran maggioranza di questi nfficiali istrumenti che rimangono tuttora un monumento della modarazione che da bal principio spiegava il popolo, como i suoi atti susseguenti furono specchiatiasima prova della follia di lui durante il propresso della Rivolazione.

L'unica pecca dell'Assemblea costituente che ingenerò tante lacrimevoli conseguenze, fu, che smarrendo di vista l'oggetto per cul unicamente erasi raccolta, rimadiare cioè alle pubbliche gravezze, dirossa per avverso tutte sue forze al conseguimento del potere. Invece di accennare direttamente al primo acopo e immegliare l'edificio dello stato, alta missione cui venia chiamata dal proprio monarca e spedivasi dal paese natale, distrusse tutti gli equilibri e le atsdere che danno allo stato una soda e retta direzione o servono a correggere qualunque violenta disposizione che possa esistere in alcune degli ordini. E quando chhe attinta la meta de' suoi desideri, tantosto con imperdonabile perfidia mise la scure alla radice della pubblica fede non che d'ogni dritto privato, gittando le mani sulle proprietà della chiesa. Indi fece a registrà quel libro che seconciamente venne dal Burke addimandato "Un digesto d'anarchia (les droits de l'homme) e colla sua influenza distrusse qualunque deltto di autorità civile o religiosa che per forza di opinione tenessi sugli animi del popolo. "Il vero oggatto," dice il Burke, lo scopo che si prefisse fu di livellare tutti gl'istituti e separare tutte le connessioni naturali, religiose e civili che legano insiememente la società con una catena di subordinazionesollevare soldati contro i loro ufficiali, artigiani contro i padroni delle loro case, curati contro i vescovi, centro i propri genitori i figli." E di vero un universale affrancamento da qualunque siasi freno, civile e religioso, morale, politico e militare, era il gran fine di tutti gli attenti popolani cha doveano sortire un completo ma tristissimo effetto per la deholezza e la viltade dei possessori di proprietà. La precipitanza, durezza, violeaza dell'Assemblea nell'adottare cotali misure a mille donpi è più imperdonabile, perchè non vanta la consueta apologia che pongono sempre avanti i rivoluzionari, essere stati costretti a ciò, vinti da terrore o da necessità. Per avverso tutto il corso di lei fu un continuo e prolungato trionfo.-La sua popolarità toccava a tanta altezza che letteralmente potè dirigere le più minute mosse della Rivoluzione. Epparò con irresistibile forza i suoi picconieri marciarono innanzi ad ella, adimando nella polvera confusamente i baluardi di tutte franchigie, le salva-guardie della proprietà, i puntelli della religione, ogni argine di virtà (1).

1 1 | Burke, v. 11-5, 59,

Infinite sono le canse assegnate pel ruinoso e precipite andamento della Rivoluzione francese. Ma quattro sn tutte sono così limpido innegabili, da tutti riconosciuto per vere che ti fanno obbliare le altre—e sono—la febbre di sollecite innovazioni, la diffalta dei nobili dalla terra natla, l'indole poca e vacillante del re, il tradimento dell'armata.

Un'ardenza smodata d'innovazioni, uno sprezzo di qualunque cossasca e vocaranda, un videntissimo ortot discio disperperare tutto di ch'era dall'esperienza sancito, dall'anichità raccomandato è certissimo imitio d'uno scoppo rivoluzionario—ardenza completmente distinta dai sobri e temperati principi d'una vera inbertà. Non mai questa passione perniciona diruppe ron tanta violenza, quatto molali Francia duranto le tornate dell'Assemblea costituente (1). Con una ferma unione tra tutte le classi superiori, con una fortissima aderenna da parte di deporte dell'assemblea costituente (1). Con una ferma unione tra tutte le classi superiori, con una fortissima aderenna soluzio la parte di deporte della controli della discontina della controli discontina della discontina discontina discontina discontina discontina di controli discontina di controli discontina di controli di controli discontina di controli di con

L'indole personale del re, è fuor di dubbio la primissima e maggior causa, per cui impedivasi che questa resistenza fosse opposta all' opera dell'innovazione e tramutata l'onda del progresso in una cataratta rivoluzionaria. Debolezza, vacillamento, irresoluzione in presenza della ambizione democratica, sono altrettanto fatali quanto a fronte d'un ostile armata - certi preludi di sanguinosissima disfatta. Dai più assennati uomini del partito popolano fu così profondamente sentito cotal difetto nell'indole del re, che punto non csitarono ad ascrivere a Luigi le miserie tatte della Rivoluzione (2). Ove un fermo e risoluto re stato fosse sul trono, è a dubitarsi se la Rivoluzione avria avuto luogo od almanco se saria stata da tante immanità seguita. Tutti gli ordinamenti di Luigi cospirarono sgraziatamente a farla scoppiare ; la benevolenza e la filantropia che acconciamente temprate avrebbero formato un ottimo Sire combinate colla debolezza e col vacillare d'un animo poco produssero il più pernicioso dei monarchi. La sua indecisione, la debolezza, le sue mezze misure ruinarono tutte cose; chè le cause inferiori quali cospirarono a produrre le stesse risultanze disastrose, tutte da quella fonte erano scaturite. Durante le tornato della prima Assemblea, dopo che la perniciosa tendenza di lei avea cominciato a scoprirsi, un intrepido monarca soccorso da suoi nobili leali e resoluti, avrebbe potuto divertire la tempesta stornare le precipiti innovazioni nei termini di una retta ed assennata costituzione e fondato giusta i desideri della gran maggioranza della nazione una limitata

| 4 | Segur, L 272, 124.

[ 2 ] Pumont, 743,

monarchia a quella somigliante che per meglio d'un secolo benedisse l'impero britannico d'ogni ventura ed opulenza (1) l

Il tradimento delle truppe fu immediata origine della catastrofe che precipitò il trono sotto i pie' dell'Assemblea. I terribili effetti che seguivano la lacrimevole caduta del potere sovrano, la sanguipenta tirannia che producea, la ruinosa carriera degli stranieri conquisti cui die' motivo, l'asservimento della Francia con cui terminava, ponno in gran parte ascriversi alla prodizione od al vacillamento di questi soldati pretesi e giurati difensori del buongoverno e della lealtà-Meno la loro diffalta, la regia autorità saria stata rispettata, la libidine di signoria popolana infiacchita, un punto di raddensamento lasciato aperto agli amici del buon ordine e i mutamenti che richiedevansi, rinchiusi dentro confini sicuri e costituzionali. La rivoluziono delle guardie francesi fu segno del discioglimento dei legami sociali della Francia; i quali appena stringevansi di bel nuovo dal terribil Comitato di Pubblica Sicurezza o dallo spietato brando di Napoleone: -miserevole esempio dell'estremo periglio che corre la navicella dello stato, lorquando i soldati tituhano nell'adempiere i loro primari doveri obbedienza e fodeltà, il quale ci apre luminosamente la sapienza di quel grap detto del primo e migliore trai moderni repubblicani, il Carnot -"I soldati debbono essere essenzialmente ohhedienti; essi agiscono non mai deliherano (2),"

Clà che il tradimento dell'armata avea incomiociaco, la diffalta dei nobili consumò. La faga di quatto immenso corpo, comprese le sue famiglie e domentici calcolati dal Burke a 70,000 persone, suggeliò con l'invilimento del truon privando dei noni migliori pautelli. Eppero gil amici del bonogoverno socrani ed abbandonarsi alla disperanza, vista sollerazi i farmata, rendera ichivio il monarze e dare le spalie a vergogosas faga i patrini. E di vero chia colui che vorria offrire una liere combar di resulta anticamo della proposita dell'ambitione, in fidanza nascente dal numero dei partigianti, il prestigio dell'opinione trasferiori ali alto popolano.—Fin-resistibile diventu un partito, lorquando i nuoi oppositori danno addietto e faggono al primo scortto (3).

La costituzione del 1791 a lungo non sopravvisse gli autori di lei. La fiamma rivoluzionaria avea dappria ahhracciato il mezzano ceto, ma rapidamente discese all'infimol II primo avea formata l'Assemblea

<sup>[ 1 ]</sup> Dumost, 20,

<sup>[ 3 ]</sup> Dumoni, 317.

legislatis, ma quosti in un tratto arretrò dietro gli assalti delle moltitutini; la vitori ces stata vinta dal nezzani estri mill'aristoczani; i trionfanti caddero tantoto osto i colpi del popolazzo. Tale, per vero dire è l'andamento naturele delle rivolationi; ciscano ordine di gesti credesi ristretto da quello che gli stà immediatamente di sopra al capo; indi stimolato a soliverni del hono esite dello resistenzo, sforta cantro un'autorità amore più suprema. Una saldissima unione tra gli amicia del buongoverno è i 'unica possa che arrestar posto il disestroso progresso; locchò venno impedito nella Francia dalla inganatrice e pazza evedenza dei rimatamento les erasi appligitata alle migliori classi —dalla debolezza dei re, proditione dell'arrasta e pusillazime difialta di tutti più sultini ordini dello stato (1).

[ 1 ] De Stael, ii, I. S. Mig. t. 145,





## CAPITOLO V.

## DALL'APERTURA DELL'ASSEMB, LEGISLATIVA ALLA CADUTA DELLA MONARCRIA.

## e-millione

## SOMMARIO.

ne dell'Assemblea legislativa-Stato del parse cel corso della elezioni-Co Folgianti-Club nella capitale-Cordelieri e Giacobini - Lotta colla chiesa- Dibattimento sull'inca meramento de' anci averi a sulla legge cootro gli sunigrati-Severi ordicamenti contro gli ultim ed i preti cootumaci nel prestare ligiuramento-Il re rifuta sanzionarii, ma richiama gli emigrati ed approva il decreto contro il conte d'Artoin-Elexione d'un Prefetto di Parigi-Dil sul vari rapporti colle straniere aszioni-Preparativi di guerra-Sono opposti ferme Robespierro-Cangiamento nel ministero-I Girondini vengino in potere ed entrano li m -Dumouriez, sus indole e Madama Rolland-Affari esteri-La guerra s il voto di tutti i partiti, dei Girondini singolarmente-11 re contro il proprio giudizio cede al pubblico desiderio-La guerra è dichiarata-Macello di Avignone-Spaventosa insurretione in a. Domingo-La guardia Reale e abandata dall'Assemblea-Rimutamento del ministero-Nuovi ministri eletti dai Foglianti -i Girondini, per vendetta preparano contro il trono una rivolta-Lettera dei La Fayette all'Assemblea-Tumulto del 20 gingno-L'Assemblea e il Painzzo Reale sono allicati dalla onia popolare-Eroica condotta del re, della regina, della principessa Elisabetta-Napoleone comparisce la prima fiata unila scena-Pubblica indignazione contro l'oltraggio ricevato dal re-Il La Payette arriva o Parigi-Non e sostenuto dalla corte e dalla guardia nazionale e fallisce lo scopo Girondini ordinano apertamente una rivolta-Dibattimenti nell'Assemblea sul subiettodel 11 luglio-Arrivo dei Federati in Parigi-Svariati disegni della corte-Gii Austriaci ed Prusaiani si avvanzano-Proclama dei doca di Brunswick-Più instanti preparativi per una rivolta Carneficina degli Svizzeri-Presa a succheggio del paluzzo-li re e detronizzato-Rif generali sugli errori commessi dal rivoluzionari, dai nobili, dagli alienti.



n qualunque età di democratico eccitamento il dritto eccitamento eccitamento il dritto eccitamento eccitamento eccitamento eccitamento il dritto eccitamento eccitamen per giungere al grado di elettore, sono l'amo favorito che vieppiù il popolazzo adesca.-Tutti umani, vien detto da cotaluno, sono per natura eguali.

I privilegi e le oporificenze fruiti dai pochi sono un resultato dell'ingiustizia e della auperstizione. Epperò il primo passo verso una temperata libertà è quello di ritornare alla pristina ugaglianza tutta la famiglia dei mortali.

Cotal principio venne religiosamente seguito dall' Assemblea costituente, la quale avea elargito il dritto di votare per l'eletta dei rappresentanti nazionali a qualunque uomo appartenente alle classi laboriose di Francia. Epperò i deputati del 1789 offrirono il primitivo e grandioso esempio nell'Europa moderna, degli effetti d'una elezione completamente popolana.

Se lo scopo cui mirasse un geverno fosse sol quello di coprire sotto Fegida delle franchigi cittudue le persono cottor le ingiurie o le tagicastini, se ogni usono di qualunque grado e casata trovassesi del pari in istato di dare il proprio giudicio suo politiche bisegae, chibbic noso vi ha che tutti gli ordini del popolo basso reclamando il dritto di giorie una egual porizione di rapprecentanza cittatina, non dissimilamente da coloro cui caso e non virtil locava sublimi sul loro capo, fondatamente arrebetro monso di chi Bapusaz, policibi la vita d'ogni sunno e d'uguela errebetro monso di chi Bapusaz, policibi la vita d'ogni somo e d'uguela praba. Ma l'oggetto che si prediggi il homogoverno non è mena la protezione della propristi, quanto da quello delle persone. Indi da sifiato duplice dovere segrga la necessità di limitare il dritto di elezione a coloro che basti in rallegrano nel seno dell'opulezzo.

Nella vita privata unquanquo s'illudono su cotanto subietto gli umani. Nell' arienda di un fondo comune o nella disposizione di comune proprieta, gisammai si propose nè manco per ombra di dare all'infinacondomino un aqual dritto a quello del massimo,—di dare, per essenpio, a un creditore avente un reclamo di venti scellini sopra i beni di un fallito o lassesso voto che si accorda al possessore di un' obbligazione per £ 10,000. L'ingiustini di cotal processora saria palpabile, escandalosa. Gli interessi dei grandi e comuni crediteri cerrerebbero presentissimo riscibi di restar violati o negletti da coloro i cui rischi dei interessi a rall'onto degli alti sono di rano lunga minori.

Nel mondo politico i supposti o immediati interessi del gran corpo del popolo nos solo variano, ma cozzano con quelli dei possessori di del popolo nos solo variano, ma cozzano con quelli dei possessori di proprieta. L'acquistare è l'interesse dell'uno, degli altri il conservare. Le leggi agrarie e l'equa particione tra tutti i mendri della secieta degli averi o le misure tendenti direttamente a cotale scopo ecciteraziono in qualmque età la bramonia delle imprevato e electe moli titudirel, le quali trammerazo rivolgimenti sociali nutla banno da perdere apparentemente, tutto a pudasporen. Esporer i ever ci cetti interessi del popolo in ultima risultanta do vrebbero inevitabilmente sofirire dal diverso mutare di signoria : ma questo gran aver non osi apririt giammat alla gran famiglia del genere umano, però che non è se non re-mota consequente delle premesse santecipato.

Nello stato ordinario della società la morale energia e il prevvidente senno degli erdini superiori fornisco loro i mezzi coi quali correggere potestemente quata relaciona permiciona tendenza spiegata dapia inferiori. Voe quata relaciona inferiori. Voe prima inferiori. Voe morana secretari di titto di universale suffragio una bassa francio inferiori. Voe venano accordati, tantosto spiana pro inferiori sei riduccono le lo contestazioni del l'unanza genera cua un pror calcolo di numeri. In un tale sistema, il voto di naneri. In un tale sistema, il voto di naneri. In un tale sistema, il voto di naneri. In un sinta con controli del contro

È così le contese di partito si riducono in una mera lotta d'interessi tra loro contendenti. In tempi besti per tranquillità, questa piccola guerra ingenera soltanto un egoistico sistema di legislazione, ma nei momenti di agitazione cagiona una rivolte generale degli ordini minu-

ti del popolo basso contro i più cospicui e supremi.

Il vero di colali avvortenae vanne luminosamente addimestro nell'istoria dell'Assemblea leginiativa. Mercè le promugiariosi della costituente venia il popole investito di tutti quanti i poteri di sovranità. Avea acquistato una franchigia dei quasi ammontava al dritto d'un universale suffragio e di biennali elezioni—i suoi rappresentanti correggenzo la Francia con dispotica sutorità—nonavano i propri magistrati, giudici, vescovi—nelle loro mani acceglievasi il nerbo della forza militar—i propri delegati comandavano la quardia nazionale, impervano sulla armate. Epparò il popolo inggaliardito di tenta filimitata possa, difficilmente poten denderire l'acquiste di alcani fare vena, sono con la legidatura dagli stensi popolani nonenta divenne sio dal principio delle sua tornata segno di loro gelosia e dispiacre. Indi tutta la istoria dell'Assemblea legislativa non a che una sequela di preparativi per qualla rivola finale che revesciò la monarchata (1).

"Cotta," errive une storice repubblicano, "é il naturale andamento dei torbidi vivolucionari. Ambisione, libidino di signorie dapprima germegliano tragli ordini delle classi supreme le quali vogliono, ago-gano e dottengono finalmente un brano delle autorità regia. Ma le stessa passione discende dalla società erapidamente a pipigia ni cuore del popole basso, inche l'initera massa delle molitudeni sia inno-sano del popole basso, inche l'initera massa delle molitudeni sia inno-sano della coloria di suprementa della coloria della coloria della coloria della coloria di suntano e lutta prova di arrestare quell'anaderro. Vana speranazi. Prococchè nen è più in propria possa li fermancia sono incessandemente spitti avanti e sempre avanti dalla folia che sta lore allo spalle. Intatto coloro che si studiano di arrestare i dirotto

| 1 | Lac. St. L178. Th. ii. 6-7.

movimento, anche se fossero alquanto elevati sull' infima plebaglia, dall'istante che oppongono le sue pazze bramosie, addimandati vengono gli aristocratici e ne incorrono l'implacabile odio (1)."

Due agraziate circostanze contribnirono sin dal bel principio a danneggiare la formazione dell'Assembles,—la fuga del re a Varenna e l'universale migrazione dei nobili volgendo il tempo delle primarie elezioni.

La nuova di essere il monarca sparito si ricevè da quasi tatti i dipartimenti nell'istante che nomavansi quei delegati che doveano eleggere i deputati. Terrore, diffidenza, ansietà, s'indonnarono d'ogni enore; attendeasi d'ora in ora, i reali corressero all'armi, rompessero alle offese: straniere invasioni, maladette guerre cittadine, inevitabili universali flagelli immaginavansi, imminenti. Fra tanto tempestare e scombuglio di cose ebber luogo le primarie elezioni e la nomina dei collegi elettorali. Ma pria che questi procedessero alla scelta dei deputati, era già quasi cessato l'allarme. L'arresto del re avea dissipate le cause immediate di timori e la rivolta dei Giacobini nel Campo di Marto apriva nnova fonte d'inquietudini. Indi la scelta dei deputati era ben lungi dal rispondere alle brame degli elettori originari i quali scelsero per la miglior parte uomini risoluti ed operosi, determinati a far fronte ai fortunosi tempi che minacciavano da un istante all'altro tempesta. I primi poi s'affaticarono immischiarvi alquanti facoltosi i quali potessero aver un interesse in mantenere le istituzioni che eransi formate:--e per stringere molto in poco, dirò che gli uni elessero per distruggere, per conservare eli altri. Così la maggioranza dei denutati componevasi di nomini inclinsti a mantener la costituzione siccome venia nel volgere di quell'anno stabilita; la maggioranza degli elettori originali poi bramava ardentemente nuovi rivolgimenti civili, più estesa rivoluzione (2).

Arrogi che nella comportione di quetta seconda Astemblica, quasi tutti siuoi membri eran portra il remane d'oggi propried. Per cottal rispetto offrira un imponente contrasto cell' Astemblea costiluente, la quale, quantumque corretta dal l'erro Stato dopo la permiciosa unione degli ordini, contava tuttavia tra' suoi deputati alcuni dei più grandi proprietari e nolti un noni fluglici nella Francia per antate nobilit. Ma nell' Assemblea legitalativa per avverso non contavansi cinquanta persone le quali possedessero all'anno 2.º 100 d'entrata.

Così i proprietari francesi non veniano in alcun modo rappresentati nell'Assemblea sia indirettamente per l'influenza dei benestanti sulle

[ I ] Th. 11 7.

[ 3 ] Tb. 1. 552.

elezioni, sia indirettamente per simpatia o identità d'interessi trai membri della modentina el a classe del proprietari. La legislatura era quasi interamente composta di presuntuosi e saccentelli giovanastri, seri-vani di esse di commercio procursori di città provinciali, che si erano levati a qualche fama nel tempo che tutte persone benesiani mitaravanti dall'area. Il mezico sono ciu i acquistarono l'arus del l'avece popoliano fa la violenza con ciu inei ciuba veuson sposatti i principi della democrazia. Avezao hastante ingegno per renderia perinciosi di cui crignatii, non un contra però di seisura profonda da moderare le toro avece socio un corpo lintero per tradure a perincione un spopoli con avria postito risuscire principa con avria postito risuscire principa ciudi con menti perincipa della della contra perincipa della modera della contra della

Questo deplorabile risultato era in parte almanco dovuto alla fuga della nobiltà così feconda di sventure per la Fraucia. La continua e crescente migrazione dei proprietari territoriali contribui sovrumanamente a rincrudire gli animi dei popolani, a colmar la misura della pubblica indignazione; perchè forse riusciva la più gran causa delle sussegueuti miserie della Rivoluzione. Il numero degli emigrati verso quest'epoca, comprese le famiglie, ascendea pressochè a cento mille del più facoltoso e possente corpo in Francia (2). Tutte le strade che conducevano al Reno formicolavano di superhi fuggiaschi, la cui incapacità d'agire pareggiavasi soltanto dalla leggerezza del linguaggio che tenevano. Opponeansi sin da principio a qualuuque maniera d'immegliamenti; non volcano condiscendere ad alcuu compromesso col partito popolano; saettavano gli avversari colla minaccia che l'Europa collegata sarebbesi mossa a vendicarli, se questi persistessero a dimandare riforme. Cobleuza era divenuta il gran convegno del partito anti-rivoluzionario: ed appena potea immaginarsi una schiera più formidabile per uomini abituati a misurare la possanza delle loro forze dal numero dei titoli che vantavano.

Pure dictava nel vero peso di sue forza, nel numero e nello spirito de suoi seguaci; giovinotti, i pattrii or superbi or umili ma stotti sempre, non possedendo alcuna pregerole qualità, sirio un valora s tutta prova, erano inespeci al diffrontare e cosquidere l'energia morale e l'ingegnosa pratica operosità che erana sirilippate tra gli ordini merani della Francia. Il corpo degli emigrati, quantunque anionesissimo e prento a meane farxamente le mani sil campo di hattagia.

<sup>[ 1 ]</sup> Burke opere. Prosieri sulle vicende di { 2 } Burke, viii. 72 Lac. i. 192. Francia vii. 51.

mançava di disciplina e subordinazione cosicchè non potea riuscire di grande importanza nelle susseguenti campagne; mentrecchè i suoi cousiglieri poveri di senno e troppo rotti a disperati partiti spessissime volte tradivano i propri alleati con precipiti ed infelici avvisi. Indi per isconsigliati passi e per difetto d'assennato e fermo procedere si segnalarono, eccettocchè nella Vandea, tutti i bellici attenti del partito anti-rivoluzionario in Francia dal primo rompere al termine della Rivoluzione. I patrizi francesi, disertando in cotal modo nell'epoca più perigliosa della sua storia il dolce loco natale, fecero testimonianza di codardia e d'imprudenza-codardia, perchè era loro debito sacrosanto spalleggiare a qualunque rischio il proprio sovrano e non già consegnario colle mani e coi piè legati ad un popolo ribelle; -- imprudenza perchè ingrossando le fila delle armate straniere e combattendo contro la patria de loro antenati staccarono la propria causa de quella della Francia e si assoggettavano al sempiterno biasimo di aver condotto il lor paese sull'orlo dell'abisso per leggerezza o per cieco e solo appetito di separati ed esclusivi privilegi. La forza che più tardi crebbe ai Giacobini si deve in singolar modo attribuire ai prosperi appelli che essi eran sempre in grado di volgere al patriottismo del popolo, non che alle straniere guerre che posero il loro dominio snr una carriera coperta di trofei e di gloria immortale; mentre i reafi non mai si rinverginarono dall'onta d'essersi raccolti sotto le bandiere dell'inimico e di avere ristaurato il trono a costo della pazionale indipendenza. Oh quanto diverso saria stato l'esito degli avvenimenti. se invece di suscitare le infruttuose invasioni che dagli stati germanici muovevano contro il territorio francese, i nobili si fossero messi animosamente a capo dei generosi attenti della propria nazione, se avessero partecipato alle glorie e sventure della Vandea o colti lauri immarcescibili sotto le mura di Lione. In simili circostanze la disfatta saria stata sacra e rispettata, l'esito immaculato. Operando stoltamente siccome egli fecero, il rovescio divenne una ruina, la vittoria umiliazione (1).

La usura Assemblea apri le tornatei il 4 ottobre. Uno agrazita evento subibi pirmo lucco della discontia tre seas cell insonarea. Destinavazi una deputazione di sessanta membri perchè si recasse a Ludgi; il quale non accoglicitato e soltanto le mando ul'unitimizione per mezzo del ministro di giustizia, avvebbela ricovata la dimane a mezzogiorno. Unicontro fareddo, pisque ad ambe le parti. Poco dopo il re si fese ill'asemblea in gran parata; fu ricovato tralla più calde espressioni digioja. Coli tenne sul subiètito una diceria, la unale vesava principalmente

<sup>[ 1 ]</sup> Madama de Stael, ii. 1-9.

a rabboire gli asimi e mantenero buon' armosia trai differenti 13-mi del governo. In quest'uopo Luigi XVI sperimento Itata forta dei repubblicani principi, che sotto la poderosa mano della costituente Asemblea, vaeno fatti a rajdi repressi in Francia. Aveno d'apprima i deputati decretato, dovessero i titoli di sire e di maesti ommetero indi fituto creimoniali; decrebbe il re uru ono eramo per tutti rispetti guale a quello del prasidente. Il prence esacerbato da tali misure ricussas si venire all'assemblea in cotale sembiante. Questa codera i due ponti ma persistette, quando o si 'assise, di sedere anche cale con control della di alla sua pertura. Il ref ta talemento tocco da questa leggerezza che lorquando ricentrò il palazzo ed incontrò la regina gittarssiar una sedia scoppiando i mantanismo piante (1).

Opantonque non anarchica, l'Assemblea era decisivamente attaccata a'principi di democrazia. La corte ed i nobili non aveano alcuna maniera d'influenza sull'elezioni esercitata. L'autorità della prima non era ancora affermata; i secondi disertavano vilmente il natio paese. Epperò i partiti nell'Assemblea erano differenti da quei della costituente. Nessuno pugnava per gl' interessi regali od aristocratici-unica quistione che rimaneva a sciogliere era il mantenimento od il rovescio del trono costituzionale. "E noi pure vogliamo fare una rivoluzione" disse uno dei membri democratici appena eletto! Nè dobbiamo maravigliarci! perocchè era l'universale avviso di quasi tutti gli elettori e di una raggnardevole porzione di deputati. L'ardenza delle novazioni, la rotta libidine di signoria, nn' incessante agonia di cambiamenti martellavano senza resta di tempo gli animi di coloro che non aveano partecipato alla prima formazione dei costituti. L'oggetto degli originari apostoli della Rivoluzione era divenuto non già quello di struggere l'opra alteni, ma preservare la propria. Epperò giusta il naturale volgere dei mutamenti rivolnzionari, il partito democratico della prima Assemblea era l'aristoeratico della seconda (2).

I membri della destra o per meglio dire gli amiei della costituzione erazo i cesì chiamati Esplianti, dal club che formaru i nerbo di natu oloro possanza. I Lameth, Barnave, Duporte, Damas e Vaubhane erazo co caporinei di questo partitia. La guardin anzionale, Frantas, i magistrati e del departimenti, brieve, tutte le autorità costituite militavano sotto la stessa bandera. Pure non constanon tralle fila quegli piendidi e faccandi orratori che formavano la gegliardini degli opponenti—e coal l'aura del fiver popolare rasigliamente passo il apratito avverno (3).

<sup>[1]</sup> Mad. Campan, ii. 129. Mig. L. 147. [2] Mig. i. 150, Th. ii. 89, Lac i. 192.Th ii. 10-1. Th. ii. 18-8. [3] Mig. i. 160-1. Th. ii. 11-25.

I Girondini, così chiamati dal distretto vicino a Bordeaux, dal guale i più destri di questo partito erano eletti comprendevano i Repubblicani dell'Assemblea e rappresentavano il numeroso ed entusiastico corpo dello stato che ardentemente bramava istituzioni modellate sulla stampa dell'antichità. Vergniaud, Gaudet, Gensonne, Isnard e Brissot erano potenti capi di quel partito e nerbo di sua eloquenza. Attissimi poi nell'esercizio dell'arte del pensiero toccarono rapidamente a una prodigiosa celebrità. Il Brissot parea da bel principio il più popolare trai loro capi, mercè l'influenza del suo giornale il Patriotta per cui d'ora in ora divulgava nella Francia le idee che la sua prodigiosa operosità mentale avea poco innanzi prodotte nelle sessioni della municipalità, nell'Assemblea nazionale o nei club dei Giacobini. Condorcet esercitava la possa d'una filosofica mente che davagli pressochè il posto che il Sièves avea occupato nell'Assemblea costituento mentre Pétion calmo e risoluto era l'uomo d'azione del suo partito ed acquistossi celermente il medesimo dominio sulla municipalità di Parigi di cui era membro, che Bailly avea ottenuta sulle mezzane classi al primo scoppiare della Rivoluzione. Lusingavansi costoro aver preservata la virtù repubblicana; perche non erano guasti dalle frascherie, spese, vizi della corte-dimenticandosi che lo zelo di partito. l'amore del potere e l'ambizione di popolarità possano ingenerare conseguenze niù ferali e altrettanto grande corruttele quanto il talento di voluttà, la sete dell'oro o l'ambizione dei re. Essi finalmente caddero sotto gli attacchi d'un partito più rivoluzionario e meno del loro umano, il quale non curandosi degli aggraziati modi d'una forbita elocuzione o dei principi di filosofia, stava in quell'ora assiduamente impiegato nell'arte della popolarità e a divenire provetto negl'infernali mezzi d'eccitare a tempesta le moltitudini (1). I capi dei Giacobini nell'Assemblea erano Chabot Bazire e Merlin; non ivi però tutta lor possa si accoglica. I club dei Giacobini e dei Cordelieri erano le colonne della loro autorità. Nel primo Robesnierro, Billaud-Varennes e Collot-d'Herbois imperavano con assoluto potere; l'altimo poi era sotto il dominio di Danton, Carrier, Desmoulins e Fabre d'Églantine. Il Robespierro s'era escluso dall'Assemblea insiememente con tutti i deputati della costituente mercè l'ordinanza da lui stesso proposta; ma avea acquistato un potente impero nei club dei Giacobini per la stravaganza delle sue opinioni, la vibrata energia del linguaggio, la fama d'integrità che di già aveagli procacciato il soprannome d'incorruttibile. Nel sobborgo S. Antonio, il distillatore Santerre nome anche troppo conosciuto nei più sanguinosi giorni della

<sup>[ 1 ]</sup> Mig i. 151. Dum. 391. Th ii. 12.

Nivoluzione, avea ottenta un'illimitata signoria; mentre la musicipalità di Parigi eletta mercè il nuovo sistema d'universale sutragio degli abitati era caduta, come potensi immagianze, nelle mani dei più vio-leuti demagodi (I). L'importana di questo corpo non fu dappria ravverita, ma possedendo veramento i mezi d'aizzare i popolare della capitate a tempenta, esso totto acquisto tuna repronderante influenza,—chè si rese destro in tall modo di a rendere schiavo un governo, coi le arrante dell'Europa interia erceranno invano moggiogene.

S'amnette perfino dagli scrittori republicari, che verso quell'epoca il re e la regia schiettamente desisser osotienere la constitucione (2). È per vero diro Luigi molto sperava nella riuscita—e quantuzque non fosso cieco sugli errori di lei ne se aggrasse la modifica in varia particolarità, pure fidavasi nel tempo o nel ritorno della nazione al buon sesso onde effetturare tali cambinenti el avea risculto permettere innanzi una pruora. La reina dividea gl'intessi sensi esiccome il 1730 e a raffonto del precedente era corto traquallamente, incominicia sa educare ardenti speranze di vedere finalmonte cessata l'anarchia della nazione. (3).

La prima seria contesa della nuora Assemblea area cogli emigrati e coi preti. Con un fragrante atto di fingiustiria ('Assemblea continente avea Isseiate vigenti le sementa della discordia tra il partito rivoluzionario el a citiaca. Si polo capire henisimo che gli sigrarati facessero tutta le nor porre onde sollevara il popolo a sostenerse la causa. I vascovi ed i preti senerizzano tutta la loro influenza onde cestiera ella rivolta i popoli delconatado nelle province occidentali e producer una potentiariam riaziona. Latere circulari fronte non spedite ai curati delle parroccia: et trasmese generalmente al popolo istruzioni. Il clero continuinale er via rippresentamente come el regoliero portido i primamistruzione della via ri rippresentamente come el regoliero portido i primamistruzione della via ri rippresentamente come el regoliero portido i primamistruzione del curativa rippresentamente del coloro cerimonio (§). Escitate de queste rappresentanne, le proplazioni empagnuole dei distrutti di Calvado, Givandam e della Vandea corroro mismosamente alle offices.

Brissol propose di prendere immediate misure contro i dissidenti preti e gli emigrati contumaci. "Ogni via di conciliazione," disse Isnard, "con queste classi è inutile. Qual'effetto seguì l'antecedente vostra indulgenza per costoro? La loro audacia crobbe colla vostra tolleranza! Eglion sone cesseranos giammai di cagionare danno, se non quando

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. L. 152. Th. il. 83-5, Toul. il. 93. [ 2 ] Th. il. 865, [ 4 ] Ferriere i. 43. Mig. il. 154, Th. il. 87,

perderanno il potere di ciò fare. Brieve, debbono essere o conquistati o conquistatori. Le cose a cotal punto sono ormai arrivate ed è cieco colui od ebbe smarrito il ben dell'intelletto, cui tanta verità non lampeggi più luminosa del puro raggio del sole (1)."

"Il dritto d'andare da un paese all'altro," disse il Brissot, "è uno dei dritti inerenti nell'uomo: eessa quando diventa un delitto. Ora, vi può essere più atroce colpa che quella del migrare col fine di rovesciar sul nostro paese le ferali miserie d'una guerra straniera? Qual'altra mira, quale scopo se non questo si sono prefissi gli esuli numerosi che giornalmente disertano Parigi ?.. Udite le loro minacce, esaminatene la condotta, leggetene i libelli e conoscerete che ciò che si chiama onore, è ciò che a voce universale dal genere umano dannavasi eome il sommo d'ogni codardia. Credete voi che in questo stesso momento i gabinetti d'Europa non siano assediati dalla costoro importunità ed acconciamente preparandosi a secondarne le suppliche, i rei disegni?.. La confidenza si va smarrendo d'ora in ora; la rapida caduta degli assegnati rende futile qualunque miglior progetto di finanza. Ora, come è mai possibile d'apporre un freno alle fazioni dell'interno, quando noi permettiamo che fuggano impunementi gl'emigrati, quegli stessi che sono sul punto d'apportare il flagello di guerre straniere contro i nostri focolari (2) t...

Il partito eostituzionale potea smentire la ingiustizia di questi allarmi ma sforzavasi temperare il rigore delle misure colle quali voleansi fulminare gli emigrati. "Troppo vicini," esso diceva "noi siamo a mettere la schiettezza del re a durissima prova, ove sia richiesto d'adottare rigide misure contro i suoi più prossimi conginnti. Le potenze straniere potranno appena convincersi, fruire pienamente il monarca di spa libertà. Acconsentendo egli ad un atto cotale, potranno i loro dubbi cancellarsi, Qual sarà l'effetto degli estremi partiti che vengono proposti? forse potranno calmare le passioni, blandire l'orgoglio e versare sulle ferite che eolano vivissimo sangue nn balsamo di conforto? essi porteranno addietro pochi degli assenti, irriteranno molti dei presenti. Il tempo, la miseria, la ghiaceiata ospitalità degli stranieri, il santo amor di patria, un senso d'innata giustizia sono i mezzi potentissimi di ritornare all'antico ovile le smarrite pecorelle e riaccendere nel petto a quei refugi la sacra fiamma della terra natale:-bensi coi proposti ordinamenti la estinguerete e per sempre. L'Assemblea costituente più che noi assennata mirò con alto sprezzo quelle ragunate di uomini maleontenti sulle frontiere, i quali sarehbero veramente più formidabili, se sfogassero trai nostri lari

[ 1 ] Mig. ti. 155. Th ii 274.

[ 2 ] Lac. St. 1. 256,

l'atra bile che li divora. La tromba dell'allarme cois suonata tra noi attircende la golosi di tutte le potence suropee e no revesicerbhe sulcapo quei mali stranieri che non potramo nascere mai dalle suppliche dei nontri nobili. La pesa della consisca e sono nei più trannici stati--co qual occhio dovrà risquardarsi da una nazione escretiante i primei dritti della libertà? O forse son tutti gli emigrati colspevo in esqual grado? Quanti mai il solo timore non fugava e handiva faori della parita? Siete voi ora per annunuirare al mondo che colo li tenence erano hen fondate, per giustificare coà la loro diffatta dalla Francia e rendere dimostro al genere umano che i quadro da loro tratteggiato sul nostro governo non sia in veruna guias esagerato? Proviamo più presto, proviamo che le calunai dei refugie rano mal floratte el imponagasi silenzio a quelle eterne lamentanze calcando una via diametralmento opposta a quella da loro segnata (1)."

L'Assemblea però vinta ed atterrita dai troppi perigli d'una continua migrazione mise in non cale sifatte considerazioni. Vennero votati due decreti, col primo de' quali imperavasi al fratello del re di ritornare in Francia, pena il perdere l'eventuale suo dritto alla reggenza; col secondo dichiaravansi tutti i Francesi assenti dal reame come implicati in una congiura contro la costituzione, assoggettando coloro che non sarebbero ritornati prima del 1 gennaio (1792), alla pena di morte, confisca degli averi, salvo i dritti delle mogli, dei figli e creditori (2). Questo procedere da parte dell'Assemblea francese non può venir meglio segnalato che colle parole dell'eloquente autore delle Vindiciae gallicae il quale non può sospettarsi d'indehito pregiudizio contro la Rivoluzione, "Esempi di questo genere," dice Giacomo Mackintosh, "sono prove di quella fredda ed odiosissima tirannia che punisce gli innocenti per essere certa di comprendervi i rei, come pure di quell'affinata crudeltà, che dopo di aver resa la patria esosa e forse insopportabile, perseguita con pop rallentata rabbia quei tali delle sue vittime che fuggono a terre straniere (3)."

Spacciare i contumaci preti era il seguento oggetto della legidatira. Esso occidi dibattimeni jiri impuesto di quelli intoro agli emigrati, imperò che i rancori religiosi sono più acri di quanto il siano le civili dissensioni. "Cele state per fare".." sclamarono gli avvocati del clero, "toste voi che consacraste la libertà del cutto e sarcte a violaria i primi"... La dichiarazione dei Dritti dell'Uomo ne mette sopra una base anche più solida di quanto il sia la costituzione e

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. 1. 907. [ 2 ] Mig. i. 116, Lac. 1. 908, Th. II. 92-4.

<sup>[ 3 ]</sup> Mackintosh, Inghilterra, iil. 162.

tuttavia voi proponete da senno sovvertirla? L'Assemblea costituente. autrice di tanto beneficio alla Francia ebbe lasciato questo unico scisma a' suoi successori. Terminatelo, per dio!.. ma non istate ad allargare troppo le braccia. Ricusare un giuramento per unico senso di dovere non è cosa che ammonti a peccato; prenderlo per sozzo appetito di guadagno è onta, vitupero. Dovremo noi privare coloro che vi si rifiutano per iscrupolo di coscienza della lieve sussistenza che vanno godendo? Distruggitori d'ogni politica ineguaglianza saremo noi a ristaurare una distinzione più odiosa di qualunque altra, con ischiacciare e ridurre in polvere una casta di uomini che sempre ben meritò della Francia? Chi fia che ne mallevi le conseguenze di cotali atti d'iniquità, se razzolassimo nel braco d'ogni miseria coloro che più di tutti furono i sostenitori della Rivoluzione, coloro che primieri si raccolsero intorno al nostro standardo dopo l'immortale giuramento della pallacorda? Badate di non trascinare alla disperanza uomini che tuttora sono in possesso di un'immensa influenza sulla popolazione campagnuola. Se il vostro cuore è serrato ad ogni senso di giustizia, tuttavia meditate alquanto pria d'adottare una misura che probabilmente dovrà destare le fiamme di una guerra cittadina nei nostri petti!".. Ma i giorni in cui la voce della ragione e della giustizia udivasi potente, erano andati. I capi del partito popolano si dichiararono tutti contro i preti. Perfino il Condorcet, l'avvocato della libertà del culto fu il primo a sostenere le violenti misure contro di loro. Epperò decretavasi, totti i preti dovessero essere forzati a prestare il giuramento alla costituzione, pena la privazione de loro benefici e d'essere dichiarati sospetti di tradimento contro lo stato. Ordinavasi di più fossero rimossi da un luogo all'altro, loro s'impedisse acquistare alcuna influenza sulle proprie greggi, venissero in caso di disubbidienza carcerati; nè doveano in verun conto esercitare privatamente riti religiosi di qualunque sorta si fossero (1). Tale era la libertà che la Rivoluzione già alla Francia elargiva-tale la gratitudine verso i suoi più caldi ed ingenui sostenitori. Posciacchè si ebbero adottate queste severe ed oppressive leggi, un aperto scoppio di sentimenti irreligiosi e di ateismo ebbe luogo nell' Assemblea. "La legge è il mio Dio-Non ammetto alcun altro!"... gridava blasfemando uno degli oppositori della chiesa. Tutte rimostranze dei vescovi costituzionali non sortirono buono effetto; che anzi altre e somiglianti espressioni vennero altamente applaudite ed il decreto adottato in mezzo a tumulti e spaventevole rombazzo (2).

[ 1 ] Th. II, 28, Lac. I. 209. Mig. II, 156. | 2 ] Lac. 200. Mig. II. 156.

E quando tali atti furono giusta il prescritto della costituzione sottomessi al re per maturarli, egli sanzionò il primo decreto contro gli emigrati, ma oppose il suo Veto sull'ultimo e sui preti. Avea precedentemento censurata in aperto modo la deserzione di suo fratello dal reame e ben conoscevasi quanto dal fondo del cuore disapprovasse la generalo migrazione dei pobili: ma pon volca seguire le streme misure che oramai meditavansi contro loro.-Erasi proposto nel consiglio che a fioe di rabbonire il popolo, cui sapevasi benissimo che l'esercizio del Veto avrebbe esacerbato, il re dovesse licenziare tutte le sacro persone della sua casa, salvo quelle che aveano giurata la costituzione. A cotale avviso Luigi XVI, quantuoque quasi sempre fosse pieghevole qual cera agli altrui consigli, oppose un'invincibile resistenza, avvertendo mal convenire a coloro che aveano dichiarato il dritto di ogni suddito nel regno a lihertà di coscienza, niegarlo al re soltanto. Operando così fermamente era sostenuto da numerosissimi seguaci del partito costituzionale e dal direttorio del dipartimento di Parigi; e ben sentiva la necessità di appoggiarsi a costoro, correndo oggimai ad aperta guerra col popolo e colla legislatura (I).

Con troppi diversi sentimenți i numeroi partiti dell'Assemblea udirono maravițiamolo i rituto reglea. I republibicani non poteroso mascherare la propria gioja, scorgendo toglierai dal monarea una misura che loro offiti sgio di ulterorimente compromentelora sgio cecti, della narione e porgere s' loro ambiriosi progetti tutto il sostegno popolare. Con parole d'ironia congratulavaco i ministri per la deciaiva pruova che veniano di dare della libertà del trono. Nel seguente mattioo no severo proclama di Luigi comparer fulmianado gli emigratii. I Foglintii risguardarono quest'atto come anti-cestituzionale—tropo lene e mite nelle espressioni, i (Sicolonia (2)).

La seclia di un prefetto per la città di Parigi occupò poco dopo tutte menti nella capitalo. Sendosi il La Fayette dal comando delle guardie nazionali ritirato, era concorso sotto divisa di candidato per qualda digità. Lo iu sotenevano i costitutionali, mentre Pético organo del Girondini e dei Giscobini che la quell'ora per vincere il partito univano le diviso forza, en l'idolo del popolo. La corte glona del La Fayette, che singolarmento alla regina non avea mai cessato sino dal 5 ottobre di essere segno di indomato odio, che l'imprudenza di gettere tutto il peso del regio vato nella hilancia pel Pétion e fioanche di spercare per la lorgetto immense somme.

"Il La Fayette," disse la regina, "aspira alla prefettura colla speranza

[ 1 | Mig. ii. 157. Th. ii. 30-1.

[ 2 ] Lac. i. 211.

di totto divenire il prefetto di palazzo—Pétion è giacobino e repubblicano;—ma para e indatto a renderei caporione d'un partito. Conseguentemente l'eletto fu Pétion, il quale audace nocchiero spiegò tutte vele per precipitare il diretto ceros della liviouzione che già mianciava rompere contre gli scogli dell' anarchia. Con tali miserabili brighe si alemarono i cortigiami lo affetto degli amici d'un governo costituzionale ed affiderono da so stessi posti di altissima levatura in potere dei repubblicami (1):

Confortati da questo riso di fortuna, costoro apertamente agognavano a vieppiù importanti conquisti. Il grande scopo cui senza resta di tempo miravano era d'imbrogliare il monarca in una guerra straniera, osservando come i susseguenti fatti compiutamente il dimostrarono, che sendo la loro causa immedesimata con quella della nazionale indipendenza, sarebbero riusciti trionfanti. Epperò espressero la più alta soddisfazione pel tuono fermo e risoluto da Luigi adottato nel proclama contro gli emigrati. "Leviamoci," gridò Isnard, "leviamoci in quest'uopo alla vera altezza di nostra postura;-parliamo ai ministri, al re, all'Europa armata colla fermezza che ne s'attaglia:-diciamo a' primi che noi siamo soddisfatti di loro condotta, ch'essi deggiono scegliere tralla pubblica gratitudine e la vendetta delle leggi e che per vendetta intendiamo la morte. Diciamo al re che è suo interesse difendere la costituzione; che ei regna mediante il popolo e pel popolo; che la nazione è il suo sovrano, ch'egli è suddito delle leggi. Diciamo finalmente al re, che se unquanquo i Francesi sfoderano le spade via ne gitteranno il fodero, nè più deporranno i brandi insanguinati anzicchè sui propri capi non sorriderà l'aureola della vittoria; che se i gabinetti impegnano i re in una guerra contro il popolo noi solleveremo i popoli ad una lotta di morte contro i sovrani. Diciamo loro che i combattimenti che imprendono i popoli per comando dei despoti, troppo assomigliano a una contesa di due stretti amici nel più fitto buio della notte ad istigazione e pei raggiri d'un perfido emissario. Ma non appena rompe l'alba, essi si riconoscono raccapricciando e gittano via le armi fratricide e si abbracciano con trasporto e rivolgono la loro vendetta contro l'infando autore della discordia. Tale fia la sorte de'nostrinemici se al momento incui le loro armate si azzufferanno colle nostre, il divin raggio della filosofia ferisca le loro luci." Trascinata da queste idee brillanti l'Assemblea unanimemente adottò la proposta di volgere un indirizzo al trono. Vaublanc fu il capo della deputazione che assunse la parola. "Appena" diss'egli, "l'Assemblea gittò gli occhi sullo stato del reame, tusto si rese

<sup>[ 1 ]</sup> Mig i. 158, ii. 91-5.

accorta, i disordini che lo mettevano a sogguadro tirar la propria sorgente dai tristi e rei apparecchi militari degli emigrati francesi. La costoro tracotanza è sostenuta dai principi tedeschi i quali, messa in oblio la religione dei trattati, sfacciatamente inanimano gli armamenti e ne costringono a fare contro loro preparativi che assorbiscono somme destinate a liquidare il debito comune. Sta nelle vostre mani di porre fine a cotanto danno e tenere colle potenze straniere il linguaggio che si addice a un re dei Francesi. Dite loro che ovunque vannosi proseguendo preparativi di guerra, ivi la Francia non vede e non conta che nemici; che noi osserveremo religiosamente da parte nostra la pace; rispetteremo le loro leggi, gli usi, le costituzioni; ma se continueranno a favorire le armi destinate contro i figli di questa terra, la Francia porterà nel cuore de' loro paesi non già il fuoco e il ferro, bensi la libertà: a loro sta di calcolare le conseguenze d'un siffato allarme destato trai loro popoli" (1 dicembre 1791). Il re promise di far tesoro degli avvisi e del messaggio dell'Assemblea e pochi giorni dopo facevasi in persona alla camera annonciando d'aver notificato all'elettore di Trevi e agli altri suoi consorti, se prima del 15 gennajo non avessero posto termine ai preparativi guerrieri ne'loro stati riguarderebbeli come nimici e d'aver iscritto all'imperatore sollecitandolo qual capo dell'impero a prevenire le consegnenze d'una guerra disastrosa. "Se a cotali mie rimostranze," conchinse il monarca "non sarà prestamente conceduta orecchia, saremo stretti a dichiarare la guerra,-passo cni un popolo ch'ebbe rinunciato ad idee di conquista non avvanzerà giammai senza imperioso bisogno; ma da cni una nazione libera e generosa non debhe rinculare quando incitatavi dalla voce dell'onore e della pubblica salvezza." Alti plausi assecondarono queste parole-perchè chiaramente si apriva che l'energia rivoluzionaria ormai dirompeva verso il suo naturale pendio, la guerra (1).

Allé dichiarazioni seguirono testo gravi preparativi ed arammenti. Il Narhone giovine, vago d'imprendimenti, ascritto nel partito del Fogianti fa scelto ministro di guerra e tosto morendosi per le frontiere tutto pose lo ingegno a dempire onoratamente l'alta missione bedi estreggia difficata. Cento ciaquanta mille nomini immediatamente si richiesero e venti millioni di franchi (£ 800,000), venero a taluopovotati. Furono apprestati tre eserciti, mo sotto il comando di Rochambeau, l'altro de Luckner, sotto La Fayette il terzo. Il conte di 
Artois, il principe di Condé furono accusati di cospirazione contro la 
sicurezza dello stato e della cestituinos. I loyo beni sequettati.

[ 1 ] Mig. 1. 102, Th. ii. 28,

240

Finalmente il conte di Provenza, poscia Luigi XVIII non avendo ubbidito alla citazione di reddire al reame entro il termine prefisso, venne spogliato d'ogni suo dritto alla reggenza (1).

L'elettore di Trevi ubbidi l'intina ma l'imperatore d'Austria, quatunque per indele pacifico, ni letto a menar le mani sul campo di battaglia ordinò al suo generale maresciallo di Bender difendesse l'elettore se venisse attaceato ed insistette perché fossero restaurati i dritti del baroni fendali. Nello sesso tempo le truppe imperiali si poserorio movimento; e cinquanta mila uomini si stationarono nei Paesi Bassi, sei inila nel Brisgaw, tennamia spediviana pella Borenia (2).

L'importore Leopoldo stranamente abborriva nas guerra per cui non trouvasi preparato e che he nonseca doure cozare o's suoi netressi. Era suo pensiero stabilire un congresso ed acconciarri nel miglior modo colla Francia i punti disputati, cosicibe di appagassore tutti i partiti. Conosceva e sentia la necessità di mantenere il sistema contitionale infergo in tutte le suo parti materiali, na bramara riferonare al trono alcuna delle perdute pereogative e dividere in duo camera la legislatura,—alterazioni cil "seperienza ebbe provto sarach-boro riuscita altamente beneficho per la Francia ove imposte sul suo torbido e conditato popole (3).

Il Brissot era l'avvocato deciso a favor della guerra nel club dei giacobini; e la di lui possa su tal subietto per lunga stagione controbilanciavasi da quella del Robespierro, che forte temeva sovratutto l'aumento di forze che i suoi oppositori politici ricevere dovevano col comando delle armate. "Siate guardinghi" solea dire nel giacobinico club, " o voi tatti che per si lungo volgere di tempo opponeste la scaltrita perfidia e le mene della corte, di non divenire oggimai gl'involontari strumenti de' suoi malvagi disegni. Il Brissot si chiarisce per la guerra. Or io vi domando, ove sono le vostre armate, le fortezze, i magazzini? e che? dovremo noi credere che la corte la quale in tempi prosperi e tranquilli costantemente intricavasi in brigbe e scede scandalose, vorrà astenersene lorquando aggiungerebbe alla diregione dei nostri eserciti? E qui lucidamente discopro segni di perfidia non soltanto in coloro che debbono la guerra proclamare, ma pure in quei che la consigliano. Deve ognuno scorgere che gli attenti degli emigrati ad incitare a guerra le grandi potenze straniere sono totalmente futili. E voi dunque sarete il partito che mediante precipitose e violenti misure le stringa a destar la scintilla del terribile incendio?

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. 1, 102, Lac. i. 217, Th. ii. 30, 40. [ 3 ] Bouille, ii. 200, 300, Th. ii. 41. | 2 ] Lac. i. 163, Th. ii. 41.

241

Affermo, senza toma di errare, che il angue dei nostri soldati è venduto, meccanieggiato di tradictio. E più che medicio sulle strane voci che corrono sulla presente guerra, vieppiù la mia meeta è capic e
si abbuja di tristissimi presagt. E già di mio gil nomini che vilmente del sangue dei nostri citudini inaffarono il Campo di Marte alla
testa della camate. Qual guarentigia misi offre cotto rismili spavatevoli perigli? Forse il paritottismo di Brisust e di Condorcet I gnoro se daverro accaldi a costro il petto; nè mi so se sia puro e sincere;
conosco bensi essere quel cotale patriottismo troppo lento e peritono
lo li vidi entrambi venerare il La systete. Gli è vero cha ill'espoca
dell'odistissima sua vittoria spiegarongli contro una mostra di resistenza; ma d'allora in poi ne sostemore la fartona e troppo luminosamente dimostrarono, dividere con seco i rei disegni contro il hene
pubblico o lo stato (l)."

E mentre tali divisioni laniavano il partito rivoluzionario, la possa dei ministri di Luigi XVI tocasava ormai al tramonto. Scisia tra loro medesimi tono erano in grado di cozzare e resistere agl'incessanti al-tacchi dell' Assemblea e dei ciclo partitottici. Metal di loro guidata da Delessatre e Bertrand de Mollevillo piegava all'aristocrazia; l'altra con Narbonne e Cahier de Gerville alla testa vaglegiara da lunge i alemocrazia. Consci della fisacchezza degli avversari, i capi popolani nell'Assemblea suddiarno i precipiti passi e avvanarano un'accusa contro i due primi ministri. Equantunque rimanessero per brieve tempo delusi mercè la destrezza el l'ingegno fino a svaggiato di Bertrand de Molloville, nullamanco alla findioni il re finstretto a cedere e dare mano ad na computor i mutuato del considi (7).

La massima adottata nella formazione del nuovo ministero assonigiavasi strettamente a quella già seguita in cotali stremi da Carlo I per abranare l'opposizione, facendo cader la scela sui meno dirotti dei suoi membri. Epperò Roland fu scelto a ministro dell'interno, Dumouriere che li portaloggio degli afari esteri, Laceste, Clavière, Duranton e Serran furono partitamente nomati agli utilici della marina finanza, giustizia, guerra (3).

Contava il Dumouries quaranestet di vita lorquando venne chiamato a quest'importante postura. Vantava non poche qualità che onorano un grand'uomo; ingegno sottile, indole intrapprendente, infaticabile operosità, impeto naturale, fidanza nella propria fortuna, solido e rapido colpo d'occhio. Fertile in risorse, di pieghevolte tempra,

[ 1 ] Lac. i. 216-7. Th. ii. 17-9. [ 2 ] Mig. i. 161, Lac. 216-19. [ 3 ] Mig. 1. 161. Lac. i. 221. Th ii. 57.8.

attrattivo nei conversari e nel piacevoleggiare, illimitato nella libidine di signoria parea a bella posta nato per salire ad eccellenza in tempi dei civili movimenti. Pure tante mentali potenze erano compensate da altre di troppo opposta natura. Cortigiano innanzi il memorando 1789, eostituzionale colla prima Assemblea, girondino sotto la seconda, sembrava a maraviglia presto a cambiar vele ad ogni aura di vento ebe soffiasse, sempre affaticato da inceso ed insaziabile appetito d'afferrare il timone degli affari. Volatile, instabile, sconsiderato adottò misure troppo precipiti onde assicurarsene il buon successo. Poggiando or da destra, ora da stanca, ginsta tutti i cambiamenti del giorno mancavagli la energia d'un' indole potente, la consideratezza di nn'anima bennata. Se posseduto avesse col suo proprio genio la saldezza del Bouillé, le focose passioni del Mirabeau, il dommatismo del Robespierro avria potuto per lunga stagione correggere la Rivoluzione. Maraviglioso partigiano, era però fiacco esporione d'un partito; vestito a pennello per rappresentare il personaggio d'un Antonio o di Aleibiade, era mal adstto a leggere le ormo ad emular gli esempli di Cesare e di Cromvello (1).

Austero d'indole, semplice pelle maniere, fermo nei principi, Roland in tutti rignardi era il rovescio del Dumouriez. La sua disposizione nulla avea di compne col secolo in cui sortì la vita. Ei recò al governo di Francia nel XVIII secolo il candore e la semplicità del campo dei sabini. Fermo repubblicano era ben adatto per un riposato ordine di libertà, ben poco per un torbido ed incipiente. Uomo ehe ne'snoi principi non compromettea persona, inostentato ne' modi, nè maligno nelle sue propensioni probabilmente non saria uscito giammai dal silenzio pudico d'una vita privata se non mercè lo splendido ingegno e l'indole brillante di sua moglio. Appassionata per natura, affascinante nelle maniere non rivaloggiata nei conversari, questa singolarissima fomina nniva le grazie francosi coll' eccellenza d'un'antica indole romana. Nata trai mezzani ordini, i snoi modi quantunque senza la franchezza d'una nascita dignitosa non di meno conferivano distinzione ad un'elevato grado. Attorniata dai più splendidi eircoli della Francia serbò illibata la semplicità d'una vita domestica. Avea altrettanta virtù che superbia, altrettanta ambizione ehe merito privato.

La tempra di lei troppo sensitiva non potea tollerare gli attacebi eostanti fatti al marito dalla tribnna—e di proprio pugno rispondea forso troppo caldamente con articoli in opuscoli e in pubblici giornali che portavano il nome del marito. Ardente ammiratrice dell'antichità

<sup>[</sup> I | Mig i, 161, Lec. 1, 231, Th. ii, 50,

pianse meutre era aucora bambinella, di non esser nata cittadina romana. Abima. - visse per vedere coi propi occià visse per tedere coi propi occià visse per tedere coi propi occià visse per vedere coi priori beca i visse per vedere coi priori beca di care di

Primo dovere del nuovo ministero fu quello di apprestarsi alla guerra. Lo stato degli affari esteri di giorno in giorno diventava più minaccisso. Il vecchiardo o pacifico Leopoldo erasi in quel tempo addornito sal suo guancial i piòve e di successore Franceco, i, inmaturo di anni of "esperienza non era versimilimento per essere infinito dalla sua circospezione. L'Auttria stava raggranellando le truppe e mettendo guarnigioni in situazioni d' onde minacciare poteva il distretto del finara. Le riuncioni degli emigrati in Coblesara riuncovellatica della sua contra della sua della sua contra di conconvenne di non obrev oltre sajamere gli appareccio di guara, fai la
ristaurazione della monarchia sul piede in cui era posta colla dichiarazion del 28 giugno 1789.

Di più l'Austria protese il ritorno di tutto une proprietà al olero, la cossione dell'Alsania con tutti d'ritti di siguoria ai principi tedenchi e di Avignone al papa. Questi termini parvero eccedenti inamissibili ai caporinni rivoluzionari, perchè da tutte parti re avidonte che una guerra invitabilienne divorses scoppistre (S). Ogra classe in Francia Geiderra va egualmente la guerra. I reali tutto spervazione dall'invasione delle potenze germaniche la superiorità delle loro discipina, il numero del e armate conducevangli ad antecipare col cupido ingegoo una marcia immediata sa Parigi e la finale estiminone della manie rivoluzionaria dei avea di loro fatto per al lunga stagione appro governo. I costituzionali, consumati dalla diroca lotta de assi per al lungo tempo sostenuta con

"Quando vogitio vedere il ministro dell'interno" [ 3 ] Mig. ii. 167, Lac. i. 238, Th. ii. 78.2

<sup>[1]</sup> Roland, memorio, I. 22, Mig. I. 165, Th. soles dire Condorcet, "noll'altro posso vedere ii. 6.5.1, Lac. i. 25. St. della Convent. I. 35. che le grosse di sua moțile "—5*no della Can-*Ell'era per altro troppo oprova dei distrapren- venerius», J. 35,
dente per usa moțile di un sonse di stato, [2] Mig. I. 167, Lac. i. 256, Th. 16, 76.4.

"Quando rogioi orderei l'ministre d'ell'altraren" [3] Mig. II. 167, Lac. i. 256, Th. 16, 76.4.

domestic nemici anolavano di riacquistare l'antica possa mediante la influenza dell'armata e la sperimentata necessiti dalla militare discipliana. I democratici ansiosamento bramavano che lo scombuglio e tutte immanità della guerra mettessero a soquatario il reame percochi da tali azzardi speravano tirare ampio guadagno. Se vincitori vadevano i loro principi stabiliti e fondati negli stati straineir; se vinti, preparavano così la cadata dei costituzionali e trionfalmente in loro vece s'install'avano (1) ristall'avano (1) ristall

Sollecitato ngualmente da suoi amici, ministri e nemici, Luigi XVI fu alla fine costretto di avvanzare il fatal passo. Il di 20 aprile recossi all' Assemblea e dietro una lunga esposizione fatta dal Dumouriez sulle ragioni di doglianza contro l'Austria, sul secreto mistero delle conferenze di Mantova, Reichenbach e Pilnitz, la coalizione dei sovrani formata per arrestare il progresso della Rivoluzione, l'aperta protezion data alle truppe dagli emigrati e le intollerabili condizioni dell'altimate pronunciò con tremula voce queste irrevocabili parole:-"Udiste o signori le risultanze de' miei negoziati colla corte di Vienna. Essi concordano coi sensi più d'una volta a me aperti dall'Assemblea e confermati dalla gran maggioranza del regno. Tutti preferiscono una guerra alla continuazione d'oltraggi contro l'onore nazionale e di minacce contro la pubblica salute. A lungo provai tutti argomenti di pacificazione che stavano in mia possa. Ora vengo, giusta la lettera della costituzione a proporre all'Assemblea, essere nostro debito sacrosanto il dichiarare guerra al re d'Ungheria e di Boemia."

La regale dichiarazione si ascolto con profondo silenzio, soltanto interrotto da qualche paraisla epiglauso. Per quanto unanini si fosesto i membri in approvare la dichiarazione del re, estano troppo nel fondo del cere colpiti dalla grandeza e solenzità di at luopo da poter dare sigo and silenne schiamazzono sobbollimento di ientimenti. Nella sora in una rinsione specialimente convexta per tale circostanza, la genera quasi con nansime avviso adottavasi (2). Una grande proporzione degli unomini più iluminati nell'Assoshibo, compresii (1000cotoc). Claviere, Rolante de de Graves disapprovareno questa misura e tuttavia la vota-rono. Palpabile prova del modo con cin intempi barrescosi gili unmini più temperati e ragionevoli vengono spazzati dai precipiti avvisi e dalla violenza di alti rigi viviolenzi di ultiriganti (3).

Bene conoscea il monarca quanto l'interesse di sua famiglia non potesse rimanere avvantaggiato ma bensì poggiorato cogli eventi della

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. 1 225. Tb. H. 47.9. [ 3 ] Damont, 468. [ 2 ] Mig. i. 168. Lac. ii. 828. Tb. ii. 75.6.

guerra qualunque si fosse. Imperò se vittoriose, il popolo più non avria trovato termine a' suoi addimandi e crascassi al governo la difficolia per correggerlo; se vinto saria stato accusato di prodizione e sulle sue spalle tutto piomberebbe il piese del pubblico sdegon. Cetti considerazioni coil profiondamente si gii stamparono nell'anima che era conviato la sua condotta nale condiscandere alla guerra poter essere subietto di accusa nel giudizio pel quale, ben sapea, dover tra non molto passare. Esperò trasca sua mamoria del procedere del consiglio, vea vesa aperti i suoi pensieri contro la guerra e depo di averla fatta soscrivere dal ministri, chavita nell'armadio di force de reven quest' epectare del ministri, chavita nell'armadio di force de reven quest' epectatamento nelle Tuglierie per contenervi la priù importanti carte in nuo potere, sia che potessero fondare una decusa contro di lui o difinderio i un giudiio. Il secreto armadio con ciò che conteneva fu poscia perfidamente scoperte dal tradito ferrazio che vone impiegato a farto (1).

Cosi ebbe principio la più grande, sanguinosa, interessantissima guerra che ebbe mai agitato tutta l'umanità dalla caduta dell'impero romano. Nata da brevissimi principj avviluppò l'intero mondo tralle sue fiamme acchiudendo gl'interessi, levando le passioni d'ogni classe del popolo, recando sul campo di battaglia armate di genti non pria conosciute. E fu condotta con rabbia incognita nei tempi inciviliti; ma, da tale lotta di principj e d'interessi si spera che finalmente debba emergerne l'intero edificio della libertà civile se non nel paese dove infiert altrove in qualche angolo del mondo per lo meno. Negli sforzi dei sovrani per schiacciarne lo spirito e dei demagoghi per eccitarlo si scoprono gli argomenti per cui si apprende sapienza e la moderazione s'imprime sulle masse del popolo ed una miglior tempra inducesi pei patimenti a cento doppi più vantaggiosa di quella che può derivare agli uomini da un' interrotta e prospera catena di lieti eventi. La nuova della dichiarazione della guerra venne accolta con gioja dalla Francia, singolarmente poi dai distretti nei quali più d'ogni altro dovea menare aspro governo. I Giacobini ravvisarono in essa il termine d'ogni loro timore cagionato dagli emigrati e dall'incerta condotta del re. I costituzionali sperarono che il periglio comune riunirebbe tutte fazioni che in quell'ora laniavano a brani a brani lo stato, mentre sul campo di battaglia la spada nimica mieterebbe le indoli turbolenti che avea prodotte la Rivoluzione. Pochi soltanto dei Foglianti ebbero l'avventatezza di rimprocciare l'Assemblea per aver violata la costituzione e cominciata una guerra d'aggressione, che alla fine de'conti non potea che terminar male per la Francia (2).

[ 1 ] Mad, Campan, ii. 281. Th. ii. 78. [ 2 ] Th. ii. 77.

Fra di tanto la guerra affaticava e tenea desta con più vigoria che mai la pubblica mente. I distretti, le municipalità, i club, volsero indirizzi all' Assemblea seco congratulandosi per aver vendicato l'onore nazionale; e preparavansi le armi, fondevansi le picche, provvedeansi doni e la nazione non parea d'altro impaziente che di scontrare i nimici. Ma gli sforzi del patriottismo, che serve a crescere di possa una forza militare di rado ne possono riempire il posto. I primi combattimenti riuscirono infruttuosi per le armate francesi; e più d'una fiata ne parrà dimostro dal segnito della presente istoria, che laddove gli alleati avessero agito con più risolutezza e caminato su Parigi, priacchè l'esperienza militare si fosse aggiunta all'entusiasmo de loro avversari, senza dubbio la guerra sarebbesi terminata in una sola campagna (1). Due eventi occupavano intanto l'attenzione dell'Assemblea in differenti posti, eventi che scoprivano l'indole perigliosa dei principi che oggimai promulgavansi nella capitale francese. Il primo di questi fu il macello d'Avignone. Questa città era stata il teatro di sanguiuosi avvenimenti fin dall'epoca che univasi alla Francia. Cotale usurpazione sui dritti della Santa Sede venne dal buon Luigi assentita con malinenore, nè mai gli abitanti colà si posero a livello col nuovo ordine di cose. Due partiti uno favorevole, l'altro opposto alla incorporazione dividevano la città: l'ultimo dei quali avea scannato Lecuyer secretario dei municipali a pie' dell'altare ove era corso per rifugio. La vendetta del partito popolare fu lenta e niente meno atroce.

Nel bujo della notte raccolse le proprie forze e quando niuno men lo si aspettava ed ogni speme di soccorso era lontana, circondò la città, Si chiusero le porte, le mnra furono strettamente riguardate da rendere impossibile ogni fuga ed una truppa di veri scherani violarono la pace dei domestici lari e vi frugarono ogni angolo cercando gl'individui destinati a la morte. Sessanta miseri e cattivelli prigionieri furono gittati nel fondo a bujo carcere ove tra le tenebre notturne i carpefici dettero sfogo impunemente alla loro vendetta. E valga per mille un solo esempio. Un solo giovinetto di proprio pugno ne uccise spietatamente quattordici, nè cessò l'opra di morte se non stremo di fatica. I padri furono trascinati a mirare coi propri occhi il macello dei figli, i figli quello dei padri, per renderne così più cruda e dolorosa l'agonia. Dodici mal capitate femine perirono dopo di aver sofferte torture maggiori della stessa morte; un vecchio perchè avea illustrata la sua vita con atti di beneficenza, avendo potuto scappare venne perseguito e morto da coloro stessi i quali le mille fiate aveano ricevuto da

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i 169. Toul. ii, 131, Th. ii. 70.

lui un tozzo di pane per calmar i latrati della propria fame. E quando tutte prove di vendetta si ehhero esaurite i cadaveri delle vittime mutilaronsi o si gittarono in una cloaca o nel fiume (f).

L'amousio delle accadute immanità ecciò nell' Assembles pietade, terrore. Grida i findignatione il servono da tutte parti; el Il presidrate leggendo la lettera che comunicava lo particolarità dell'orrenda tragedia si setti liggir gii spiriti e cadde come corpo motro cate. Espure questo, come tuti altri delliti del partito popolano durante il progresso della Rivolinione, rimase impunio. La legislatura dopo qualche considerazione, stimò necessario di prochamare un'ammistia e gli autori dell' nacello caddero più trati nel 21 maggio vittimo delle nangimarie passioni di cui avean dato al fiero esempio. In una rivolazione ove il gi eccessi. Il periodo di riazione si dovrà attendere priacchè possa in generale essere tentato (2).

La seconda catastrofe, più estesa nelle sue operazioni, n mille doppi nelle particolarità più tremenda fu la rivolta di san Domingo. Gli schiavi in quella fiorente colonia, affaticati e messi sossopra dnlle nnove che d'ora d'ora ricevevano sui principi d'uguaglianza proclamati dall'Assemblea costituente, non tardarono a manifestar sintomi d'insuhordinazione. I deputati, divisi tra il desiderio di affrancare una si ampia famiglia di umani e gli apertissimi perigli che accompagnavano un passo così periglioso, per lunga stagione in gran tempesta di pensieri ondeggiarono sul corso che doveano tenere e piegavano al partito di sostenere i dritti dei piantatori. Ma tutte le terribili passioni dei Neri si attizzarono mercè gli sforzi malangurati di una tal quale società addimandata "La società degli Amici dei Neri" di cui il Brissot era membro e capo. Epperò i mulatti mercè i costoro stolti avvisi furono indotti affascinati ad organare una insurrezione. Sconsigliati !.... credettero di poter imbrigliare la ferocia degli schiavi anche durante il bollore di una rivolta, nè conosceano ancora quanta fosse la dissimulazione e la perfidia di quelle indoli selvagge. Indi nna rivolta universale fn disposta ordinata, senza che di ciò educassero i piantatori il henchè menomo sospetto e quella stessa notte fissata pel suo scoppio in tutte le bande dell'isola (3).

Finalmente al tocco di mezzanotte, il 30 ottobre, l'insurrezione diruppe universalmente. In un attimo dodici centinaja di piantazioni di caffè, due centinaja di stabilimenti di zucchero caddero preda delle

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. J. 211, Toul. ij. 57. [ 5 ] Lac. I 511,

<sup>[ 3 ]</sup> Toul. is. \$8, Lac. j. 364,

fiamme voraci. Le fabhriche, le macchine, i fondachi ridotti in minnta polvere, i cattivelli proprietari cacciati a modo di helve, scannati o peggio, nel fuoco gittati dagli arrovellati Neri. Dovungue apparvero le lacrimevoli vestigia, gli orrori di una guerra servile. Quegl'irrefrenati Affricani segnalarono l'ingenuità di loro maniere colla scoperta di modi novelli, inauditi di tortura. Un infelice piantatore fu segato a due e gli orrori che s'inflissero sulle misere femine soverchiarono qualnuque cosa conosciuta fino a quel di anche negli annali della ferocia europea. Il buon padrone fu del pari sacrificato che l'innmano; su tutti ugualmente, giovani e vecchi, ricchi e poveri i torti di un'oppressa razza in un fascio vendicaronsi. Intiere gregaglie di schiavi traversarono il paese coi capi dei bianchi affissi sulla sommità delle picche-e servivano quai funebri stendardi di tali furiose ragunate (2). In pochi esempli soltanto l'umanità dell'indole dei Neri resistette al selvaggio contagio del tempo; e pochi fedeli schiavi, col periglio della propria persona, cibarono in recondite spelonche i loro padroni e figli, che aveano da certa merte redenti.

La nova di tante sventure eccitò un acerbo dibattimento nell'Assemblea. Il Frisco, il più violento inimico della scività, tutte le ascrisse per aver rifitata i Francesi fino a quell'ora le henciticioni della libertà a' Neri; i membri moderati, agl'incendiari indirizzi che ai erano fatti tra loro circolare dalla società parigha evetta per l'abolizione della tratta e contro la schiavità. Finalmente tatti convenuero mel pensiero di conocedere i dritti politici per cui combattevano agli uomini di colore e conseguentemente, san Domingo ottonne più in nome che in fatti i besti doni delle cittudine franchigie (3).

Ma si avveriat... i grandi mutamenti non si operano coal dalla natura. Ilu bambolo non acquista cob hieve passaggio d'un' ora la gagilardia della virilità, nèu narbore col ratto volgere d'una stagione ha consistenza d'un gigante figio della foresta. Il Blantropo avvenitato, ch'elargia ad un'ignorante popolazione dischiavi i precipiti doni della liberta, le arrocho maggiore inguina d'ogni sun peggior nemico. I nerl rimangiono tutto di in sun Domingo, menorando esempio dei ruinois d'etti d'antemangiazione torpo a firettata. Pivi delle ferme shitauna vita distenti e disordori, applidei sastepos che un regolare governo avria pottulo lora cocordar, mantirono atranamenti gentili difici el supisitezze dell'incivilimento colle unaniere d'una vita selvaggia. Bricve, all'indolessa natis, i Neri accopiarono i visi pidale corruinore

[ 1 ] Lac. i. 211, Toul ii. 98,

[ 2 ] Lac i, 215, Toul. ii. 98,

europea. Rotti a tutte umodate ardenze, pizri, disordinati scapitarono oggi giorno di popolazione e felicità — l'isola, che non fata era la maggiore piantagione di zacchero che conoscessei nel mondo, è di presente ridotta alla lacrianevole necessità d'importare quel prezioso prodotto e gli abitati undi e voluttuosi vanno di giorno in giorno subbissando in quello stato primitivo di natura dal quale i loro antensi furono due cento anni addierto a viva forza sottratti dalla rapacia dell'avarizia ispana (j.)—

Infrattanto i disastri delle armate, i naturali effetti di trent'anni di non interrotta pace continentale e la fresca insubordinazione e l'universale licenza, ingenerarono la più viva costernazione in Parigi. La gagliardia dei Giacobini cresceva prodigiosamente. Le loro società affigliate stendevano d'ora in ora le più ampie radici per tutta Francia e i dibattimenti che si agitavano nella Società-Madre scuoteano da capo a fondo tutto il reame. Accusavano i reali d'ossere funesta cagione di ogni toccata sconfitta, levando proditoriamente tra le fila dei soldati il grido si salvi chi può. Gli aristocratici per arrota non poteano celare la propria gioia, osservando svolgersi eventi che prometteano di spingere tantosto gli eserciti alleati sotto le mura di Parigi e ristaurare l'antico regime; nè mancavano i generali di attribuire tutti disastri a Dumouriez, che avea dato il piano della campagna, mentre costui dall'altro verso ne rovesciava totta la colpa sulle spalle a coloro che manchevolmente aveano eseguiti i suoi ordini.-Brieve, d'ogni dove prevalevano diffidenze, timori, lamentanze (2).

In tanta stretta l'Assemblea si appigliò a' più forti partiti per assicurar la propria autorità e la pubblica salute. Experò i deputati dichiarazono la loro tornata permanente, shandarono la guardia del rec che avea desta la gelosia popolane e passarono un decreto con cui sirattarono dal reame i preti contumaci, il cacciarono in esgipto. E per assicurare la capitale da qualnoque oltraggio diresseco la formaziono d'un campo di venti mille uomini nelle viciname di Parigi e studiaroni di tener caldo l'entusissmo del popolo con feste rivoluzionarie e crescere la di lui possa armandolo di pieche. Ma il partito di shandare le guardie reali non fi vindo che da una legiera maggio-ranza ed a dispetto della più violenta opposizione. "Il velo," gridò in talu upogi li Girardi, "è ornaist strecisio—l'insurrezione contro il troo."

T. I.

<sup>[ 1 4</sup> I dettagli della sparentosiasima rivolta, tantissimo di quell' epoca feccoda di grandiosi asserge al reccusto della sasseguente storia di avvenimenti. Vedi fir il cap 33331i. SS Domingo verranno trattati in altro cap. [ 2] Migt. 1 721. Toul. il 121. Lac. j. 223. tolo la cui si pariera della specificione di Napo- Th. il. 89-1, locara a cossili loca. — Ri dessu en recondo innore.

non à più a lungo celata. E noi sismo chiamati nell'ora tremenda în cui pubblici perigin e fremous sui capo ad abbatter l'ultima e gida proteggirice che assicurara il monarca. E perchè mai non si cessa dal dirci che tutto voulsi temer dalla favioue crasitat—favione assutigitata in numero, multa in posas, cui basteria l'opera d'un istante per distruggere cabicalicare. Lo vedo pers, vedo due fazioni e doppia specie di perigli che avranzano a precipiti passi verso un governo regicida. Voglia Iddio chi o mignanio i minel intoni sieno una fondati il Ma non posso chiudere gli occhi sopra un'ansiogai trai due passei che vivamenta it colpieme—ple posso sonordarni che in simila crisi sociale posici quel miserrino trai monarchi! E qual nevo destino oggimal attenda I contituonale sorrano del Fannessi (1)?

La guardia reale venne rimodellata dopo d'esser stata sciolta, gli officiali in parte eletti da classi diverse, lo stato maggiore a differenti mani affidato e compagnie di lancieri introdottivi dai foborghi per raffreddare ad equilibrar la lealtà de'loro commilitoni camerati. Il partito costituzionale fece le più vigorose prove e protestò contro le precipiti ed azzardate innovazioni. A nulla riuscirono i costoro sforzi! il periglio che ormai minacciava di scoppiar tremendo e l'agitazion universale aveano gittata l'intera possa del governo dal lato e nelle mani dei fieri giacobini (2). Finalmente la tempesta che ruggiva intorno al trono destò quel pacifico e buon re dal letargo e spinselo ad atti d'insolita vigoria. I di lui ministri incessantemente lo incalzavano perchè volesse sancire il decreto d'esiglio contro i preti pon giuramentati e permettere che il clero costituzionale liberamente avvicinasse sua persona, per distogliere qualunque fondamento di compianto da questo lato della religione. Pure, su questi punti Luigi XVI fu irremovibile.-Indifferențe intorno ai perigli che lui toccavano da vicino, insensibile al raffronto per la diminuzione delle prerogative reali fermamente avea risoluto di non devenire ad alcun compromesso co suoi doveri verso la religione. Grado a grado si allontanò dal partito della Gironda e rimase parecchi giorni senza volgerle parola, senza aprirle i suoi pensieri su cotal riguardo. E fu allora che madama Roland scrisse, a nome del marito la famosa lettera al re, colla quale confortavalo animosamente a divenire con ischiettezza di cuore e purità d'intendimenti un monarca costituzionale e porre un fine a pubblici travagli col sancire i decreti contro i preti. Questa lettera calda di una viva eloquenza ma d'un ardore troppo repubblicano spiacque a Luigi e ne destò l'ira-

[ 1 ] Lac. i 274 Mig. i. 172.

[ 2 ] Mig i. 172. Th. ii. 87.

perchè Servan, Roland e Clavière vennero balzati dal ministero con non equivoci segni d'aver incorso lo sdegno del monarca (1).

Il Dumouriez, in tanto scombuglio di cose, aguzzando l'ingegno afferrò pel crine la fortuna per elevarsi sublime nell'amministrazione; e consentì di restare nel ministero e separarsi da' suoi amici, purchè Luigi XVI sanzionasse il decreto contro il chericato. Ma il monarca persistè nel suo rifiuto di ratificare cotali decreti e gli altri toccanti la formazione di un campo di venti mille uomini a Parigi. "Avreste dovuto pensare a ciò," gli disse Dumouriez, "pria di acconsentire agli antecedenti decreti dell'Assemblea Costituente, coi quali imponevasi ai preti di prendere il giuramento."-" Se ebbi commesso in quell' uopo un madornale errore," risposegli il monarca "adesso non ne commetterò un secondo." Così il Dumouriez, -e dopo di aver smarrita la fidanza del suo partito si trovò stretto di partirsi per l'armata ove sul campo di battaglia acquistossi fama più duratura qual generale (2). L'Assemblea intanto ruppe nelle più fuorsennate invettive contro la corte, appena ebbe udito che i ministri popolani erano stati dismessi e dichiarò seco portare il lamento e le cordoglianze della nazione.

I nuovi ministri vennero scelti tralle fila de Foglianti. Scipione Chambonnas e Terrier Monciel furono chiamati agli esteri affari ed alla finanza-ma non gioivano la stima de'loro cittadini e partigiani. Epperò la corona perdette il soccorso di quei soli uomini nella Francia che schiettamente credevano di poter avvanzare la cansa della libertà coi mezzi della Rivoluzione, nel punto stesso che la sua furia più rotta e disperata dovea scoppiare.-Il misero monarca rimase così profondamente tocco dell'esperimentata impossibilità di comporre un potente e vigoroso ministero che cadde in uno stato di depressione mentale cui non avea giammai provato dacchè cominciavano i pubblici scombugli. Per dieci giorni intieri, appena articolò un sol motto e paren così completamente vinto e perduto d'ogni speranza, da non restargli più forze a muoversi ed agire. Ma la reina, la cui energia nè rigor di fortuna nè ferocia d'umaui poteano soggiogare giammai, finalmente sanò il suo sposo dal terribilo letargo, facendosigli a' piedi umile e dimessa e lo scongiurando, pei sacri legami che astringevalo a lei ed ai figli di assumere maggiore fermezza, operare risolutamente-e se la morte apparia inevitabile, morire combattendo onoratamente pei propri dritti più presto che entro le mura del suo palagio restarsi singhiozzando ed attendere che il vi venissero a sgozzare qual agnello (3),-

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. 1, 573 Lec. 1, 299. [ 3 ] Med. Campan, ii. 205, Lec. 1, 210, Mig. 2 ] Lec. 1, 240, Mig. 1, 173, Th. ii. 105-5. 1, 174 .

Pure se questa donna veramente eroica con tali maniere provavasi a riaccendere gl'illanguiditi spiriti del re, però non ignorava o chiudeva gli occhi sui perigli che neri peri pendevanio sul capo. Nel palazzo delle Tuglierie, ove quasi era chiusa prigioniera, i cannonieri della guardia sfacciatamente la insultavano, appena facevasi ai veroni ed aprivano col più brutale linguaggio il loro desiderio di vederne il capo affisso sulla punta delle loro bajonette. I giardini del palazzo erano scene lacrimose d'ogni maniera di disfrenatezza. Qui un popolano predicava dalle aperte canne il tradimento e la sedizione a fitta corona di estatici ascoltatori-là un prete era gittato nel fango, battuto, perseguito con ispietato rigore-mentre i riguardanti ed il nonolo con ispensierata fiducia seguivano ad andare a zonzo pei marmorei parterri, come se le scene brutali che cadeano sotto i loro occhi non li toccassero da vicino o se poco o nulla loro importasse degl' insulti che si saettavano contro la religione ed il trono (1).

Il re, verso tal tempo, avea aperta una secreta corrispondenza colle corti alleate, affine di dirigere e temperare il loro ardore, avanzandosi a riscattarlo dal suo stato. Epperò spediva da Parigi M. Mallet du Pan a Vienna, con istrazioni scritte di proprio pugno, nelle quali raccomandava caldamente dovessero gli alleati avvanzare nel territorio francese colla più stretta precauzione, fare mostra d'ogni cortesia agli abitanti e precedere le marcie con un manifesto, nel quale si sarebbero svelati i più benevoli, moderati e conciliatori intendimenti. Quel documento originale ne avvanza qual preziosa pruova del senno e dello spirito patriottico del disgraziato menarca. È fatto che vuolsi singolarmente notaro nelle pagine della storia, che Luigi XVI raccomandò, in ordine di separare la fazione dei giacobini che tirannicamente tutto reggeva dalla nazione, lo stesso linguaggio e la condotta che proprio in quei medesimi giorni forte raccomandavansi dall'insigne Burke e che vent'anni più tardi vennero con tanto lieto successo impiegati dall'imperatore Alessandro e gli alleati sovrani per istaccare il popolo francese dagli stendardi di Napoleone (2).-Allarmati dall' abbisso

[ 1 ] Dumont, Si. 6.

sensi che aveano serbati verso il re di Francia, 2 | Bertrand de Molleville, vili 38.9.Th.ii.109. le loro maesta avenzo dato di piglio al brando Luigi XVI raccomando caldamente che l' im- soltanto per liberare lui e la nazione de un'atroce peratore ed il re di Prussia doressero pubblicare tirannia, ch' egualmente gravava entrambi e na proclama, nel quale dichiarassero,-" ch'essi renderli atti a ristaurare la liberti su pia certa erano obbligati a prondere le armi per resistere base-ch'essi non avrano penstere d'igunaschiarsi l'aggressione fatta contro lora e cui non ascrive- in qualunque sinsi forma coll'interno reggimento vano ne al re, ne alla nazione, ma bensi alla rea della nazione, ma solo disiavano di ritornarie il faziona che dominava su entrambi-e che, conse- potere di scegliere quello che meglio attegliavasi

grentemente lungsdal dipartiero dagh amichevoli al desiden della gran maggioranza del popole

ch'erasi a' piè della monarchia scavato, gli amici della costituzione pruovarono i più vigorosi argomenti per isradicare la sempre crescente malerba dell'insubordinazione ed appuntellare il vacillante trono. Lally Tollendal e Malouet, soci dell'antico partito monarchico, unirono per tal oggetto coi caporioni dei foglianti i Duport, Lameth, Barnave .-Per lo stosso fine il La Fayette, ch'era impiegato alla frontiera imperando all'armata, adusò la sua immensa influenza. Dal campo di Maubeuge scrisse il 16 giugno una vibrata lettera all' Assemblea colla quale denunziava la giacobinica fazione, chiedea il discioglimento dei club, l'emancipazione e lo stabilimento d'un trono costituzionale e finiva scongiurando i deputati a nome suo proprio, dell' armata, di tutti amici della libertà, di confinarsi a quelle misure ch'erano strettamente legittime. Cotal lettera sortì l'effetto che non manca mai di accompagnare gli attenti per imbrigliare una Rivoluzione usati da coloro che furono strumenti poderosi nell'ingenerarla-eccitò il più vivo scontento, distrusse la popolarità di cui innanzi rallegravasi lo scrittore, nè riuscì in verun conto a raffreddare le incese ardenze del popolazzo (1).-

I Girondini infelloniti per lo scacco che aveano toccato nell'amministrazione ruppero a più violenti e disperati eccessi!-Allora sperimentarono eli sciagurati la fiera pecessità che debbono oggi o domani coloro tutti provare che vogliono appuntellandosi alle passioni della plebaglia vile levarsi sublime, di sottomettersi al ruzzo ed ai vizi di basse gentami ed allearsi strettamente colla brutalità di una sfrenata canaglia. Allora apertamente unirono e piaggiarono uomini i più vili, schifosi, rotti a tutti vizi e cominciarono quel sistema di eguaglianza rivoluzionaria che dovea bentosto bandire l'umanità, la squisitezza,

ta " avrebbe infallibilmente posto in presentis- [ 1 ] Lac. 1. 210. Mig. 1. 175. Th. ii, 116. semo periglio le vite del re a della famiglia reale,

ch'essi non caregriavano versus ides di atraniero povesciato il trono, adotta la ruisa e la atraveconquisto-che gi'individui doveano essere non dei reali, collegati a giacobini intti i rivologiomeno protetti che la proprieta nazionale-e che le narj che di giorno in giorno vieppus si allontaloro maesta toglievano sotto la propria e speciale navano da loro, ridesto un eccitamento che spesalvaguardia tutti i fedeti e pacifici cittadini e gnendosi andava e resa pio disperata la residichiaravano soltanto guerra a coloro che cor- stenza nazionale, che avrebbe cedato al primo reggevano con verga di ferro totti che sapi- acacco, se si poten far capire alla nazione che il ravano da senno a stabilire nella Francia la ve- fato della rivoluzione non avria petuto scapira liberte," A seconda di tali principi, Luigi tare colla distruzione di colore ch'erano state XVI vivamente pregt gli emigrati di non preo- fino a quel di le sue vittime."--Quest' olografo dere alcuna parte cella guerra, di evitare qua- documento recava la data del giogno 1792, due lunque cosa che le potesse dare aspetto di una mesi pris del 10 agosto. Nei tempi moderni non lotta tra una narione ed un'aitra ed Insistette si ricorda na monumento maggiore di questo per presso gli alleati, perche compariasero come par- politico senno ed antiveggenza.-Il cennato si ti e non arbitri nella pugna tra il popolo e la co- pui scontrare per intiero nell'opera originale del rone; consigliandoli, che qualunque altra condot- Vivien, vol. 1. p. 189-Par. 1838.-Dz Cano. il garbo e tutto più genitii virtuid dalla società francese (1). Epperò posero lo ingegno a sollevaro il popole con incendiario pettioni ed armqhe e aperarono d'inimidire la corte con una mostra pomposa di popolare resistenza—pericolosisimo espediente che alla fin fine ai rivolse colatio fatale a loro stessi, quanto al governo contro il quale ascitavati. Indi stoto la loro guida si preparava una gonerali insurrezione nei foborghi e col pretesto di celebrare l'anniverazio del giurnamos deli pularordo del caparesava, un corpo di dele inilla comini organavasi nel quartiere san Antonio. Così, mentre i resi affectivavano retino el pelico. Pur toppo, e da culti forescensi i tentis in oni riccolere che anarissimi frutti—il Regno del Terrore ed il dispotismo di Napoleone.

Il 20 giugno nna tumultusnte gregaglia di gentame, forte di dieci mila armati, secretamente raccolta dal Pétion prefetto di Parigi e pratico caporione dei girondisti si parti dal sobborgo san Antonio facendo suo camino verso l'Assemblea. Era desso il primo tentativo di abbattere la legislatura mercè l'impiego di nna mera forza brutale. La deputazione venne introdotta nella sala, mentre le porte erano assediate da infinite moltitudini che menavano immenso rombazzo e vampora. I deputati parlarono in istile violento, minaccioso dichiarando essere risoluti di avvalersi dei mezzi di resistenza che trovavansi in loro mani e riconoscinti nella dichiarazione de' dritti. La petizione diceva,-"I popoli sono presti e risoluti oggimai di ricorrere a qualunque misura necessaria per mettere in vigore il secondo articolo dei dritti dell' somo,-resistere all' oppressione. Quei pochi del vostro corpo che non dividono i comuni sensi, liberino la terra di loro presenza e si ritraggano a Coblenza. Disaminate la cagione d'ogni nostro soffrire-e se deriva dall' autorità regale, che più resta che non si distrugga per sempre? Il potere esecutivo, (conchiudevano) cozza di continuo con voi, nè è mestieri che per noi si adduca altra pruova salvo quella del rinvio dei ministri popolani!.. Dunque la felicità del popolo dovrà dipendere dal capriccio o dai malvezzi d'un sovrano? Dovrà costui avere altra legge che l'altra del volero doi popoli. Questi sono oggimai determinati e il loro piacere contrapesa i desideri d'ogni testa coronata. Essi sono l'annosa quercia della foresta; il vincastro regale debbe piegarsi e cedere innanzi le sue branche. E noi muoviamo qui forte lamento contro l'inoperosità delle nostre armate. Ci rivolgiamo a voi, invitandovi con calda preghiera ad investigarne le

[ 1 ] Dumont, 368.

[ 2 ] Mig. L 175. Th. H. 194.

cagioni e se sorgano dal potere esecutivo, orsà sia desso oggimai annichilato (1)."

L'arringa rivoluzionaria fu sostenuta dagli antori della rivolta nella Assemblea. Allora Gaudet popolare caporione della Gironda, togliendo la parola, si fece a dire nel seguente modo: "Chi, chi ardirà adesso di rinnovellare quella sanguinosissima tragedia, quando toccando il sno termine l'Assemblea Costituente, migliaja di nostri concittadini vennero scannati nel Campo di Marte intorno all'altare della Francia, ove si erano accolti per ripristinare il più sacro dei ginramenti? Se i popoli violentemente sono allarmati, è forse ufficio de' mandatari di turare le orecchia a' loro addimandi? O forse le gravezze, di cui qui si porta lamento e che testè abbiamo ascoltate, non sono eccheggiate da un confine della Francia all'altro? È questa la prima fiata in Parigi, nella quale la condotta del re ed i perfidi scaltrimenti de' suoi consiglieri eccitarono la pubblica indignazione? Avete sentito i petizionanti esprimersi con ischiettezza e purità d'intendimenti, ma colla fermezza che si addice ad un popolo libero (2)."-Così i girondini pazzamente inanimavano gli attenti della plebaglia vile per intimidire il governo-dodici mesi più tardi, essi stessi caddero vittime di quella fuorsennata violenza che in quell' istante crescevano e fomentavano potentemente.

Vinta oppressa dal periglio della propria situazione, l'Assemblea ricevè la petizione con uno smorto sorriso sulle labbra e permise che quella gregaglia di genti le sfilasse innanzi; e tosto una lercia ed oscena ragunata, che a quell' ora ingrossavasi di 30,000 persone-uomini, femine, ragazzi, squallidi smunti orribili a vedersi processionalmente passarono attraverso la sala, levando furiosissime grida e spiegando sediziose bandiere. A capo loro procedevano il Santerre ed il marchese di Sant-Hurugues, con una sciabola sfoderata pelle mani. Immense tavolette pendevano in alto sulle quali leggevansi segnati i Dritti dell'Homo!-altri recavano bandiere in cui folgoravano come iscrizioni, "La Costituzione o Morte! "-" Vivano i Sanculotti!"-Sulla sommità d'una picca recavasi pure pp cuore a due squarciato e vivo stillante sangne, intorpo al quale una spaventevole scritta, "Il cuore dell'Aristocrazia." Moltitudini di uomini e di donne scuotendo con alterna vece picche e branche di olive intorno al capo, menavano intorno a tai paurosi emblemi la ridda e cantando la canzona rivoluzionaria Ca ira. Nel bel mezzo di queste eumenidi sfilarono le dense colonne degl'insorgenti, che su alte pertiche recavano in un fascio fucili, sciabole, daghe, pugnali. I forti plausi

[ 1 ] Mig. i. 178.

[ 2 ] Lac. L 242.

delle gallerie, le grida del popolazzo, il sepolerale siteuzio dell'Assemblea, che sbigottia alla vista del tremendi ausiliari che in proprio soccorso avea invocati, formavaoo naa scena eni oè peoso ne lingua mortale ponno descrivere. La processione di quel tristi noo meno durò che tre ore e poscia ch' obbero sgombrata la sala, si rivolsero tumultuosamente verso il palazzo (11 successmente verso il palazzo (11

Le porte esterne si lasciarono aperte per ordine del re. La moltitudine tantosto diruppe nei giardini, ascese le scale, entrò i regali appartamenti. Luigi XVI circondato da pochi seguaci le si fece innanti. I popolani che precedevano gli altri, vinti da quel dignitoso sembiante e dalla presenza del monarca involontariamente sostarono, ma via via spinti dalle moltitudini che loro alle spalle si accalcavano, circondarono strettamente il re. Con aspra fatica coloro che l'accompagnavano ginnsero a farlo ritirare entro il vano d'una finestra meotre la plehe sparpagliavasi qua e là per le altre sale del palagio. Assiso sur un sedile che fu rizzato sonra una tavola e circondato da poche e fedeli guardie nazionali che teoevaoo lontani i più disfrenati del popolazzo, manteone un sereno ed indomito sembiante in mezzo a cento perigli che d'ora in ora minacciavangli la vita. Non mai tanto quanto in questo terribil uopo apparve veramente più grande e venerando. Ai reiterati addimandi, dovesse sull'istante ratificare i decreti contro il clero e sanziocare lo stabilimento d'un campo nelle vicinanze di Parigi, costantemente rispondea "Non è questo il tempo nè il modo di ottoner ciò da me."--Uo avvinazzato hracciante gli porse in maco il rosso herretto della libertà (2); ed egli con traoquillo e calmo aspetto mise l'emblema della Rivolnzione su quell'augusta fronte, sulla quale solea posarsi nn diadema. Un altro presentavagli una coppa colma d'acqua-e quaotunque da lunga stagione temesso gli fosse amministrato veleno, pure la vuotò in mezzo a' plausi ch'iovolootariameote la sua ferma condotta strappava dal labbro delle moltitudiui raccolte.

Informata del periglio cho minacciava il monarca, una deputarione dell'assembles quidata dal Verginardo e dall'ismard losso i fece al palazzo. Con grave difficolti penettarono e ruspere quel mare di geoti che ullagava i regali appartamenti e trovarono il monarca assiso nello stesso posto, indomito animoso sempre, ma sposato e vinto dalla fatter. Una delle use guardie nazionali avvicinavaglisi per assicurario di sua leatik; edi libuno Lugii togliendola per mano e lasi coliceando sul petto "Amico," gli disse, "è forse questo il palpito d'un cuore agitato dalla parara"—Mai Il Vergindue diallamanco era inquietto, titubava per le

[ L ] Lac. i. 243. Mig. l. 177, Th. ii 123-3. [ 2 ] Loc. J. 211, Mig. i. 179, Th. ii. 128-39-49.

minacce e colle proprie orecchia avea ascoltato proferiris tralle più runote fils di quell' attruppamento. Finalmente dopo lunghe e ripetute pruore giunne ad ottenere un brieve silenzie e persusse il popolo a diquatrimi. E venne dal Pétion assecondato, perché il popolo grado a grado ritiravazi. Alle ore otto di notto le sale erano agombrate di genii e di silenzio e lo suppor regnazione nel palazzo (1).

Darnate i terrori di qual giorno agitatissino, la regina e la principesa spigazono la più eroiza presenta di suneta. Imperò quando ritiravansi dinanti alle furiose molitiudiri, la principesas Elizabetta fu per fallo tolta per la regina e coperta di maladirioni. Impedi la maganaima a'servi di chiarire l'errore, beata di gittar sulle proprie spalle i perigli e l'obbrotiro della miera Antonietta. Il Stantere poco dopo rivi ginnie e assicuravala scacciasse ogni tementa, perocchè il popolo era colì venuto a scongiurare colle prepièree, nota e copière col ferro (2). È tosto le porse un resso berretto, ci esas mise sul capo del dellito. La principesar conocio del miera del considera del consecurati di di quall'età beata schiudeva ad un sorriso il labbro, gittando lo squardo sulla scana che circondaratio.

Un giovine officiale con un suo camerata di collegio era spettatore dai giardini dello Tuglierie di questa lacrimerole scena e de espresse forte cordogio contro la condotta del popolizaro e l'inhabellilà del mini-stero. Ma quando il monarca apparve a' veroni col rosso berretto della libertà sul capo, quando e fit testimone dell'atroce e risible parodio più non si tenne e rallentando il freno all'amara bile che gli ruggiva ne pletto "Sciagnatis": «, rejid, "divrebbero piutotto tagliare in minuti brani primi cinquecento con mitraglia e gli altri darebbero tosto le spalle alla fugi."— E risse taudo ta tradurre più tardi in pratica i suo principio su quel medesimo luogo.—Il nome di costuli a toria registrà colle sue appine di bronzo-era NADOLENE BONZATE (3).

Gli eventi del 20 giugno eccitarono fienissima indignazione per tutta la Francia. La rabia dei popolani, la violazione della loro Assemblea o della regale residenza, l'illegaltià dello patizioni sostonuta de una tunultunate e disordinata gregglati di vili genti servinono di subjetto a caldi rimproveri contro il repubblicano partito. Il duca de la Rochefoucanti loco comandava a Roano offirira al monarza un asilo tra le fila della sua armatz—Il La Fayette collo più caldo istanesi i ri-chieso ad accoglueri in Compiègne e pittarsi tra le braccia dello forze

<sup>[</sup> f ] Mig. I. 178. Lac. I. 244. Th. ii. 141.2. [ 3 ] Bour. i. 73. [ 2 ] Mig. i. 174. Lac. i. 241. Th. ii. 110 f.

costiguizonal:—la guardia nationale si subi presta a formaria in correction al comparia constiguizonal:—la guardia nationale si subi presta a formaria in correction in correction in correction in correction per officiale constitucion in constitucion in constitucion in constitucion in risugio nel secono del constitucionale. Infortatanto i Gironolnia filatirono i risugio nel secono del prima si risusvergiaranno da tanto a tota ricoruta. E così smarrirono il sostique di un particio per aver cospirato contro di esso e prordettero il sostique di un particio per aver cospirato contro di esso e prordettero di un particio per aver cospirato contro di esso e prordettero di un particio per aver cospirato contro di esso e prordettero contro di esso e prodettero contro di esso e prordettero contro di esso e propero di esso e prordettero contro di esso e pro

Una petizione soscritta da venti mille dignitosissimi parigini fu bentosto presontata all'Assemblea, volgendole preghiera volesse punire gli autori di quei recenti scandali e vergogno-ma tanto era il terrore ch' incutovano i repubblicani, che persona non ardi di muovero il benchè menomo passo decisivo. La condotta del monarca tenuta il 20 giugno conciliavasi l'universale ammirazione. Lo straordinario sanguofroddo che non l'avea per un istante abbandonato nel più fitto imporversar dol periglio strappò grida d'applauso por fino dalle labbra de suoi pemici-perlocchè la maladetta irresoluziono degli anni antecedenti fu scapcellata, obliata dall'intrepidezza da lui spiegata in quel di memorando. Che se posseduta avosse bastevole vigoria por avvalersi di quoll'inaspettato riso di fortuna o saputo volgere in suo prò la potenta riaziono che cotali eventi eccitavano, dubbio non vita che non avrebbe arrestato il torrento della Rivoluzione-ma il coraggio di Luigi era quello di un martiro che pnò tutto soffrire o non il genio operoso che sa prevenire o frustrare i perigli (2).

Il La Fayette adopest' l'ultimo forzo per sollovare dalla polvera il trono costituzionale. Avundo provveduo al comando dell'amanta ed ottenuto indiritzi da soldati contro i passati eccessi dolla marmaglia parigina, ai diresse alla volta di Parigi e presentavasi il 28 giugno, quasi fosse dali ciolo cadato, alla barra dell'Assembles ed vi chises a nomo proprio e dello truppe cui imperava, fossero gli autori dell'igno-mignosa rivolta castigati ed adottati vigorosi partiti per distruggere la della bella della discoltati vigorosi partiti per distruggere la della fissili si gilti la confusiono odi dispetto tra la liske el partito rivoltationale, obb forte tomera la prontezza e la vigoria di quel suo antico avversario che avono già fatto modere la polve el Campo di Marte.

—Una livere maggioranza ottonnero i Costituzionali nell'Assemblea a fistro della monicona avvanzata per iscopriro e punir già sutori del 50 giugno. Confortato da siffatto, quantuque legiero successo, il generale ando difiliato e presentaria sila corte. Il monarca l'accesse

[ 1 ] Lac. i. 246. Mag. 1. 178. Th. ii. 144. [ 2 ] Dumont, 263. Jean, ii. 58. Th ii. 144.9.

freddamente e non senza moita difficoltà ginnse ad ottenere una rivista della guardia pazionale. I caporioni dei reali ansiosamente si ricercavano l'un l'altro nel palazzo qual condotta dovessero in tal uopo tenere. Ambi, il re e la regina risposero, non doversi locare alcuna fiducia nel La Fayette (1). Ma niente sbigottito il magnanimo si volse, tosto con pochi seguaci ch'erano risoluti di sostenere e salvar la corona, anche a sno dispetto, alla guardia nazionale; ma tutta l'influenza del generale con opel corpo toccava il suo fine. Perchè fu ricevuto silenziosamente da quei battaglioni che aveano di recente adorate e baciate le vestigia de suoi piedi e ritiravasi nella propria magione disperando della causa costituzionale. Determinato nullamanco a non abhandonar l'imprendimento senza una lotta segnò la sua casa come convegno nella sera alle più zelanti truppe, donde era suo divisamento marciare contro il giacobinico club e chiuderne per sempre le tornate. Appena trenta soldati apparvero ed irrisoluzione, incertezsa leggevansi dipinte tra ciglio e ciglio. Vinto dalla disperanza, maravigliando l'apatia in cui era traboccata la mente pubblica, il La Fayette dopo di esser rimasto pochi giorni in Parigi si parti soletto e ritornò all'armata, avendo così incorso la disgrazia di un partito tendente ad imbrigliare la Rivoluzione-e dell'altro per aver fallito l'impresa. Esperò dai giacobini venne bruciato la efficie nel palazzo resle, scena poco innanzi de' suoi civici trionfi (2).

Fa desas l'ultima lotta dei contituzionali—da indi in poi nosi si dia di contror più motto no la Rivoluziona, so topi quando tolume dell'ora partigiani era al palco trascianto. La costoro caduta vuolei singoltarmente notare, persochi appeas era cono una non d'avenso acquisation una solutio saccedente in Parigi e disfatta un'insurrezione del popolazzo in una epoca del più vivo eccilmento. E forten megio in questo che in altri esempii della vita umana, volgendo simili convulsioni, si poò dir voramente esservina pascei di si quale fosso o rilitamo negli affar pob-blici. Setu non cogli per lo crine l'intante favoravole è perduto persempes. Noves andense succedono—novo i interessi al estatono—di l'acqui d'una nazione in un'epoca letessa si rattrova dopo pochi mesi, privo di forza, increse coscel compo più i ele dappoco tra l'orgo de ipiù (3)—

I Girondisti e i Republicani, ringalluzziti per la caduta dell'attento del La Fayetto apertamente combinarono per detronizzare il miserrimo monarca. El Verguiaud in un discorso potento per facondia e per perbo vesti a peanello i perigli che d'ogni dove quasi la un circolo di

<sup>[ 1 ]</sup> Madama Campan, H. 221. Th. H. 154-55 [ 8 ] Mig. j. 180. [ 2 ] Lac. 248-50, Mig. 1. 179-80. Th. H. 181-55.

fuoco circondavano il paese. Indi citò l'articolo della costituzione con cui dichiaravasi, "che se il re si fosse posto a capo di nna forza armata contro la nazione o non avesse opposto un simile imprendimento tentato in suo nome, avrebbe dovuto considerarsi come se avesse al trono abdicato,"-"O re!" continuò l'oratore,-"tu che senza dubbio pensasti col tiranno Lisandro, che il santo vero debbe incorrere la stessa sorte della menzogna, e che ne dice illudere i popoli co' giuri siccome colle bagatelle inganniamo i hamboli e fingesti di rispettare le leggi onde viemmeglio serbare un'autorità, che t'avria reso atto a sfidarle e bravarle-credi tu dunque che noi dobbiamo seguire a restar vittime delle tue bugiarde proteste? Forse per difenderci, opponevi ai soldati del nemico schiere la cui inferiorità rendeva inevitabile la sconfitta?.. O forse per difenderci ancora, hai permesso che sen fuggisse un generale che avea violata la costituzione? Rispondimi-la legge ti accordò la scelta de' tuoi ministri per nostra felicità o miseria? de tuoi generali per nostra gloria o vergogna? il dritto di sanzionare le leggi, la lista civile, ed altre mille prerogative per distruggere la costituzione dell'impero?... No! E così un nomo, solo nn uomo nel cui seno non ragiona la generosità dell'indole francese e che soltanto è martellato dall' amore del dispotismo, non serba verun riguardo verso la costituzione che si bassamente violava e verso il popolo che vergognosamente tradia!!"-"Il periglio che ne minaccia," soggiungeva il Brissot, "è il più straordinario tra quanti comparvero giammai nel mondo. La nostra patria è in periglio, non già perchè manchi di difensori o perchè i suoi soldati siano spogli di coraggio o le frontiere smantellate di fortezze o manchevoli le sue risorse-bensi perchè una celata cagione ne eccede tutte le forze. E chi è l'autor di cotanto danno? Un sol uomo-colui che la costituzione dichiarava suo cano e cui il tradimento cangiava in nemico. Vi si dice di temere il re di Boemia e d'Ungheria-ed io vi dico, che la vera forza dei re alleati è alle Tuglierie e colà dovete colpire fermamente per soggiogarli. Vi si dice di colpire i preti contumaci in qualunque parte si trovino del reame-ed io vi dico, di colpire la corte e con un sol colpo annichilirete tutto il sacerdozio. Vi si dice di colpire i faziosi, gl'intriganti-ed io vi dico, tendete l'arco contro il gabinetto reale, saettatelo e colà eslinguerete ogni briga nella stessa fucina ove si temprano quest' armi infernali. È questo il secreto della nostra postura-ivi è la sorrente d'ogni nostro guajo-ivi è la piaga incancrenita, sulla quale è mestieri applicare nn rimedio (1)."-

[ 1 ] Mig. i. 199.

E mentre le menti degli uomini sovrumanamente s'incendevano con tali arringhe rivoluzionsrie, i comitati che aveano ricevuto l'officio di rapportare lo stato del paese pubblicarono la solenne dichiarazione, -"Cittadini la patria è in periglio!!!" .. Scariche di cannoni annonziarono agli abitanti della capitale il memorando appello, che chismava imperiosamente ogni uomo a prestar la propria vita per salvar lo stato. L'entosissmo dell'istante toccò a tanta altezza, che quindici mila volontari in nn sol giorno si arrollarono in Parigi. Tantosto tutte autorità civili dichiararono le loro tornate permanenti. I cittadini, che non erano inscritti nella guardia nazionale, furono messi sul gran libro-distribuironsi picche a coloro che non possedeano fueili; hattaglioni di volontari si formavano nelle pubbliche piazze e nei posti più frequentati e cospicui spiegavansi handiere, colle parole, "Cittadini, la patria è in periolio!... Cotali misure, cui il minaccioso aspetto delle pubbliche bisogne rendea indispensahili, fissarono il sommo dell'ardore rivoluzionario. Un' universale frenesia comprese la pubblica mente esi fatta violenza patriottica fino a tal punto giunse, che molti dipartimenti apertamente sudarono l'autorità del governo e senza ricevere ordini, inviarono le loro quote per formare il campo di venti mila uomini nelle vicinanze di Parigi. Fu questo l'incominciamento della rivolta che dovea rovesciare il trono (1).

L'avvicinarsi di una crisi tremenda anche troppo si ehiari il 14 Inglio lorguando si tenne una festa in commemorazione della presa della Bastiglia. Pétion era segno della pubblica idolatria. Era stato sospeso dall'officio di prefetto del dipartimento di Parigi in conseguenza di sna infingarderia durante il tumnito del 20 giugno, ma il decreto venne rovesciato dall'Assemblea nazionale. Il costui nome era inscritto su mille handiere e mille-da tutte parti levavasi altissimo il grido "Pétion o la morte." Il re si recò processionalmente dal palazzo all'altaro del Campo di Marte. Ma oh quanto differentemente fu ricevuto in quel di dal modo con cui eralo stato due anni innanzi nella stessa circostanza. Pensieroso e malinconico si avvanzò colla regina e col delfino tra mezzo una sola fila di soldati i quali non senza gran difficoltà giunsero a tener lungi le moltitudini accolte, nè poterono impedire la maladizione che levava intorno intorno il popolazzo. Innamerevoli voci il rimprocciavano di sua perfida fuga e soltanto il fermo e risolnto sembiante della guardia svizzera lui potè proteggere dalla violenza e rabhia di quell' accalcata marmaglia di genti (2), Luigi XVI ritornava nel suo palagio profondamente raumiliato e compunto, nè

[ 1 ] Mir. i. 183, Th. ii. 110-63-84.

[ 2 ] Mig. i. 183. Lec. I. 251. De Statl, it. 51.

più si mostrò al pubblico, salvo il giorno in cui ascese (apettatrice Europa) il palco di morte.

La dichiarazione emessa dall' Assemblea, esser la patria in periglio, procurò uno straordinario accrescimento di forze al partito rivoluzionario. Il 15 luglio, lorquando la festa della confederazione si celehrò, le persone che erano nella capitale pergiunte dalle province, non soverchiavano i due mila, ma il costoro numero rapidamente ingrossava di giorno in giorno. Il solenne annunzio pose tutta Francia in movimento. Moltitudine d'entusiasti regnicoli e giovanotti d'ora in ora arrivavano dalle province, tutti caldi dalla più violenta febbro rivoluzionaria, che aggiungevano esca alla fiamma che divampava i Parigini. L'Assemblea con vera e colpevole debolezza loro accordò l'esclusivo uso delle gallerie d'onde toato acquistareno l'intiern comando delle deliberazioni. Erano tutti pagati a trenta soldi il giorno dal pubblico tesoro e si formarono in un club che tosto soverchiò in democratica violenza i tanti famosi convegui dei giacobini. La determinazione di rovesciare il trono apertamente si annunziò da queste feroci bande e sendosi dall'Assemblea incorporate con alcune delle guardie francesi, dalla costoro sperienza e disciplina appresero tantosto i rudimenti dell' arte militare (1).

Nò frattato a trascurò di adottare quelle cotali misure, mereà le quali potessi sascurar il late osis del limperas. Gli attacchi contro. La Exystte spessegiarono e venno ai club desunciato e fu segno della pubblica eserzianos. Il partito della guerra d'ogni d'ore signoregiara. Tutta is gelonia dell'Assemblea era diretta contro la corte, da cui, sovretta col hacciò degli allesti il mera un pronto castigo pe soni innumerevoli atti di tradimento. Per ordine suo, quei battaglioni della guardia nazionale che sospettavami parteggiare a favor della corte, singolarmente il granatire del quartiere san Tommaso, farono gelossicacianti della guardia azionale che formatavoni del reconditi cacciatori della guardia azionale che formatavoni de ortho della forma longibece, shandati e la truppe di lines e la guardia svizzeta a qualcho diestara de Parija ilontantate (3).

I caporiosi della rivolta s'uccontrarono a Charenton, ma non si potè disurre alcuno di loro ad accettare il perigibosi incarico di dirigere l'attacco. Il Robespierro pariò con vero spavento dei perigli che accompagnavano un tal passo i Danton, Collot-d' Horbosi, Billaud-Varennes ed altri consorti del partitio popolano si professarco volenterosi a recondere, inetti però a capitanar l'impresa. Finalmenque il Danton

[ 1 ] Th. ii. 192-3.

[ 2 ] Mig. f. 188, Lec. i. 255, Th. II. 280,

presentò Westermann—uomo d'indomito coraggio e d'indole selvaggia, segnalatosi più tardi nella guerra della Vandea e poi finì miseramente sul palco (1).

La corte, in mezzo alla generale dissoluzione della propria antorità, più non educava speranza se non nell'appressare degli eserciti alleati. La regina serbava in suo potere il piano della linea che doveano tracciare marciando sulla capitale-sapea, quando ginngere dovessero a Verdun e nelle altre città e l'infelice Antonietta sperava di esser liberata non più tardi di un mese. Epperò tutte le misure della corte accennavano soltanto a guadsgnar tempo finchè fossero gli allesti pergiunti. Fra di tanto la reale famiglia era tormentata da così vivi sospetti di veleno, che non cibava nè bevea se non ciò che secretamente era preparato da una delle dame di camera e che privatamente le si adducea dalla Campan, posciacchè le vivande cucinate dal cuoco si erano sulla mensa collocate. Numerosissimi Realisti, con religione di rispetto e rara lealtà giornalmente accoglicansi alle Tuglicrie per offrire le proprie vite al sovrano in mezzo ai perigli che troppo chiaramente si appressavano; ma quantunque il costoro zelo fosse degnissimo d'alta commendazione, pure la diversità de'loro consigli accresceva quella irresoluzione d'animo, ch'era pur troppo così naturale a Luigi XVI. Alcuni il consigliavano di trasportarlo a Compiègne e quindi attraverso la foresta delle Ardenne sulle ripe del Reno; -- altri, trai quali contavasi il La Fayette, lui scongiuravano con le lacrime agli occhi di cercarsi un asilo in grembo alle armate; mentre il venerando Malesherbes forte consigliavalo ad abdicare, ultima speme di salute. Fra tanto tempestare d'avvisi discordi e a fronte d'imminenti e tremendi perigli, nulla si operò, verun partito fu vinto.-Un bel di parve la corte risolversi a una segreta fuga che promettea ogni lieto successo;-ma dopo di avere a lungo e nella notte maturato il cennato disegno, Luigi XVI si determinò di abbandonario, perocchè temea equivarrebbe ad una guerra civile. Si formarono parecchi comitati realisti, si tentarono tutti i mezzi per arrestare il progresso della insurrezione, ma tutta fatica al vento gittata. La corte si trovò sostenuta da poche migliaia di risoluti signori, che in sua difesa erano pronti a sacrificare volontariamente le proprie vite, ma non potea, in mezzo a'milioni e milioni di rivoluzionari acquistare i modi per assicurare la propria salvezza (2).

La cospirazione, da bel principio dovea scoppiare il 4 agosto e più di

[ 1 ] Lac. i. 201. [ 2 ] Bert. de Moll. vi

[ 2 ] Bert. de Moll. viii. 2×4, 300 Th. ii. 209-13. Camp. is. 125-83, 230. una fiata parve andasse a male, perocchè il popolo non stimavasi dai caporioni del complotto giunto a tale stato di eccitamento d'assicurare il prospero successo dell'imprendimento. Cotal difetto però venne tosto rimosso-e da chi? ... dalla sconsigliata condotta e dall'avvanzare delle truppe alleate. Il duca di Brunswick si parti da Coblenza il 25 luglio e si avanzò alla testa di settantamila Prussiani e sessantotto mila Austriaci ed Essiani sul territorio francese. La sua entrata fu preceduta da un proclama, col quale rimproverava fieramente coloro che aveano usurpate le redini del governo in Francia, di aver messo sossopra l'ordine sociale e royesciato il legittimo governo, commessi giornalieri oltraggi contro il re e la regina invasi in maniera arbitraria i dritti dei principi tedeschi in Alsazia e Lorena e dichiarata guerra senza necessità al re d'Ungheria e di Boemia. Proclamò conseguentemente "Che i sovrani alleati aveano prese le armi per arrestare l'anarchia che prevaleva in Francia, soffocare i perigli che minacciavano il trono e l'altare, accordare la libertà al re e ritornarlo all'autorità legittima di cui era spogliato ma senza alcun intendimento qualunque di aggrandirsi individualmente-e che le guardie nazionali sarebbero responsabili pel mantenimento del buongoverno fino all'arrivo delle forze alleate e che coloro tutti che oserebbero resistere doveansi temere tutto il rigore dello leggi marziali. Finalmente scongiurò la nazionale Assemblea, i municipali e la città di Parigi, che se non avessero liberato tantosto il re e non fossero ridotti all'antica lealtà, dovrebbero personalmente essere tenuti a rispondere sulle proprie teste per la disubbidienza; e che se il palazzo fosse forzato o il menomo insulto offerto alla famiglia resle sarebbesi un memorando ed esemplare castigo inflitto struggendo da capo a piè tutta la città di Parigi (1)."

Se questo manifesto astato fosse in più temperato linguaggio scritto e seguito tantosto da un rapido ed energico movimento militare, aviari forse sortito il bramato effetto, imperocchè la libidine di signoria vince spesso la paura; l'insurrezione saria rinsusta schiectata come quella di Spagna e di Polonia anticchè acquistasse la consistenza di un potere militare e di Irono di Luigi XVI per l'utima fatta almono ristabilito. Ma pubblicato siccome lo fu, in un momento di estremo universale ecciamento e messo in vigore merce le più deboli el diredicienti misure, contribut singolarmente ad accelerare l'andmento della rivoluzione e fu immediata capione la caduta del trono. I caporito idei discobiri non obbero più ragione di rammentare la mancanza di entusiamo nel popolo. Un unanisme spritto di resistenza scoppiò d'orgali banda in Francia.

[ 1 ] Mig. i. 186.

i militari apparecchi addoppiaronal e l'ardenza delle moltitudini fissò il sommo d'ogni soperchianza. Il manifesto delle potenze alleate siri-guardò come menzo con cui la corte e gli emigrati scoprivano i loro veri disagni. La rivolta contro il trono loro apparere il solo mezzo di mantenere la libertà; nè al popolo di Parigi avanzava più scella tra la vittoria e la monte. È dolorosissima cosa il pensare cho il re dovette cadere vittima miseranda del timore eccitato mi Francosi merè il lin-guaggio degl' allettali, i quali così atolamente differivano da cio che egli con tanto semo avea loro raccomandato. Pure ancho im merzo di sue temenza non mai smarti quad suo caldo amore verso il popolo;—re do cho come presto," solea spesso dire, "tutti dolori sarebbero obilati, se per un'era solatono mi ritornassero l'antico alloro."

I caporioni dei differenti partiti si studiarono di rivolgero la popolana efferrescenza in argomenti poderosi per avanzare il con separati ambiziosi disegni. I Girondini disiavano di detronizare il re con un decreto dell'Assemblea. Imperò avendo a cquistato la maggioraza dei voti di quel corpo, ciò saria stato equivalente all'investire il supremo dominio aloro atesti; ma cotale avviso in nessun conto calava ai popolani demaçoghi che erano tanto gelosi dell'Assemblea che dell'assombia reale e volosno rutare con un sel colopia lagistitare ai il irono. Innono, fiolospierro, Marat, Cammullo Desmoullas, Falago d'Egiantine e loro consorti capitarazano finsarresiono popolana che non mirava soltanto distringere il re ma pure a stabilirei il quella vece la moltitudine. Esperò la semenza falta el della distributa di rigitata na l'icromolari el Gasconica di all'assombia dalla della della di faggiata na l'icromolari el Gasconica chia. I reini mirarono a stabilire gii ordini mezzani e l'Assemblea sulle ruino del cono gii ultimi di levere la moltitudine colla distruzioni el teramisi (2).

L'arrivo delle truppe federali da Marsiglia nei principi d'aguato, crebbe in nerbe o li ndiana gl'insorgeniti. Il 3 le seioni erato violentemente agitate e quella di Masconseil dichiarvassi in istato d'insurrezonea. In tutti i chib popolani con immeno scalpore dibattevasi, se dovesse il re detronizzari; e Pétion con una formidabile deputazione apparva alla bara dell'assemblea e chiesete in nome della municipalità e delle sczioni, cessasse dali regnare Luigi XVI. Quol corpo rimisei apetizione a du no comisto per rapportare. Il di 8 usu tempetosa discassione si levò sulla proposta accusa di La Fayotte; ma i costituzionali la rigetatrono colla maggioranza d'ello se 224,—conforte e bes siabilità era la maggioranza della legislatura nella stessa vigilia di una convulsion socialo destinata ro revenicare del pari i trono e quel corpo.

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 185, Toul. ii. 220, Th. ii. 230, [ 2 ] Mig. i. 187, Toul. ii. 21.

I Club ed il popolazzo fieramente s'arrovellarono per la liberazione dell'antico loro idolo. Coloro tutti che votarono colla maggioranza furono insultati appena lasciata la sala; e le strade rimbombavano grida contro l'Assemblea che obbe licenziato il traditor La Favette (1).

Il di 9 l'effervescenza fu estrema. I costituzionali, mossero grave lamento pegl'insulti che aveano giorno innanzi ricevnti lasciando la sala ed insistettero perchè le truppe marsigliesi si rinviassero al campo di Soissons. E mentre il dibattimento sul subietto agitavasi più caldo che mai, si annunziò all'Assemblea avere una delle sezioni dichiarato. che se in quel di non pronunciavasi doversi il monarea detronizzare, avrebbe dato a martello la campana dello stormo, battuta a mezza notte la generale, contro il palazzo marciato. - 47 tra 48 sezioni di Parigi approvavano il partito. La legislatura tantosto richiese le autorità dei dipartimenti e della città di Parigi di mantenere la pubblica tranquillità. I primi risposero disiare ardentemente di far ciò, non possederne però i mezzi; per la seconda rispose il Pétion che siecome le sezioni si erano dei propri poteri rivestiti, tatte sue funzioni riducevansi di presente ad una mera persuasione. L'Assemblea scioglievasi senza aver sposato alcun partito o dato verun passo per ripararsi dal fulmine che stava per iscoppiarle sul capo (2).

Finalmente, al tocco di mezza notte, il 9 agosto un cannone tuonando dotte il segno, la campana battè a stormo, la generale rimbombò per ogni quartiere di Parigi e gl'insorgenti tantosto a correre e raccorsi numerosissimi e in esterminata possa nei diversi punti di convegno. Coloro che sopravvissero alla terribile e sanguinosa catastrofe che stava in quel punto per incominciare, ne tratteggiarono coi più vivi colori lo spavento di quella notte paurosa in cui la più antica e veneranda monarchia dell'Europa crollò. L'incessante tintinno della campana, il funereo rollo dei tamburri, lo stridire dell'artiglieria e dei carri di munizione lungo le strade, le fremobondo grida degl'insorgenti, lo sealpitar delle colonne cho procedevano a bagnarsi di sangue fraterno, seguirono a percuotere le loro orecchia per lunga stagione ed anche nelle ore di gioja o di alliotanza ne funestarono la mente, colla membranza della più orrenda fra tutte le notti (3). Il Club dei Giacobini. quello dei Cordolicri e la sezione dei Quinze-Vingts nel foborgo san Antonio erano le tre fucine della insurrezione. Le più formidabili forze stavano però assembrate nol Club dei Cordolieri; perchè colà trovavansi le truppe marsigliesi ed il vigoroso Danton spirava energia ad ogni

<sup>[ 1 ]</sup> Tent. L 22L Mig. i. 187. Th. ii. 237. [ 3 ] De Start, ii. 81. Th. ii. 22L-82, 1 2 ] Tenl. ii. 228. Mig. L 198. Th. ii. 23L-9.

movimento: "Etempo," gridò il repubblicano demagogo, "è tempo di appellarci alle leggie ai legislatore, piobè le leggi no providero a tali offere, l'egislatori sono complici dei deliquenti. Già essi liberareno il La Fayette—assolvere quel traditore val lo tesso che abbandonarci piedi e mani legati a lui, si nemici della Francia, alla sanguinaria vendetta dis emusi allesti. In questa stesso note il perfido Luigii
cova il pensiero di dare al saccheggio, al macello, alle famme la capitale cui è proto di abbandonare appena più non asvà che un mucchio
di ruino. All'armi, cittadini, all'armi! 11 verun altro argomento di
scampo che questo più na avanari. "G' innorqenti es singolarmente i
Marsigliesi impazientemente chiesero, si desse il segno di marciare; ed
i camono d'o qui sciono furno d'utti verso il estro della città Ul;

Il primo passo cra quello d'impadronirsi del palazzo civico, disnettere la municipalità, nomare nouvi magistrati scelli traj più volonitalo popolo. Ciò si fece sonza incontrare veruna opposizione; perocchi tute autorità erano vinte da tenenza o abigotiti dal periglio che minacciava lo stato. Il Repubblicani avendo guadagnato il punto centrale cominicarono al assembrare le loro fora nella piazza di Grèvo, regiungeano da tutti i quartieri cannoni e lunghe e fitte columne degli turata al più giaventevola stato di confinione. Espore in mezzo a tanto spavento non poche guardie nazionali assembranono e i raccolsero nelle Tuglicieri ove un gran polo di armati cirati amodato (2).

Consapevole del periglio che minacciavala, la corte da parecchi giorni preparávasi a resistere ed opporre l'imminente attacco. La sua principale fidanza si collocò nella guardia svizzera la cui lealtà, specchiatissima semore, al massimo grado incolleravasi adesso colle sventure e larghezze della famiglia reale. L'Assemblea aveva ordinato fosse rimossa da Parigi, ma i ministri sotto vari pretesti temporeggiarono e ritardarono l'esecuzione dell'ordine, quantunque non si fossero avventurati di arrecare a difesa del palazzo la metà dei corpi che stavano acquarterati a Courbevole. Epperò tutto il numero della guardia che di presente attellavasi in ordine di battaglia alle Tuglierie non soverchiava gli ottocento soldati. I più fedeli delle guardie nazionali arrivarono ratti qual baleno e riempirono le corti del palagio; ed i granatieri del quartier san Tommaso erano corsi al lor posto anche pria si desse il segno dell' insurrezione. Sette od ottocento realisti, quasi tutti nobili, ricolmavano l'interno del palazzo determinati a dividere i perigli del proprio sovrano. La costoro presenza piuppresto arrecò danno che avanzò gli

[ 1 ] Lac. i, 261,

[ 3 ] Lac. I. 264-5, Toul, ii. 229, Mig. i. 189,

apprestamenti della difesa; un gruppo confuso di nomini, senza regolari unifornal, variatamente armati di pitole esiabole e fucili, incapeta d'orgiu ordinamento militaro, d'orgiu disciplina, mentre la loro prosenza raffredabav i l'arofre delle guardie nazionali, destatuno la malessitia gelosia contro l'aristoceratico partito. I d'argoni gravemente armati ed a cavallo, con parecciò pezi d'artifigieria si collocarono no el giardia della octe ma nel maneggio di quell' arma formidabile dovenno cedere segratatamente allo forze degl'incorpositi. Le truppe de combattevano dal lato reale erano nunerono, ma poez fiducia si poteva in gran parte di loro collocare; e la giendarmenia cavalio, importantissima forra nelle zuffe cittadine, tosto dette il fattie esempto dello scandalo cot disertare iu no fasco al camoto (1). Quente ledicife finali collosti con disertare iu no fasco al camoto (1). Quente ledicife finali collosti e cardinali della cardine gono dello scandalo collosti della proporta della cardene guardie francesi che dello della cardene guardie i proportato della cardene guardie francesi che della della cardene guardie i più acero dei giuli carmenti.

Al primo allarme si raccolse l'Assemblea e Vergniaud prese la sedia. Indubitabilmente era ben disposta a soccorrere il trono; ma l'insurrezione del popolo l'ebbe priva di tatti i mezzi necessarj a porgerli il suo ajuto. La prima misura che adottò fu feconda delle più ruinose conseguenze. Il Pétion prefetto di Parigi trovavasi al palazzo relatando lo stato nel quale combattevasi la capitale; tosto fu chiamato alla barra dell'Assemblea ove ricevè ordine di ritornare al suo posto nel palazzo civico. Non appena giuntovi si lasciò prendere prigioniero dagli insorgenti che aveano rovesciata la municipalità; e senza farlo conscio del rivolgimento che avea avuto luogo, ordinarono a Mandat comandante della guardia nazionale, di correre alla piazza di Grève. Ubbidendo all' autorità civile Mandat vi si recò. Fu tosto catturato al palazzo civico e si mosse contro lui accusa di aver ordinato le truppe di far foco contro i popolani. Leggendo nelle facee novelle che gli antichi magistrati erano dai novelli soppiantati, si fe'tutto smorto in volto, nè avea membro che tenesse più fermo-E tantosto sotto buoua guardia fu inviato all'Abbazia, ma scannato dagli scherani della vile plebaglia proprio sugli scalini del palazzo municipale (2). Da indi in poi i municipali affidarono il comando della guardia nazionale al Santerre duce degli insorgenti (3).

La morte del Mandat recò irreparabile perdita alla causa reale, porocchè la costul influenza rendeasi indispensabile appo la guardia nazionale per indurla a pugnare, ora che tentennava e sbigottiva vedendosi

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. 1, 285.6 Th. ii, 213, Mig. 1, 130. [ 3 ] Mig. 1, 190, Tool. II, 233, Th. II, 246, { 2 ] Mig. 1, 190.

circondata da tanti realisti che apparlano trai difensori del monarca. Alle cinque di mattina il re visitò le parti interne delle Tuglierie, accompagnato dalla regina, dal delfino e da madama Elisabetta, Le truppe che rattrovavansi accolte di dentro spiravano fidanza e gagliardia, perchè la famiglia regale ne fu tutta confortata e l' appassito stame delle speranze parve rinverdirsi-ma non appena fu scesa dalle scale e passò in rivista le forze nella piazza del Carrosello e nel giardino, un crudele disinganno l'attendea.-Alcuni battaglioni, singolarmente quelli delle Figlie-san-Tommaso e dei Padrini la riceverono bensì con entusiasmo, ma nell'universale gli altri rimasero silenziosi ed il battaglione della Croce-Rossa lovò il grido di "Viva la nazione!" Più-due reggimenti di lancieri sfilando innanzi al monarca, apertamente salutarono "Viva la nazione! viva Pétion! Abbasso il Veto, abbasso il traditore!" Shigottito e tutto disfatto da tanti segni di malaugurio Lnigi XVI ritornò pallido e turbato al palagio.-Ma la reina spiegò quivi l'antica fierezza di sua nobile prosapia. "Ogni cosa che a voi suona carissima," disse la magnanima ai granatieri della guardia nazionale, "le mogli, i figliuolini, tutto oggidl pende dalla nostra esistenza. E ben vel ripeto, oggidi la nostra causa è quella del popolo,"-Queste parole dette con dignità accesero d'indomita fiamma le schiere. Pure non poteano che promettere di sacrificare le proprie vite in sua difesa; nulla ne annunziava l'entusiasmo della vittoria. Quantunque i sembianti del monarca si serbassero sereni, pure il chiodo della disperanza stavagli conficcato profondamente nel core. Nulla temea per se stesso, che anzi avea riflutato di porsi addosso la camicia di maglia ch' avea espressamente la reina fabbricato per salvare l'amato sposo dai colpi d'un compro sgherro. "No," replicò, "nel giorno di battaglia, un re debbe essere vestito, come l'ultimo de suoi seguaci."-Pure veruno nol potè risolvere a cogliere pel crine il decisivo istante. Indubitabilmente, se montato a cavallo avesse caricato a capo dei reali il popolazzo, avria potuto sparpagliare e disperdere il gregge degl'insorgenti e forse in quell'estremo procinto e anche una fiata ristaurato il trono (1).

E mentre l'irisoluzione e la difidenza prevalevano nelle Tuglierie, l'energia degli jusorguni crescava, ingignatia de van iora. Al primo romper alba forzarono l'arnenale, distribuirono armi tralle moltitodini. Una colonna dell'obergo san Antonio, gressa di quindici migliaja di uomini e quella di san Marcello forte di cinque mila marciarono contro il palazzo alle sei di mattina e di lungo la strada d'ogni banda crescevano di genti e di nerbo. Los trupap postata per ordine del

<sup>[ 1 ]</sup> Tout. ii. 276, Mig. i. 190, Lac. I. 267, Th. ii. 252-2-5,

direttorio del dipartimento sul Ponte-Noro fu stretta a sloggiare e coi aprissi comunicazione tra lo oposte ripo del fismo. Poco dopo, l'avvanguardo dell'insurrezione, formato delle truppe di Marsiglia e della Brettagna shoch dalla strada anno Dorato occupando la pizza del Carrosello e dirigendo la bocca dei cannoni contro il palagio. Redecre, in tanto franguete, chiese intantenenne all'Assemblas, volsesse, gli concodere l'autorità necessaria per intavolare negotiati cogl'insorienti, la quale rinnas sorda alle sus pregibirer. Indi si volse alla guardia nazionale e inseele gli articoli della costituzione, ch'impone-pochi prob parvoro disposta a sostionere al trono, e di cannonieri per tutta risposta, folsoro le cariche all'artiglieria. Scorgendo d'ogni devo la causa del popolo tironfare, rictoro tituto scorto e dimessa a plazzo (1).

Stavasi quivi assiso il re a consiglio con la regina e co'suoi ministri dal lato. Il Ræderer tantosto comunicavagli essere il periglio estremonon voler gl'insorgenti devenire ad alcuna trattativa-non doversi locare alcuna fidanza nelle guardie nazionali-apparirgli inevitabile la distruzione della famiglia reale, se immantinenti non fossesi rifugiata nel grembo dell' Assemblea. "Vorrei più presto," gridò la regina, "restare inchiodata alle mura del palazzo che abbandonarlo! "-e immediatamente volgendosi al re e presentandogli una pistola "Adesso, sclamò, o sire è il tempo di mostrarvi."-Luigi XVI serbavasi taciturno; la sua era rassegnazione di martire, non il genio d'un eroe. "Siete presta madama, soggiunse il Rœderer, a toglierci la responsabilità della morte del re, di voi stessa, de' figli e di tutti che vi difendono?".. Cotali parole decisero il buon Luigi-si rizzò e volgendosi a coloro che il circondavano "Signori," disse loro, "qui più nulla ci avvanza a fare." Accompagnato dalla regina dal delfino e dalla regale famiglia discese le scale, traversò il giardino protetto dagli Svizzeri e dai battaglioni delle Figlie-san-Tommaso e dei Padrini. Le fedelissime trappe non senza gravi difficoltà giunsero a condurli sani e salvi all'Assemblea. tra le minacce e l'esecrazioni della moltitudine (2).

"Signori" partò il misero monarca entrando la sala, "rengo qui per salvar la assione dal commettere un enrissimo delitto— esumer salvi considererò me e la mia famiglia nello vottre mani"—"Sire," replicò il presidente Verguiad, "voi potete contare sulla fermezza del-l'Assemblea Nazionale. I suoi membri giurarono di morire in difesa del distrittidel popolo e delle autorià costituite. Essa resterà ferma nel suo posto, più presto del babasdonarlo, spareno morire. E per vec odire.

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 192. Lac. i. 267. Th. ii. 253. [ 2 ] Mig. i. 192. Lac. i. 267.8 Th. ii. 254.6.

i Girondini, avendo guadagnato mercè l'insurrezione lo scopo che si orano prefisso, quello cioè di raumiliare il re, sebiettamente in quell'ora bramavano di reprimere le moltitudini insorte—vano attento, lucidissima pruova della loro incapacità di guidare la navicella dello stato statraverso il mare fortunoso e le cento sello di una rivoluzione (1).

Intanto la nuova municipalità, organata dal Danton e Robespierro, dirigea totti movimenti dell'insurrezione. Una formidabile forza occupò il lato della piazza del Carrosello vicino al Louvre e numerosi pezzi d'artiglieria si appuntarono contro il palazzo, i cni difensori trovaronsi stremamente affiacchiti e assottigliati dal distaccamento degli Svizzeri e dei battaglioni reali che aveano accompagnato il monarca. La gendarmeria postata a fronte del palazzo, vergognosamente avea disertato il proprio posto gridando "Viva la nazione!"-la guardia nazionale era cotanto divisa da esser incapace di mnovere all'azione-i cannonieri apertamente aveano ingrossate le fila del nemico-ma veramente con eroica fermezza gli Svizzeri rimanevano là, muti, tremendi in vista, impassibili alla scena di vergogna e di diffalta che circondavali. Gli assalitori avendo tentato di penetrare l'interno del palagio, tosto si appiccò una vivissima lotta e gli Svizzeri dirigendo il loro fuoco dalle finestre, celermente respinsero i più avvanzati de'loro nemici.-Immediatamente dopo, discendendo le scale, ed attellandosi in ordine di battaglia nella corte del Carrosello con un fitto e ben alimentato fuoco giunsero a completarne la disfatta. Gl'insorgenti, un'ora innanzi tanto audaci e baldanzosi a desso fuggivano in confusione sino al Ponte-Novo e alcuni di loro più non si fermarono sinchè non ebbero le proprie case nei foborgbi riguadagnate. Trecento cavalli, in quell'ora decisiva avrieno salva la monarchia, sperperati inimici. Ma gli eroici difensori del palazzo, pochi in numero e privi di cavalleria, non osarono d'eseguire e compiore la vittoria.

Il popolazzo grado a grado rimise mimo, tostocchè si avvide di non seuere inseguio; ed un nuro o talicco diretto dal Westermann apprestavasi sostenoto da una numerosa artiglieria. Le truppe marsigilesi e lo betcoi ritorazano in maggiore foraz igi Svizzeri furcoo mietati dalle terribili scariche di mitraglie e quelle indomine fila di sobtati caddero nello stesso luogo ove atvarno (2), nel anceo vinte in morte. In cotali strettezze i monarchi di Francia non rinvennero fedeltà nei loro fassosi nolibi o nelle armate native, benai nei liberi montanari di Lucerna, immacolati diai vitji d'una corrotta etade e saldi nella semplicità di una vita campagnonola.

[ 1 ] Mag. 1, 199 Lac. 1, 1998. Th. H. 267. [ 2 ] Mag. 1, 1991. Lac. 1, 275-3. Toul- H. 262-3. Th. H 260-1.

Da indi in poi, non fu più una battaglia, sibbene un macello.-Le moltitudini briache di sangue diruppero nel palagio e posero a fil di spada tutti che dentro vi trovarono. I fuggitivi, perseguiti nei giardini delle Tuglierie dai lancieri dei foborghi, vennero spietatamente messi a morte sotto gli arbori, tra le fontane od ai piè delle statue. Alcani disgraziati si arrampicarono pei marmorei monumenti che rallegrano quel posto. Gl'insorgenti si astennero dal far fuoco, per non recare ingiuria alle statue, ma li nojarono così colle bajonette che gli strinsero a venir giù e tosto a loro piedi fieramente gli sgozzarono-esempio memorando di buon gusto per le arti belle, frammisto poi con ferocia rivoluzionaria, forse non uguagliata fino a quel di nell'istoria del mondo (1). Durante la sera e l'intiera notte, i pochi superstiti degli Svizzeri furono cacciati quali belve feroci dalla rabbia del popolazzo, ed ovunque si trovarono, tantosto scappati. Pochi ebbero la ventura di fuggire e coloro che il poterono, dovettero le proprie vite quasi uniformemente alla fedeltà dell'amore feminile (2).

E mestre tali scene tremende si avvicendavano, l'Assembles era nel più terrible stato di agitazione. Alla prima scuria di mochetteria, il re dichiarò aver esso probitio alle truppe di far fuoco e seganto un ordine agli Sivirari di ristari di alcombattere, na l'ufficiale che lo portava, cadde morto di longo la via. E come il fuoco divenia più fitto la costernaziono eresceva e molti deputati si levavano per fuggreman altri gridarono "Noi è questo il nostro posto!"—Il popolo nelle
gallerie afligava le voti degli ortori colle proprie grindi (3) e tantotto le altissime acchamazioni "Viltoria, vittoria, gli Svitzeri sono visuli" annuniarione che il fatto della moneralia era decion.

Il 10 agoto fu l'ultima occasione in cui la propizia fortuna locà nelle muis die r si mezzi per alvare la Francia-prote è cos adubbissima, se pure possedendo un' indole più ferma, avris potuto adespire tanto officio. La miglico prate della nazione era disgustata contre gli eccessi dei Giacobini e l'oltraggio del 20 giugno avra desto un universale senso di orrore. Se Luigi XVI avesse aglio con vigoria in quella difficilo circostanar, respinta la forza colla forza ed afferrati pel crine i primi instant della vitoria per prodamare come nemici i Giacobini el Giiochini el Giirondisti che cento fiate e cento aveano violata la ossituzione desicolar l'assemble, e chiusi cirbu del arrestati i apporioni della rivolta, quel giorno immanchilmente avvia ristaurato all'anti-co splendre la regale autorità. Mas quel principe troppo sottile e

<sup>[ 1 ]</sup> Scott, Parigi rivialisto 291.

<sup>[ 3 ]</sup> Toul il. 254. Lac. L 273. Mig. i. 195 Th.

peritoso di coscienza non mai si sognò che la salvazione del suo reame fosse indissolubilmente connessa colla sua privata salvezza e volle più presto esporre se stesso a certa distruzione, che arrischiare lo spargimento di sangue tentando di schivare il colno (fl.

Nel primo tamulto di altarmo l'Assemblea pubblich na proclama, con quale racomandava moderazione nell'uso della vittoria. Una deocupatazione della municipalità poco dopo apparre alla barra, chiedendo
che i suoi poteri fossere confermati, insiatedon perchè il re fosse detronizzato e tantosto convocassesi ma nazionale convenzione. Altre
deputazioni si avvicendarono in birriboryora, chiedenti il stesse cosa esenenedole col linguaggio dei conquistatori. Cedendo finalmente alla necessità, l'Assemblas sulla mozione dei Verginulu passo un decreto col
quale sosponderusi il re, si rinvivano i ministri ed ordinava l'immesista fornazione di una Convention Nazionale (3).

mediata formazione di una Convenzion Nazionale (2).

Non già nel primo scoppio dei disturbi rivoluzionari corre grave

periglio la sociale felicità-bensl, quando il caldo della furis popolana alquanto si ammorza ed i partiti trionfanti cominciano a cadere vittime di quelle passioni alle quali dovettero la propria elevazione. Il 10 agosto non venue se non tre anni dopo il 14 luglio.-Chiarissima n'è la ragione. Nel primo tumulto delle passioni e tra la gioja originata da uu'avventurata resistenza, i popoli sono in buon umore e con loro stessi ed i propri caporioni; ed il nuovo governo è installato trai plausie le speranze de' concittadini. Ma non appena il bollore di quei sensi trionfanti si estingue, sbucano tosto le tristi ed inevitabili conseguenze delle pubbliche convulsioni-illuse speranze, esagerate attese, braccianti senza impiego, capitali senza fondi in che investirli. Le pubbliche sofferenze che immediatamente sieguono il trionfo del popolazzo, sono invariabilmente maggiori di quelle le quali stimolavano la loro resistenza. I più destri scrittori republicani confessano, che la metà della miseria la quale disertò la Francia nel volgere della Rivoluzione. avria distrutta la monarchia (3). Ora, queste sofferenze sono inevitabili-imperò che sono necessarie risultanze di un credito scaduto, d'un' invasa proprietà, di una licenza irrefrenata; ms derivando, siccome succede, in seguito a splendide speranze ed eccitate immaginative cagionano uno scontento ed acrimonia negli ordini più bassi del popolo, che di rado ponno mancare dal produrre sifatte convulsioni. l popoli giammai non sono cotanto maturi per una seconda rivoluzione, quanto allora che lietamente fornirono la prima.

T. I.

<sup>[1]</sup> Demoni, 408. [2] Mig. i. 195, Toul. ii 556, Th. i. 963-4.

Gli ordini mezzani organano sempre la prima resistenza contro un governo, imperò che la loro possa solamente può reggere l'arto d' una forza stabilita. Impertanto si avvertono ognora a capo d' ogni rivoluzionario movimento. Ma le passioni che stato sono deste, le speranze che vennero eccitate, il disordine che si produsse nella lotta, gittano le fondamenta di una unova e più tremenda convulsione contro lo stesso ordine che stabilivano. Ogni manjera d'autorità apparisce odiatissima ad uomini che gustarono i mali frutti della licenza e dell'eccitamento di una rivoluzione. Il nuovo governo rattamente ne diviene tanto impopolare quanto il primo che rovesciava; e la bramosia del popolo hasso ardentemente agogna di stabilirsi in quella situazione, nella quale uno sforze avventurato e l'arditezza d'un'ora postavano gli ordini mezzani. Una zuffa gli attende a mille doppi più tremenda di quella che poco innanzi finivano col potere arbitrario-zuffa contro numero più sterminato di pemici, più violente passioni, ambizioni più irrefrenate. Coloro poi cui o una paura calcolata spogliava d'impieghi o le novazioni rivoluzionarie scaldavano di speranze vengono da inesorabile necessità affaticati ad incessanti sforzi.-In si fatto conflitto, le sorti della guerra si chiariscono contro la durata delle nuove istituzioni, ove gli assaliti non possano istantemente comandare ad un numeroso e disciplinato corpo di uomini e scrharsi vergini dalle seduzioni della popolana ambizione e dal timore della violenza della plehe.

Tre grandi potenze ruppero a guerra disperata nella Rivoluzione francese—Popolo, Aristocrazia, Re Alleati. Ciascuna delle tre ebbe commessi capitali errori, fecondi delle più lacrimevoli conseguenze; e dalla loro riunita influenza in gran parte originaronsi quelle inaudite inmanità che possis seguirone.

Il grimo errore capitale del popolo consistà nella confisca degli averi cocclessistic. Colla flagrantissimo nto di figinististi produsse efficti che riuscivoso funetissimi nell'andamento della Rivoluzione a sulla di-rezio della publicia mente. Imperò che coll'alfienze ggi affetti escaldari il risentimento di un nameroso e petente corpo, produsse divisioni nel partito popolone e sopreggiames alle miserie della bita citationi il rancore dei religiosi dissidi. Collo extenare la causa della libertà contro quella della religione, separe le due poderone forze che concitano a movenza l'umanità e la cui combinata forza che della elabora e dedita stabilito l'efficio della civile libertà solla stabissima hase delle private trità. Coll'ecclare il pubblico risentimento contro la chieva, si creà fatta escana tra le menti operose de' molti e le private virib, coll receltare il pubblico risentimento contro la chieva, si creà fatta escana tra le menti operose de' molti e le private virib, coll avvelendo la sorgenti della domestira efficiati immischiandovi il debiho o l'irredigione tralla domestica efficiati immischiandovi il

vero torrente d'ogni empiezza, in distruggendo il contrappeso creato dalla religione contro la forza delle passioni. Anni ed anni debbono volgere, e forse vuolsi incominciare e finire una nuova rivoluzione, pria che la rotta sfrenatezza data alle passioni s'imbrigli o si possa impedire il generale sfacimento delle costumanze (1). E cotali conseguenze furono quanto poco necessarie, altrettanto deplorabili.--Non eravi alcuna necessità per la confisca, imperò se l'esigenze della finanza richiedevano un immediato sollievo, potea questo ottenersi mercè una generale contribuzione di tutte le classi dello stato e non già compiersi collo sperpero finale di una di esso. E nulla temperanza serbavasi nel modo con cui venne condotta a fine: imperocchè, anche supponendo cotale misura inevitabile, avria nullamanco dovuta essere tradotta in pratica senza ingiuriare i dritti dei possessori (2). E mal convenia ad un popolo, ch'insorgea contro le oppressure e le gravezze del suo governo, incominciare il suo regno con un atto d'ingiustizia maggiore d'ogni altro, di cui fino a quel di erasi mosso lamento.

L'altro gran fallo dei Rivoluzionari consistè nella confisca degli averi della nobiltà a tenore dei fierissimi ed ingiusti decreti dell'Assemblea, coi quali stabilivasi, che i costoro beni dovrebbero essere incamerati se pria di un certo giorno non fossero ritornati in Francia. Nulla potè eccedere l'iniquità di cotale misura-perocchè il mero fatto di abbandonare il paese non era offesa politica o morale, e lo fosse pur stata, il confiscare i beni dei nobili, perchè costoro si riflutavano di ritornare a porgere il collo alla ghigliottina era atroce misura, ora severità maggiore d'ogni altra di cui levava lamentanza il partito popolano-talo, che nè mai comparve pur nei tempi più fieri del feudalismo ad infamare l'umana razza. E come dessa all'ultimo grado era iniqua così non si rimase dal partorire effetti da cui la Francia non mai potrà redimersi e che, temiamo crederlo, rese impossibile in quel paese lo stabilimento di quella temperata libertà che oggidi rallegra la moderna Europa. In tutte classi le generali franchigie, e bastevolmente lo ci ebbe dimostro l'esperienza, non si ponno mantenere se non mercè la combinata influenza dei due poteri. l'uno aristocratico per sostenere e l'altro popolano per raccorciare gli sforzi dell'esecutivo.-Supporre che possano esistere in un paese, come divenne la Francia dopo che l'aristocrazia fosse distrutta, cioè quando il grande nerbo della proprietà territoriale si divise trai paesani, quando veruna classe intermediata (eccetto che nelle cittadi) più non esistè fra il trono e gli agricoli, è cosa fuori di questione. In tali circostanze

<sup>[ 1 ]</sup> Per ogni due fanciulli in Parigi v'ha uno negli ospedali. - Dupin, Forte Comorce, i. 99.99, sourio, e un bel numero dei miserabili muore [ 2 ] Mad. di Stat. Riv. Francese il. 94.

più non ne avvanzavano alternative che l'eguaglianza americana o l'assatico dispotismo.—Nè è difficile, penso, lo scoprire a quale de'due stati un vecchio governo, avanzatissimo nella carriera dell'opulenza e circondato da ambiriose militari monarchie, debba finalmente piegare.

E l'evento doviziosamente provò la giustizia di cotali dittami. Antecedentemente alla Rivoluzione le province mantennero una lunga ed onorevole lotta contro il governo a prò delle franchigie nazionali e tra le prime fila dei pugnanti potevansi contare i più illustri dell' aristocrazia francese. I parlamenti, si di Parigi che delle province, derivarono il loro principale lustro dalla stima, indole ed importanza dei loro membri e mercè la influenza e gli esempli d'essi l'intiera nazione venne concitata a quella resistenza che infine seco addusse la Rivoluzione. Ma. dacchè fu distrutta l'aristocrazia, nulla di tal specie più occorse. La Francia invariabilmente si sottomise senza colpo ferire al potere che reggea la capitale e chinnque giunse ad ottenere un ascendente sur i suoi consigli, sia mercè le passioni del popolazzo o le bajonette dell'armata, resse da indi in poi con dispotica autorità tutto il resto del rezme. La vera lihertà spirò l'nitimo fiato, quando l'aristocrazia giacque. Luigi XV e il di lui sconsigliato successore trovarono impossibile impresa d'infrenare lo spirito indipendente dei parlamenti provinciali, ma Napoleone non ebbe mai tanti ossequiosi e ciechi strumenti del suo volere, quanto nel Senato Conservativo.-Le passioni delle moltitudini, forti e spesso irresiatibili in momenti di effervescenza, non si ponno sempre divisare come gli eterni campioni della causa della libertà. Una ereditaria aristocrazia, soccorsa lorguando fia necessario dal loro braccio, deesi solamente additare come certa difenditrice di lei nell'ora del conflitto, perocchè essa possiede durevoli interessi che possono reatare danneggiati dagli sforzi della tirannia e ha motivi che non possono sparire cogli incerti rivolgimenti dell'opinione popolana. Ove i paritani inglesi avessero sperperati i proprietari fondiari pel 1642, non mai cento e quarant'anni di gloria avrebbero benedetta la memoranda rivoluzione del 1688.-Non in Napoleone che distrusse gli elementi delle cittadine franchigie pella Francia-egli li trovò già soffocati, nè dovea altro fare che afferrare tenacemente quelle redini, su cui aveano con tanta rabbia conteso i suoi predecessori. E si avverta-non vi fu unquanquo un maggiore puntello della tirannia quanto l'Assemblea Nazionale.

Il fallo dell'aristocrazia consistà nel disertare il paese natale in una epoca della più vira agitazione, ed il proprio sovrano, quando correva i più grossi perigli, per l'avocare il dubbio soccorso delle potenze straniere. Un così fatto procedere è sempre reo e perigliose; reo imperò è bassa diffatta dei prinzi dovers sociali—perigliose, poicibè la vittoria accompagnata da tale assistenza ingenera perigli maggiori della sconfitta. Col tentar di suscitare nna vera crociata contro la libertà francese, i patrizi si posero da se stessi nella durissima condizione di dover sempre tanto temere da una vittoria quanto da nna disfatta; perocchè la prima poneva in repentaglio la nazionale indipendenza, l'ultima minacciava la possa ed i dominj del loro ordine. La nobiltà francese non mai si purgò dall' ignominia di essere accolta nell'esercito nemico ed apparsa tra le prime fila di quei battaglioni, che dall'universale credeasi esser venuti per soggiogare la terra natia. I Giacobini debbono rendere vivissime e calde grazie a propri avversari per aver locato nelle loro mani il più potente di tutti gl'istrumenti, col quale potevano agire e tiranneggiare sulla pubblica mentequello, cioè, di rappresentare gli aristocratici come nemici della Francia e la causa della democrazia, come identica con quella della nazionale indipendenza. E quando avvisiamo i potenti effetti che un piccolo pugno di nomini disciplinati fu capace di produrre sul Campo di Marte sotto il La Fayette e sulla piazza del Carrosello il 10 agosto, ci riesce dolorosissimo a pensare, quanto di leggieri potea arrestare la violenza popolana una porzioncella della vaat'armata di quegli emigrati, che furono i primi ad originare la Rivoluzione colla loro insolenza e poscia con vergognosa diffalta tradire il proprio sovrano.-

Finalmente l'errore dei monarchi alleati (fecondissimo fra tutti delle più lacrimevoli conseguenze) fu quello di attaccare la Francia in una epoca del auo più vivido eccitamento-onde tramutossi la frenesia rivoluzionaria in una calda ed animosa patriottica resistenza, senza noi seguitare la guerra con tale empito e vigoria da conquidere e struggere quella pubblica operosità che venne in tal uopo desta. Già già la Francia cominciava ad essere divisa dal medesimo progresso della Rivoluzione, lorquando l'invasion straniera vennela a riunire. La fiera ingiustizia dell' Assemblea Costituente contro il chiericato avea desto il terribile incendio della gnerra nella Vandea, quando lo spavento cagionato dagli stranieri affratellò per qualche tempo i più discordi interessi. La catastrofe del 10 agosto in gran parte derivava dall'improvido avvanzarsi e dallo sgraziato ritiro dell'armata prussiana. Gli amici del bnongoverno in Parigi restarono impetrati dal periglio che correva la nazionale indipendenza e i sostenitori del trono vergognarono di una causa che sembrava collegata coi nemici della patria. Il Burke avea profetizzato che la Francia alla fin fine sariasi divisa in un numero di feudali repubbliche. Il vaticinio sariasi letteralmente avverato, ove non l'avesse frustrato l'invasion straniera che poco dopo ebbe luogo.-L'unità di una repubblica, i trionfi del consolato, i conquisti dell'impero si accelerarono mercè di sconsigliati attacchi degli illeati. Forse la Francia, simile in ciò a tutti gi stati rivolunionari, ara istatu an giorno sospinta nella carriera di un' aggressione straniera onde trovare impiego all' energia che i pubblici monimenti aveano avitapati e cibo per la miseria che aveano creata—pure è cosa oltremodo dubbis, se da sorgente cotale avita gianuma jottoto deriarre quella stessa usione di sensi e di forze militari che sorse possicache già allesti venero distatti nella momeronda campagan del 1792. Nel combatte re una rivolazione, uno dei due partiti vuolti adottare—ni si chebe la-sciare dimagrari a se stessa colle proprie divisioni docchi, se possibile, è per fermo il migliore avviso, oppure attrecarla con tanto di forza e di vigoria da manometeria el eviturguerla completamente.

È grossolano errore il supporre, cho la Rivoluzione di Francia fosse inevitabile oppure che non potesso farsi un passaggio da stato di dispotismo a temperata libertà, senza correre le tempeste ed il mare fortuooso di una così terribile convulsion sociale. E val lo stesso che immaginarsi non potere un rigagnolo discendere da lunga erta montagna alla bassa vallea senza precipitare dirompendo in cataratta, invece di scorrere lenemente per un dolce pendio.-Rivolgimenti forse maggiori di quelli che si operarono nella Francia vennero pur grado a grado indotti in molti altri paesi, senza però ingeoerare somigliante catastrofe; de' cui orrori vanno responsabili le peccata di alcuni partiti durante il suo progresso e la debolezza d'animo d'altri. Il suo camino pari a quello dol delitto che si avverte negli individui, non divence finalmente fisso nel male finchè irreparabili ingiustizie non furono commesse e tutte acconce circostanze di ammenda o neglette o smarrite. E se pur avvi una causa maggiore d'ogni altra, cui tali disastri si possano giustamente ascrivere, è la totale mancanza di ogni religioso sentimento o controllo in molti de più destri e quasi in tutti più potenti suoi sostenitori. E fu il difetto di cotal freno sui bassi e solipsi talenti di nostra egra natura che precipitò il partito rivoluzionario, valicata circa la metà di sua carriera, in quelle fierissime ed ingiuste misure contro i nobili ed i preti, ch' eccitarono la bramosia di tutti gli ordini mezzani nello stato, col promettere loro in bottino le spoplie de'superiori e gittaroco così le fondamenta di un duraturo ed interminabile feudo tra i più alti e i più minuti ordini, coll'impiantare gl'interessi degli ultimi sulla distruzione dei primi. I sogni della filantropia, i dittami dell'entusiasmo, perfino i sensi della virtù ben presto si scoprirono debole salvaguardia degli uomini che calcavano la carriera dello stato tra mezzo le orrende scene alle quali il rivolgimento dei tempi tosto gli addusse. Per cotal riguardo la

rivoluzione inglese ne porge un singolarissimo contrasto con quella di Francia-ed al raffronto di questa, la sua carriera ci pare immaculata di sangue e l'essersi il partito rivoluzionario astenuto da tutte ingiuste misure di confisca che riuscirono cotanto fatali al reame di Luigi XVI. si debbe singolarmente a quel potente e salutare freno imposto sui bassi ed egoistici principi di nostra natura, che sorge dalla cooperazione, anche nelle loro forme più stravaganti, dei sentimenti religiosi. Hume disse, che il fanatismo fu la vera ignominia della Gran Rivolta e che indarno cercheremmo trai caporioni popolani dell'Inghilterra di quel tempo i generosi sensi che scaldavano il petto dei patriotti dell'antichità; ma, senza destare dispute sull'assurdità di molte puritane credenze e la risibile natura di loro maniere, si può affermare, che quello stesso fervore era il solo vincolo adatto e forte che si potè imporre sulla malvagità umana, quando gli ordinari freni di legge e di buongoverno ormai si distoglievano-ed ove stato non fosse quel fanatismo, si sarebbono i puritani infamati colle proscrizioni di Mario e le carneficine del Robespierro.

L'ingrandimento de' potenti non tanto vuolsi dedurre dalla loro vera superiorità sul vulgo degli uomini, quanto dal concorso delle circostanze nelle quali sono collocati rappresentando lo spirito dell' età, in cui sono sorti ad eccellenza. L'eloquenza del Mirabean non avria prodotto alcun buon effetto volendo sollevare il popolo nel 10 agostol'energia del Danton l'avria condotto a precipizio al primo rompere della Rivoluzione-l'ambizione di Napoleene saria rimasta delusa contro lo spirito democratico del 1789.-Questi grand'uomini successivamente si levarono ad eminenza, imperò che la tempra di loro mente attagliavasi colle passioni che agitavano la pubblica mente, mentre il loro ingegno porse ad essi l'eccasione di poterla a proprio libito correggere. Il Mirabeau rappresentò l'Assemblea Costituente;-libero di pensiero, ardito nel linguaggio, indomito nello speculare alcun che, ma scaldato tuttora da una scintilla di amore verso la monarchia e spaventato dagli eccessi che le sue avventate misure poteano anche troppo ingenerare. Vergniaud era il modello del potere dominatore sotto l'Assemblea legislativa-repubblicano nel fondo del cuore, filosofo in principi, umano d'intendimenti, troppo precipitoso e risicato in condotta, vinto da un soverchio appetito di signoria, infatuato dalle sue teoriche speculative, ignorante del mondo e modo di governarlo, privo ugualmente di fermezza per comandare, di vigoria a cogliere pel crine il propizio istante. Danton era il rappresentante della giacobinica fazioneillimitato d'ambizione, sfrenato di principj, non intimidito dallo spargimento di sangue-levatosi sublime tra mezzo i pubblici perigli, con

## STORIA DELL'EUROPA.

un ingegno meraviglionamente adatto per dirigere e con forze non mai raccorciate dalla paura di escitare i popolari eccessi. Unami cotali (in qualunque età) giungono alla fia fine a correggere e dominate le pubbliche convulsioni—come gli avelto i quali invisibili ini (empi, sono attratti da un innato isitato sulla scesa del sangue a cogièree giu disini frutti della attrudi discordia e violenza.—





## CAPITOLO VI.

REPUBBLICA FRANCESE, DALLA CADUTA DAL TRONO, FINO ALLA MORTE DI LUIGI.

## -3/03P

## SGMMARIO.

Progressiva decadenza del notere sovrano nella Francia durante la Rivoluzione-Carioni di 'al mntamento-Rabbia del popoiazzo dietro la presa dei palazzo-I ministri girondini riascendone al potere-Il re e la rerale famirlianza, sono deposti-Venerono trasportati al Tempio-Le armata sieguono la Rivolusione di Parigi-Cadata e faga del La Fayette-Immensa possa dei Danton, Marat e Robespierro-Indoie loro-Insistono per un tribunale innanzi cui giudicare gli offensori contre la Rivoluzione-Prima istituzione dei tribunale rivoluzionario-Costernazione cagionata dall'avvantarsi dei Prassani—Piano di un generale maccilo nelle prigioni—Si obiud le barriere per impedire la fuga delle persone sospette—Energici piani dei Danton—Maccilo i igioni - E nell' Abbasia - Discorso di Billaud-Varennes agli assassini - Carneficina nelle prig Carmeliti - Morte della principessa Lamballe - Debite condotta dell'Assemblea - Infernale colare diretta dalla Municipalito di Parigi alle altre autoriti-Enormi e ceiati bottini-Fina dell'Assembleu legislativa-Elezioni per la Convenzione-Prodigiona influenza su loro dei guacobinico club-Tornate della Convenziona-Essa proclama una Repubblica-Cambia il Calendario appicca la lotta tra i girondisti e i giacobini--Indoli diverse---Vergnizud, Guadet, G baroux-Giacobini-I giroudini formano la diritta, i giacobini la sinistra dell' Asse stui rimprocci e diverbi trai girondisti a i giacobini-Stato della finanza-Nuovo rii asseguati-E' atabilita una costituzione completamente democratica.-Vi si stabilisca li suffraçio universale.—Grandi disordini e macelli nella Francia—Il Marat viene accusato dai girundini—Louvet accusa il Robenojerro.—Sua replica e liberazione—I Girondini indarno propoagono di formara una guardia per coprire a difendere la Convenzione-I Giacobini spacci coci antta divisione della Repubblica-Si affretta il giudicia di Luigi XVI--Violenta agitazio iniziata dai Giacobini-Scoperta dell'armadio di ferro nella Tuglierie-Punti prei Puè Luigi XVI cesere gindicato dalla convenzione?-Dibattimento aul subjetto nella Convenzione-La maggioranza determina che si-Condotta nella famiglia regule, prigionia in poi-Gii augusti cattivi vengono separati gii uni dagli attri-li re atrascinate alla practions in post-off acquait extery vegetors separately against the resolution of the property of the propert la sentenza di tutti i membri dell'Assembles-La sua morte è decretata-Dignitosa condotta di Luigi XVI-Ultimo incontro colla sua famiglia-Ultima comunone-Sua morte-Rifessioni sulla di lui indole e sa quell' evento.

L prime correre alle offees, ciacheduna classe the area successivaments aggiunto il sommo del potere a nella Francia, vira dimostra più violenta e tiramento degli Stati-Generali e di giuramento della pallaccia degli Stati-Generali e di giuramento della pallaccia della riccia della contro gli ordini privileggiati,—il 14 luglio le actura della Bastighi a eccitarono l'insurrezione degli ordini mezzani contro il governo—il 10 agostos finalmente. Ia rivolta del popolare contro le

medie classi ed il tronn costituzionale. I caperioni dell'Assemblea Nazionale erano nella miglior parte, scaldati da' più puri motivi. I costoro disegni non furono degni di biasimo che per la precipitanza che accompagnavali sempre derivante da una inesperimentata filantropia;le misure della Convenzione s'imbrattarono della ferocia del popolazzo e della crescente turbolenza de'grandi ingegni che d'ogni dove sorgevano: -il reggimento dei Giacobini segnalavasi per l'energia d'uno sfrontato delitto e bruttato colla crudeltà di schiavi emancipati (1), "I sudditi," scrive quel sovrumano di Tacito, "non ponno, senza correre troppo grandi perigli, capovolgere il potere dominante; perocchè da indi in poi, sorge una necessità per commettere delitti. Per evitare le conseguenze d'no solo passo avventato, gli nomini sono stretti ad ingolfarsi ne' più disperati eccessi."-Le nazioni e gl'individui percorrono del pari la carriera del delitto-una volta incominciata, esser non puote, senza la più ferma risoluzione, abbandonata. I finali atti di ferocia nei quali entrambi da sezzo terminano, sono in generale il risultato della necessità-delle gravezze nascenti da nua passione eccitata, e dei terrori prodotti da una mala coscienza che già già si anticipa l'imminente castigo-La virtù del pentimento non si trova che al primo passo che si muove; e se noi volessimo risparmiarci le ultime infande azioni di sangue, dovremmo schivare il primo passo seducente.

Ed in tanta viennda di cose, nulla evvi di struordinario o di contrario a ciò che arria potulo anticiparsi. I popoli, in tutte etadi, sono o trascinati da' loro interessi o retti dalle proprie passioni. La forza dell'Intelellato, oimipotente nel passare a sottile disamina il passato, di rado si avvette nel giudicare il presente. Specchiatistima rè la causa e da lunga stagione venne trascritta dal Hume. Nel giudicare le azioni degli altr, noi siamo induiti soltanto alle noste ragioni e sentimenti. Nel l'operar per noi istessi, siamo governati dalla nostra ragione, sentimenti a passioni (2).

È nn goffo errore supporre che il gran corpo degli nomini sia capace di giudicare correttamente lo pubbliche hisogne. Verun uomo, in qualunque grado, gianamai trovà la decima parte de' suoi opinanti atta per cotanto officio.

So le opinioni dei più su le grandi quistioni che abranano la società i esaminino, si troveranno basate su le più vaghe ed inceste fondamenta. I pregiudigi succibati cel latte materno, le animosità personali, i privati interessi formano le secrete sorgenti d'onde scaturiscono le opinioni che regolano alla fu fine la loro condotta. La verità in

[ 1 ] Mig. 1. 106.

[ 2 ] Home, vi. 146

to age - Cu sta

ultima trionafa, ma non divien predominante a non quando cominciano a taccere gli interesati, si etilippono lo ardenue a nella secola del patiamenti gli uomini sequitaton sperienza. L'edificio sociale nei tempi ordinari si erba sabbe e la moderazione s'imprime an se minure di preverzi della contraria natura di tali interessi e dall'opposta producan di simili desideri. La vece odira riginore odetta il fatta quando le lotte ta. La nabilità delle libera initiutioni deriva dalla diversa natura della forra che constantennet concitato na novenza le une contro lo altre-

E si latte considerazioni se porgono l'eterna ed inconcussa obbiecione contro tutti estituzioni democratiche. Qualunqua Blata i giverni sono esposti al lore controllo, ti diriggono nel tempi calmi e trauquilli dalle cabalee neme d'ogni intercesse, e nell'ora del periglio dalle tempeste della passione. L'Auertea al presento ne perge un ecempie dal primo vero (1): lucida prova del aecondo, la Francia durante il Regoo del Terrore.

E coloro che caldamente difendono l'originaria uguaghanza e l comuni dritti dell'umanità, dovrebbero più presto addimostrare con luminosi argomenti, esser gli nomini eguali in capacità come in nascita,potere la società esistere tramezzo le moltitudini che da se stesse giudicano la ragion delle pubbliche bisogne. Bene si consiglierebbero a dimostrarei puranco che il più bajo subietto dello studio umanoquello che in se stesso acchiude le più ampie cognizioni mortali, quello che richiede il più sottile e freddo gindizio possa adequatamente esser padroneggiato da coloro cui natura parve niegare la potenza del pensiero, che atante le diurne fatiche rattrovansi impediti dall'acquistar sapienza e che meglio degli altri sono esposti per situazione ai biandimenti dell'interesse. Più ancora: -- provarci dovrebbero cotestoro, che quando le moltitudini esercitano i propri dritti non sieguono, come zebe, i despotici caporioni creati dal proprio capriccio; e che una democrazia non è come suona il dire dello Stagerita "Un'aristocrazia d'oratori, qualche fiata soltanto interrotta dalla monarchia d'un solo oratare."

E quando le differenti classi, durante le convoltéent d'una rivoluzione sono apinita du train è crospersi fleramente, l'unous virianos e prudente norre presentiasimo periglio di cader vittima del violento ed ambisione, ove tutti membri viritorsi della consumanza non al ternio insismo, vanti dal comune pericolo, e non ai alfratelliva animosamente perlotara. Negl' ultimi stadi di torbidi sifiniti, è difficilissimo per loro riscipulsare la samerita signoria—ove non sieson risoluti e uniti i

<sup>[ 1 ]</sup> Hall, America. IL 178.

impossibile impresa. Na dobbiamo maravigilareir chè simile fatto à un'altra consequenza dei overseposti prizeipi. Nella micha territair di um hittigati no reisine comunità sono di post loro, il arcini, il corregio risolatono gradiano di uminessamo. Il virtuosi con rafferanti del propositi del pr

La presa delle Tuglierio e la prigionia del re distrussero la monarbia. L'Assemblea ebbe scoperta la propria debolezza rimanendo spettatrice passiva della lotta e le vere redini del governo caddero così nelle mani della municipalità di Parigi—la municipalità governava parigi; Parigi regeva l'Assembleo, l'Assemblea guidava la Frageva l'Assemblea.

Durante il caldo dell'azione, i caporioni dei Giacobiai evitarono la scena del perigio. Sparreil Marta nello scombagilo universale, addessando tutto il peno dell'attacco a Westermana e il Santerre tenevasi addietro colle forro dei foloropii, finche fu siretto dal Westerman coi colcello alla gola a seguire le truppe marsigliesi. Anche il Robesierro si rimano appitatato qual consiglio evantiquatti ore dopo il conditto i fice alla comune ove vantò pomposamente di esser stato l'autore, capo e vincitor della giornata Giardo.

Ed appena le guardie svizzere furono rovesciate, il popolazzo dette pieno sfogo alla propria vendette in succheggiando il palazzo. Stanchi finalmente quel tristi delle carnoficino e degli orribili guasti ruppero in minuti brani i magilici addobbi o ne sparareo que e là gli avvanzi. Briachi salvaggi penetzarono nei più privati appartamenti della regina el vir dettro sogo ad ogni maniera di indecente col oscena ribalderia.

In un istante, tuti i fortieri e gli archivi vennero aperti e le carte che contenenson hecrate in miutissimi brasi o sparte pei quattro venti. Indi tosto agli orrori del bottino e dell'assanisio succedere quelli degl'incedi. Gis gia le famme devantatrio tocavano l'asquato edificio e i più vivi sforzi dell'Assemblea appena giunaero a salvare dalla distraziona di venerando domo delle Tuglicie: . Nè i più remoti

] I | Louvet, 96, Rev. Mess. vol. xxvi. [ 2 | Barbarous, 5, 47, 69, 7h. iii. 6.5, Mig. i. 200

un very Grag

angoli della città andarono esenti dal poriglio;—in vero dietro che lo sacriche dell' attiglieria e il ripetto fuoco d'interio hatagliori fierie intatgliori fierie intatgliori fierie intatgliori fierie intatgliori fierie moste cessati, solo i rari colpi della moschetteria mostravano quanto attivamonto fossero i fuggiaschi perseguiti—mentre l'eco ripercosso e la verberaziono da tutti i quartieri indicavano, quante parti della città fossero divionate le seene degli orrori (1).—

Al romper alba del 11, un'immensa gragația di gent si raddenulo en longo che tutturia stillava sangue degli Stizare itola periti il giorno in inanati martiri del proprio giuro.—Una strana mescolanza di sensiagitara gli spettatori;—qui soccorrevano i fertii dei inuna decretarono onorificente alle truppe che aveano combattuto dal lato della Rebubblica della moltitudini festantis i cantarono ini di libertà I Cli emblemi del passato regno, le statue del sovrano furono petor della comune, internamente distrutti. Gil atri di thorno furono addetti alla fonderia dei cannoni e nè manco il none di Enrico IV polt proteggere la propria immagine dalla distrutione.—Il triono d'ogni democratica licenza nella Francia venne segnalato dalla ruina dei più volenon andra debitori all'antichia. I Rivolutorari che di unla volenon andra debitori all'antichia, ripudiarono gli coori ch'ella avea tramessi si proro fifeli (2).

Prima cura dell'Assemblea si fu quella, di provvedere in qualche modo all'amministrazione delle pubbliche hisogne, dietro il rovescio del trono. A tale oggetto i ministri girondini, Roland, Clavière e Servan furono ricollocati nell'officio dell'interno, dipartimento di guerra e finanza-mentre il Danton ch'era stato primissimo direttore della Rivolta venne nomato all'importante officio di ministro della pubblica ginstizia. Quest'audace demagogo parlò a capo di una deputazione scelta dalla municipalità in sifatto linguaggio, con cui hastevolmente dimostrava ove il reale potere del governo oggimai risiedeva. " Il popolo, che ne inviava alla vostra barra," gridò l'audace, "c'imponeva di dichiararvi, che egli vi riguarda come pienamente meritevoli di sna confidenza, non conosce altri giudici delle straordinarie misure cui necessità spinselo ad adottare, se non chè la voce del popolo francese, vostro e nostro sovrano, siccome venne espresso dalle Assemblee primarie."-Incapace di offrire pur nn'ombra di resistenza, l'Assemblea non ehhe altra alternativa se non passare alcuni decreti, coi quali sanciva totto che erasi fatto ed invitava i petizionanti a rendere nota al popolo la di lei approvazione (3).

<sup>[ 1 ]</sup> Th. iii. 9. [ 2 ] Lac. Pr. St. 1. 276 e st. ix. 255.Mig.i.200-

Per tutte le quindici ore nelle quali la tornata dell'Assemblea coutinuò dopo il macello degli Svizzeri, il re e la reale famiglia furone ebiusi entro lo strettissimo luogo, che loro avea servito di asilo. Esausto dalla fatica e quasi dal caldo soffocato l'infante delfine in ultimo cadde assopito in profondissimo sonno tralle braccia della misera genitrice. La principessa reale e madama Elisabetta cogl'occhi inondati di lagrime le siedevano accanto. Il re rimaneasi tranquillo durante l'orrendo scombuglio che d'ogni dove prevaleva ed attentamente ascoltava i discorsi dei membri della legislatura, non che gli audacissimi petizionanti, che l'un diatro l'altro susseguivansi alla barra.-Finalmente, ad 1 ora del seguente mattino vennero trasportati per passarvi la notte all'edificio dei Foglianti. E quando fu lasciato solo, Luigi prostratosi a terra, pregò fervorosamente "I tuoi giudizi, Gran Dio! sono terribili !-- spiraci, tu che il puoi, coraggio a sopportarli. Noi adoriamo la mano che punisce, e quella che si spesso ci ebbe benedetti. Pietà di coloro ch'oggi difendendoci, morirono tt"... Nella aeguente mattina, ebbe quel derelitto il piacere di ricevera le visite di molti fedeli Realisti quali correndo imminente pericolo della persona, atudiarono i passi per dividere i perigli delle famiglia regale. In tanta schiera si dipartiva il fedele Hue, che erasi salvato col saltare da una finestra e tuffarsi nella Senna in mezzo al più fitto caldo del fuoco, ove, lorquando la fatica vincevagli i sentimenti, fu soccorso e campato dalle fauci di morte da un onesto barcajuolo. - Già già gli augusti cattivi sentivano la terribile stretta dell'indigenza. Tutte loro vesti ed averi erapo sacchesgiati o disfatti. Il delfino andò debitore di alcune camice alla cura della moglie dell'ambasciadore inglese e la reina fu obbligata d'imprestarsi venticinque luigi da madama Auguié una delle donne di camerafatalissimo dono, che più tardi si tramutò in fondamento del di lei giudicio e morte, nonostante lo spiendor della bellezza, dell' età e del religioso adempimento d'ogni auo dovere.-Nel corao dei terribili giorni che seguirono, giorni di dura pruova ed esperimenta, Luigi XVI spiegò una fermezza e serenità di che appena si potea eredere capace l'indole aua sempre incerta e peritosa a mostrò quanto poco la di lui indecisione derivasse dal timore dei perigli che il toccavano d'appresse (1).

Per tre giorni la regale famiglia dormi a Foglianti. Appena spirate il terro, l'Assemblea, per comando della comune ordinò, fosse tradotta al tempio. Nonostante l'eccitamento del popolazzo, non poche lacrime si furono sparte, quando il tristissimo corteo passò di lungo le strade. La carrozza, che recava undici persone, rome arrestata alla piazza.

[ 1 ] Lac iz. 250.8,

Vendôme, onde vedessera i miseri avvanzi delle statue di Luigi XIV. Finalmente le porte del tempio si chiusero stridendo sulle vittime infelici e da quell'istante il sesto decimo Luigi cominciò le ultime, immaoulate ed immortali ore di sue vita (1).

La vittoria riportata sul trono il 10 agosto, fu tantosto seguita dalla sommissione di tutti i dipartimenti in Francia al poter dominatore, Le opinioni arano più divise nella rivolta del 14 luglio-così potentemente da quel tempo in poi, le spirito della Rivoluzione erasi d'ogni dove diffuso e tanto generalmente operò più il timore che l'amore per la libertà. A Roane, si aprì un leggiero movimento in favore della monarchia costituzionale, ma non essendo sostenuto, appena nato mori. Gli emissarj dell'onnipotente Comune di Parigi giunsero a sottomettere e spaventare tutti gli abitanti di Francia (2) .--

Ma troppo diversamente cotal nuova si ebbe accolta nel quartiere generale dell'armata del La Favette, che in quell'uopo rattrovavasi a Sedan. Gli ufficiali, i soldati apparvaro dividere la costernazione del loro capo, il quale allora si risolvè di provare un'ultimo aforzo in sostegno del trono costituzionale. La municipalità di Sedan, divise i sensi dall'armata; e per comando del La Fayette arrestò e gittò in fondo a bujo carcere i tre commissari spediti dall' Assemblea Nasionale per rabbonire il malumore dell'armata. Le truppe e le autorità civili rinnovellarono il giuro di fedaltà verso il trono costituzionale e tutte cose annunzierono una seria convulsion nello stato (3) .--

Ma il potere dominatore in Parigi, indonnatosi ormai della sede del governo e del venerando nome dell'Assemblaa, signoraggiava tuttavia nelle province. L'ora non era ancor suonata, lorquando i soldati, avvezzi soltanto ad obbedire al proprio capo, arano presti al primo cenno, a rovasciare l'autorità della legislatura. Il movimento del La Favette e delle truppe sotto i di lui ordini immediati, non venne dall'universale assecondato. Una rivolta in favor del trono si risguardava con orrore siccome quella cha di laggieri potea imporre l'antico giogo sul collo della naziona. Dall'altro lato, le tirannie della vile plebaglia non essendosi ancora tutte esperimentate, assai meno si temeano. Luckner che comandava l'armata sulla Mosella, tentò di secondare i passi del La Favette; ma Dumouriez ed i ganerali subalterni, eccitati da ambizioni tutte parsonali, si schierarono dal lato del partito vittorioso. Il primo, uomo di picciolo cuore e d'indole irrisoluta, cantò una pubblica palinodia innanzi la municipalità di Metz-e lo stesso La Favette, si

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. Ix. 242. Mig. i. 190. 2 1 Lac. L 177, Nuc. 1, 197,

<sup>[ 3 ]</sup> Lac 1. 277.

vedendo d'ogni intorno circondato di perigli ed incerto qual corso dovesse tenere nella perigliosa situazione della famiglia regale, fuggi della Piramata, accompagnato da Bursau de Puer, Latour Maubourge Lumeth coll pensiero di redidire agli Stati-Initi, voe i suo pirmi fatti d'arme a favor della libertade furoso consecrati. Venne egli però arrestato presso la frontiera dagli Austriaci e precipitato nei sotterrazeni di Olmut. Gli si ebbe offerta la libertà, salvo che soscrivesse alcune palinodie. Il magnianino perferi di restara più presto quatti ranoi in rigorosa prigione di quello che recedero in qualche parto dai principi chi avea sposati. L'Assemblea lui dichiari traditore, a pose a taglia il di ucapo. Cost il primo caporione della rivolzione andò debitore della propria vita al exder prigione in una fortezza austriaca (1)—

Intanto, tutto il nerbo del governo si accolse nel pugno di Danton, Marat e Robespierro.-Il primo di cotestoro era l'anima, la vita dell'insurrezione tremenda che scoppiò il 10 agosto. Nella notte che precedette l'attacco, avea a più riprese visitati i quartieri delle truppe rivoluzionarie, incoraggendo il loro ardore; come membro della municipalità di Parigi ei fu il capo direttoro di totte le loro operazioni. Poco dopo, mercè l'alto officio di ministro della giustizia si trovò investito della suprema autorità entro la capitalo e fu strumento orrendo nel portare avanti i sussegnenti macelli delle prigioni. Eppure il Danton non era, per vero dire un efferato tiranno, sitibondo di sangue. Ardito, spoglio d'ogni principio, temerario sovra ogni altro, credea fermamente che il fine in tutti casi giustificherebbe i mezzi-nulla cosa doversi biasimare, purchè accennasse a desiderabili risultanze-pullo impreudimento riuscire impossibile a coloro che aveano animo e core di tentarlo. Gigantesca statura, fronte imperiosa, voce di tuono lui rendeano attivissimo caporione e duce d'assassini più timidi, meno feroci che lni. Sfaccendato causidico nel 1789, crebbe in arditezza ed eminenza coi pubblici scombugli-prodigo nello spondere, strangolato dai debiti, verun partito più a lui avvanzava in qualunque tempo avvenire, anche in quello di personale libertà, se non di spinger oltre la navicella di sue speranze colla fortuna della Rivoluzione. Pari al Mirabeau, era lo schiavo di sensuali appetiti; somigliante a lui, era il terribile condottiero, darante i giorni che gli rise ventura, dolla classe dominatrice. Non pertanto accomunava l'indole, non già dei patrizi che cominciarono la Rivoluzione, bensi de'plebei che ne consumarono le scelleranze. Inesorabile nell'addottar quainnque generale misura, era umano, largo di perdonanze perfino generoso verso gl'individui. Autore delle carneficine

[ 1 ] Lac. L. 278-9. Mig. 1, 199, Th. 16. 30-4.

del 3 estembre, campò da morte cutti che a lui ricorsero in cerca di rifigio e spontaneamente dalle prigioni i suoi personali semici liberò. Ingradimento di propria persona, salvazione del partito cui appartenente arano i das pensiries svus tutti fissi el inamovibili catto su mente. Considerava il Rivolazione qual giucco d'azzardo in cui la posta era morte per il preditore. Caldissimo diference di tutte foreposta era morte per il preditore. Caldissimo diference di tutte forere opia pratica di umansia e benevotenen posticocchè l'ora del pengifo più non cera (I).

Il Robespierro possedea indole troppo diversa.-Senza la foga e la esterna energia del auo rivale, senza l'anima sua dominatrice e l'indomito coraggio, era nullamanco fornito di cotalune qualità che non tardarono a levarlo al sommo del potere. Quantunque non ispleudidi, pure i suoi talenti erano temprati a gagliardia. Tristo ed asciutto nel sembiante, con esile voce e grossolano accento dovè la propria elevazione singolarmente a quell'inflessibile ostinazione con cui aeguia a sostenere le proprie sentenze, quando la causa popolana avea perduti molti de'suoi difensori. Sotto maschera di massime patriottiche celava immensa vanità ed egoismo. Cauto nella sua condotta, lento ma implacabile nelle vendette, evitò quei perigli che riuscirono fatali a tanti de'auoi avversari ed infine si stahili sulla coloro ruina.-Insaziabile nella sete di sangue, sdegnò quella più vile e hassa passione di accumular ricchezze.-E perfino nei giorni in cui disponea a proprio libito della vita di tutti cittadini in Francia risiedeva in un angusto appartamento, il cui unico fasto consiatea nei ritratti di sua figura e nel numero degli specchi che d'ogni dove ne riflettevano la persona. E mentre gli altri caporioni del popolazzo si mostravano squallidi e lerci nell'abbigliamento, ei solo apparia nitido ed elegante ju vesti. Una vita austera, una ben mertata riputazione d'incorrutibilità, ed un totale spregio delle sofferenze umane, mantennero la di lui signoria su i fanatici difensori della libertà, quantunque ben poca intripsichezza avesse con loro e nulla di grande e generoso nell' indole sua. La costui terribile carriera pruova quanto poco conto si debha fare nei rivolgimenti popolani dei vizi dominatori; e quanto completamente un' indomabile perseveranza ed incessante accarezzare l'egoistica ambizione possano supplire alla mancanza di qualità superiori. L'appressare della morte svelò tutta la debolezza di quest'uomo (2); e quando più non potea sperare il riso della fortuna, quando l'avvenire gli si tinse innanzi in color bujo, allora la sua fermezza

( I ) Mig. 1, 201-2, Reland, ii. 11-7.

[ 2 ] Roland, i. 998. Barbarons, 83-1, Mig. 1 217. St. siella Conv. 1, 74 abbandonollo e l'assassino di millanta e più uomini incontrò il proprio fato con minor coraggio della più vile delle vittime che avea al carnefice spedite.

Peggiore dei tre era poi Marat.-Natura avea stampata l'inaudita ferocia di quel fuorsennato negli schifosi sembianti-orride fattezze, espressione d'un demone ribnttavano chiunque lo appressava. Per merlio di tre anni le sue scritture incessantemente stimolarono il popolo a tutte immanitadi-sepolto nelle tenebre, rivolgea nella mente i mezzi di aumentare le vittime della Rivoluzione. Indarno ripetute accuse si diressero contro lui-fuggendo da un sotterraneo all'altro. non cossava dallo scrivere, dall'agitare la pubblica mente co'suoi infernali pamfletti. Era sua massima, non potersi dar salute se non isperperando tutti nemici della Rivoluzione; e cento e mille fiate venne udito gridare, non potere lo stato reputarsi securo finchè 280,000 teste non sarebbero cadute. La Rivoluzione produsse molti uomini che tradussero in pratica misure più sanguinenti; veruno però al parì di costui, che esercitasse un'influenza così potente nel raccomandarle. Fortunatamente la morte troncò a mezzo il filo di sue speranze ed ardimenti e la mano d'una femina eroica impedi ch'ei non cadesse vittima a quelle atroci scombugli ch' egli stesso avea tanto contribuito a creare (1).

La possa di questi tre caporioni rapidamente si risenti nelle misure che si adottarono dai municipali di Parigi. Il Robespierro quasi sempre presentava le petizioni all' Assemblea, " Il sangue," gridava dalla ringhiera " non è ancora scorso-il popolo rimane senza vendetta. Verun sacrifizio venne fin qui offerto a mani dei generosi che caddero il 10 agosto. Deb quali risultamenti si raccolsero al di memorando ? Un tiranno è stato sospeso; perchè non si balza dal trono e si punisce? o cittadini parlate di tradurre in giudicio i cospiratori del 10 agesto-ben lenta via è questa di apprestare la pubblica vendetta-il castigo dei pochi è nulla quando altri fuggeno-devrieno esser tutti puniti e da giudici creati a bella posta a tanto ministero,"-" La tranquillità del popolo," disse in altro tempo, "dipende dal castigo do rei-e che mai avete voi fatto per effettuarlo? Il vostro decreto è manifestamente manchevole. Non è abbastanza esteso nè esplicite; imperò ch'egli parla soltanto dei delitti del 10 agosto, mentre i delitti contro la Rivoluzione sono d'una data molto più antica. Sotto cotal espressione il traditor La Favette ebbe potuto scappare il castigo dovuto alle sue reità. Il popolo, per arrota, non soffrirà che questo nuovo tribunale conservi le forme fin qui stabilite. L'appello da una giurisdizione all'altra genera intollerabili allungamenti

<sup>[ 1 ]</sup> Barbaroux, 57. Garat, 174-87. Lac. 1. 181. Mig. 1.230.

di tompo. È necessario assolutamente che il cennato tribunale sia composto di deputati scelti tra le sezioni con potere di fulminare senza appello le ultime e più terribili punizioni della legge (1)."

L'Assembles indarno si studio di resistere a tali sanguinari addimandi. E come non finive al temporegiare, coi la Comune (nivasule più minacciosi messaggi, protestando che avris dato a martello la campana dello storeno nei più fitto della notte, se la publica vendetta fesse rimasta per più lunga stagione addornita. "Il popolo," si disse in tal nopo, "è stanco dall'inonfribile aggioranze oggi di la pubblica vendetta-badate, ch' ei non voglia ormai stringere nel proprio pugno la spada. Se tra due or eil giuri non fai presto a consincere i rel, le più tremende calamità pendono sul capo de 'parigini."—Intimidii da tali minacco, i deptuti omnarco nu ribunale pel giudicio di tali offensori, primo modello di quella corte, più tardi conociuta sotto il nome di Tribunda Rivolicanorio (2). E quantuqueu sublico condanasse parcechie persone, pure le sue processure apparvero tardive alla Conune, che convan nella meste i più terribili progetti.—

L'avvanzarsi dei Prussiani movea la più viva agitazione nella capitale ed altamento favoriva gli atroci disegni dei demagogbi. Il 20 agosto Longwy fu investita-il 21 capitolava-il 30, l'inimico campeggiò innanzi a Verdun e tosto die' principio al bombardamento. Il terrore, sovrumano istigatore di tutte ferocie, comprese le menti del popolazzo. Il consiglio esecutivo formato dai ministri dello stato, si raccolse col comitato di generale difesa, per deliberare le misure che dovrebbero esser adottate. Alcuni proposero di attendere a piè fermo il nemico sotto le muraglia di Parigi-altri di ritirarsi a Saumur. "Dunque voi non capite," gridò Danton lorquando venne sua volta di parlare "che la Francia è retta da Parigi e so abbandonate la capitale, abbandonate voi stessi e il vostro paese allo straniero? Noi dobbiamo, a dispetto d'ogni periglio, tenere il nostro posto in anesta città. Anche il progetto di combattere sotto le sue mura è stoltezza-Il 10 agosto divise il paese in due partiti e la forza dominatrice oggi è troppo in se stessa poca cosa, per darci qualche speranza di lieto successo. È mio avviso, che per isconcertare i consigli del nemico ed arrestarlo, dobbiamo ferir mortalmente e spargere terrore trai Reali." Il comitato che capiva benissimo l'arcano senso che chiudevano queste funebri parole, mostrò tutta la sua costernazione-"Si, soggiunse quel furibondo, si, vel ripeto, noi dobbiamo ferire e spargere terroro!"-Il comitato ricusò di adottar sì fatto progetto-ma

[ 1 ] Th. III. 26. Lac 1. 281.

[ 2 ] Mig. I. 201. Lac. Pr. St. i. 277, Th.in. 27

Danton presto presto lo sottopose alla Comune, da cui venne ad un batter di ciglio abbracciato. Danton desiderava imprimere nel cuor del nonico l'idea dell'energia del Republicani ed impegnare le moltitudini in tali disperati e sanguinonti partiti, che rendendo impossibile ogni ritirata loro non rimarrebbe altro scampo fuorebè nella vittoria (1).

L'Assemblea, impietrata e vinta da panico terrore fu incapace di arretara le misure in corso. I Girondini che al apasso ne avano retta le decisioni lorquando trattavasi di assalire la corte, si trovarono de-boli e privi d'oggio astegno quando si penadi di affentare il popole. I banchi della Gironda erano vuoti. L'energia della vittoria, e la calea che corre sempre dietro qui li elto nucesso arano passatel alto opposto ed incessantemente discorrendo d'imbrigliare la Municipalità, veruno imprendimento tentava. I caporioni dei Girondisti già et anno misacciati di proscrisione; Roland, ministro dell'interno, Vergniaud, Guadet e fissos i as apertano d'essere d'aro fa nor accoustal.

Il 29 agosto le barriere furono chiuse e rimasero per quarant'otto ore, sicchè rendeasi impossibile ogni fuga. Il 31 ed il 1 settembre (1792) vonnero fatte alcuue visite domiciliarie per ordine della comune, con ampie ed imponenti forze. Gran numero di ogni grado fu imprigionato, ma le vittime principalmente si acelsero tra la nobiltà e trai preti contumaci. Per celare i veri disegni della Municipalità i cittadini atti a portar armi venuero nello stesso tempo assembrati nel Campo di Marte, formati in reggimenti e spediti verso la frontiera. La campana dello stormo cominciò a toccheggiare, la generale battè, il cannone tuonò. Tallien si fece alla barra dell'Assemblea per render conto delle misure adottate dalla Comune. Il Vergniaud ed Errico Lanoue aveano già denunciati i sanguinari consigli che rivolgea nell' animo quel terribile corpo, ma troppo tardi.- I petizionanti apparvero col tuono di voce e coll'arroganza propria dei vincitori. " Abbiamo fatte visite domiciliari," disse il Tallien-"e chi ne ordinava a farle? Voi stessi. Abbiamo arrestati i preti contumaci; ora sono chiusi ed assicurati. In pochi di il suolo della libertà verrà liberato di loro presenza. Se voi ci colpite, immolerete nello stesso tempo il popolo che fu vincitore nel 14 luglio, ebe raffermò il suo potere nel 10 agosto e vuole fermamente serbare tutto che ebbe guadagnato." Infrattanto, moltitudini tumultoanti si stringevano intorno all'Assemblea-appena un oratore chiudeva il labbro, grida tremende di " Viva la Comune! Vivano i nostri buoni commissarit" eccheggiavano fragorosamente per le mura della sala. Indi il

<sup>[ 1 ]</sup> Mig L 202.3, Lac. Pr. St. i. 281.5, Th. [ 2 ] Lac. Pr. St. i. 285, 61 44.9.

popolazzo ruppe nell'interno e sfilò in minaccievole modo innanzi la tribuna. Soggiogati da cotanti perigli, i deputati si sciolaero senza adottare verun partito e così la palma della vittoria completamente si colse dalla Municipalità (1).

Confortata da questo successo la Comune senza più oltre pensare, procedette alle di lei sanguinarie misure. Il Danton ne dirigeva le operazioni e stendeva le liste di proscrizione nel palagio del ministro della giustizia.-Poco dopo apparve alla barra dell'Assemblea per render conto del consigli adottati onde assicarare la pubblica salute. "Una parte del popolo," gridò l'audacissimo demagogo, " si è già mossa verso la frontiera-un altra è occupata in iscavare le nostre trincee-e l'ultima, coll'armi in pugno, difenderà l'interno di Parigi. Nè basta! dovete tantosto spacciar commissari e corrieri e confortare tutta Francia ad imitar l'esemplo della capitale. Vuolsi per noi sancire un decreto con che tutti cittadini sieno obbligati, pena la morte, a servire di persona contro il comnne nemico."-A tal punto la campana dello stormo si ascoltò funebremente suonare, i cannoni tuonarono, perlocchè colui immeditamente soggiunse-" Il cannone che ascoltate, non è il cannone dell'alarme. È segnale di avvanzarsi contro i vostri nemici, per vincerli e schiacciarli. Che mai oggidì si richiede? . . . Ardire! ardire! ardire!!...." Cotali parole pronunciate con voce di tuono produssero la più profonda impressione. Un decreto della Comune venne tosto proclamato, con che annunziavasi il presentissimo periglio che correva la Repubblica ed imperavasi, dover tutt' i cittadini correre armati a'loro destinati posti, appena avessero ndito il cannone d'alarme rimbombare (2).

Si fatti apprestamenti eccitarono în ogni quatiere di Parigi la più viu tenenza. Uni incerot e contino senso di orrore d'ogni dove signi-reggiava. Cliascuno sospettava avvicinarsi una qualche catastrofe funeata, quantuquica veruno aspase dove, quando e so cui diovesse il colopo cadere. Tutto le pubbliche autorità, l'assembles, la Municipalità, le Seioni, di Giacobiai dichiarcono permanenti le loro torante. E sebbene tutta la città fones in conternazione, pure i più crudi sospetti e timori pravelareno nello prigicio. Nel Templo, la famigliar regale, che sorvi ogni altra dovas temere dalle pubbliche agitarioni, studiosamente si feca a chiadere, quala eccidente a vasse desto quell' laundito movimento e rombazzo nello strade; mentre nelle altre prigico il e bicche grundate dei carceriere i l'insolità procusuos di Orgiere tutti e oligiere tutti e ol

<sup>[ 1 ]</sup> Th. iil. 54, Mig. L. 204. Lec. Pr. St. L. [ 2 ] Mig. L. 204. Lec. L. 208.9, Th. ii. 41,

telli che si usavano nell'ora di pranzo, anche troppo manifestarono meditarsi un qualche sanguinario ed atroce progetto (1).

Allo due di mattina (2 actembre) il segno in dato—La purarair battic, la campana dello stormo si ascoltò dei cittadini di tutti gradi si raccolareo intorano alle proprie handiere. I vincitori edi viuti del 10 agosto, apparereo nelle stasse illa. Così completamente la crisi del periglio nazionale e l'agitzioni del momento chbe spezzo qualunque domentico discidio in tal mode un podereno fora sutilirari si premonenti della proprieta della prodereno fora sutilirari si premonenti della prodereno fora sutilirari si premonenti della prodereno fora sutilirari si premonenti della significazioni con constanti della distribuzione (2). Tinditicalisi Municipalità senzà resta di tempo ordinara nolla capitale ormat spoglia del sogi pià aventati cittadisi, l'opera della distribuzione (2).

Tutte le prigioni di Parigi riboccavano a colma misura di parecchie migliaja di persone, arrestate durante le visite domiciliarie nei giorni precedenti. Una banda di tre cento assassini, diretti ed assoldati dai magistrati, si assembrò intorno le porte del Palazzo Civico. Cotaluni spiritelli e scapestrati con largità provveduti dai magistrati, crescevano la loro naturale ferocia. Venne somministrato danajo a coloro tutti che appariano meno determinati e risoluti de'loro camerati. e quella banda selvaggia marciò di lungo le strade cantando inni rivoluzionari. Robespierro, Billand-Varennes e Collot d'Herbois, arringavano alternativamente le moltitudini. " Popolo magnanimo" gridò quest'ultimo, "tu calchi veramente il sentiero della gloria. Deh come tristi e derelitti noi siamo, cui non lice seguire le orme da voi segnato! Deh quanto crescerà l'audacia dei vostri nimici lorquando più non iscorgerà i vincitori del 10 agosto!.... Ob cansiamo almanco il periglio di rimanere responsabili per l'assassinio delle vostre mogli e figliuoli che i cospiratori sono apprestando anche nelle prigioni, ove attendono d'ora in ora i loro liberatori." Cotali voci infinocarono vieppiù l'animo irritato del popolazzo, il quale venne ormai presto a commettere qualunque atrocità e con lunghi ululati die risposta al discorso di Collot d'Herbois chiedendo l'ecatombe delle vittime imprigionate (3).

La prima ad essere assalita fu la prigione dell'Abbazia. I derelitti abitatori di quella tetra exas da parecchi giorni erano sapventiali tiristi o misteriosi cenni e guardate dei carcerieri. Finalmente, a tre ore di mattima del 2 settembre, le crescenti giorda ed il rombazzo chi ottorio nitorno lovavano le moltitudini, annumiarono, esser suonata Fultima Ioro ora (4).

Ventiquattro preti, messi in arresto per essersi rifiutati a prendere

<sup>[ 1 ]</sup> Th. iii. 51-2. [ 3 ] Lac i, 290, Th ii. 75, Mig. i, 291, [ 2 ] Mig. i 591, Lac. i, 299, Th, iii. 48. [ 4 ] Surnt Mound, 22.

il nuovo giaramento, trovavansi in custodia nel Palazzo Civico. Trasportati inse ilegui il la prigion dell'Abazia, tra la rabia e l'escerazioni della vile plebaglia—non appena giuntivi, circondati da furibondo genti, armate di siabolo e di picche, dirette da Maillard vennero precipitati giù dalle carrozzo nella più bassa corte della prigione e là finiti con cento e più colta.

Le grida di queste vittime miserande, che furono messe in minutissimi brani dalla furia selvaggia della plehe squarciarono il velo e tutto aprirono agli occhi dei miseri carcerati il destino che attendeagli. Tradotti separatamente innanzi quell'inesorabile tribunale, caddero tantosto preda della vendetta popolana. Reding fu tra'primi ad esser scelto. Il dolore che soffria per le toccate ferite, strapparono grida di spasmo perfino dal labbro di quell'imperterrito svizzero soldato, e lorquando fuori trascinavasi dalla prigione uno degli assassini gli forò con sna spada la gola, anzicchè potesse giungere al cospetto dei giudici. Le forme della giustizia si prostituirono per affrettare o condurre a fine quell'inumano macello. Tratti fuori de'loro covili i carcerati veniano tradotti precipitevolmente dinanzi al tribunale, ove siedeva il prosidente Maillard a lume di torce, con una snada sfoderata innanzi a lui e tutte sue vesti intrise di sangue-officiali colla sciabola in mano, con volti arraninati, con le camice tinte di sanguigno circondavano il sedile. Pochi minuti, più spesso pochissimi secondi, disponevano del fato d'ogni individno; trascinato dalla sala di quel preteso giudizio, era sbranato dal popolazzo, che famelico di strage affoliavasi alle porte armato di daghe e con alte e disperate grida chiedente nuovo alimento di vittime. Verun carnefice colà ricbiedeasi-i popolani finivano i condannati di proprio pugno e qualche fiata godevano la fiera gioja di vederli correre qua e là per un considerabile tratto, pria di cader morti al suolo. Accatastati nelle camere più alte della prigione, gli altri prigionieri durarono l'agonia di esser testimoni del prolungato martirio de'loro compagni; una spaventevole sete aggiungevasi alle loro torture e gl'innmani carcerieri rifiutavano pur una stilla d'acqua alle più calde preghiere. Taluni ebbero assai pronto l'ingegno e destro di osservare in qual attitudine la morte venia a liberare lo sue vittime e pensarono, quando l'ora fatale fosse suonata, di tener basse lo mani onde col parare i colpi, non prolungassero i loro patimenti (1).

Intanto il popolazzo, rimasto nella corte dell'Abbazia, forte lamentavasi, che solo i più avvanzati potessero ferire di qualche colpo i condannati e che a loro togliovasi il piacere di scaunare gli aristocratici.

<sup>[ 1 ]</sup> Saint-Meard, 22, 30, 40, Th. iii. 61-5-8. Peltier Memorie, xi. 26.

Espero conveniero ed penieiro, che coloro i quali erano più innami degli alti, avieno solutano colpito col rovescio delle foro sciabole cesò la rittime inficili sarieno strette a correro la giotar ta mezzo a lunga fila d'assasini, dimondocchè ciasmo di guesti avia pottu a vere l'inefabile sollazzo di colpirit, sani che spirassero. Le donos del vicino quartiere della cità volero un formale addiamado alla Comune chiedendo lunia per vedere il macello. Periocchè collocossi una lampa presso il luogo donde le vitieme ucivico le nei controlo perio del proposito del moditudino. Si ordinaro posici, sotto la directione di sentinelle alcuna panche, n' Pomiar Mozino posici, sotto la directione di sentinelle alcuna panche, n' pomiar su distino posici altire n' pour la fomenti a testimoniare cotatato spettacolo. Appena un dereittio carcerato era caccisto forma della resultato della considera della considera della concidada da mille colpi estinto, pari ad altrettanti cannibali menavano quel furibiono lai riddi atorno a le datavo a politante (1).

Poco dopo giunsevi Billaud-Varennes, apportando il suo Incco magistrale. Asceso sur una pira di morti, arringò il popolo tra mezzo a questa scena infernale:-" Cittadini, voi avete sterminati alcuni maladetti e così salvato il natio psese. I municipali intanto non sanno come debbano soddisfare il loro debito di gratitudine verso di voi. Cittadini, mi si affidò l'incarico di offrire a ciascuno di voi ventiquattro franchi, che vi saranno sull'istante sborsati. (Alti applausi). O venerevolicittadini, seguite pure l'opera santa ed acquisterete in tal modo nuovi titoli agli omaggi della vostra patria!!!... Ma deh veruna indegna azione lordi le vostre mani;-disonorerete questo giorno glorioso, ove più bassa opera per voi si faccia. Astenetevi dal saccheggio e la Municipalità prenderà cura che tutti i suoi debiti verso di voi sieno soddisfatti. Siate nobili, grandi, generosi, degni dell'impresa cui vi sobbarcaste. E ogni cosa in questo giorno corrisponda alla sovranità del popolo, ch'ebbe commessa la propria vendetta alle vostre mani (2)."-Nè gli assassini tardarono a reclamare la promessa mercede. Stillanti vivo sangue, spruzzati orribilmente di cervella, colle spade e bajonette nelle mani, tosto assediarono le porte del comitato della Municipalità, il quale non sapea dove nè come trovar quattrini per satisfare quelle belve feroci che dopo il pasto aveano più fame che pria. "Pensate voi ch'io mi sia guadagnato soltanto ventiquattro franchi?" gridò un giovine fornajo, armato di una pesantissima daga," Di propria mano io ne ebbi uccisi quaranta." A mezzanotte la marmaglia ritornò ad assediare il palazzo, minacciando istantauea morte a tutti quei del comitato, se non avessero tantosto shorsata

<sup>( 1 )</sup> Abb. Sicard, 112 (8.31. Rev. Mem. xivi. ( 2 ) Rev. Memorie, xivi. 334.9. Abb. Sicard, \$84.5. Th. iii, 74-5.

297

la somas promessa. Alfine col pugnale alla gola, un membro della Municipalità avvanto la metà della somas richiesta di Iresto venane shorsato da Rohard, ministro dell'interno.—I uomi degli assassini e lo somme che revereno, si ponno tutto di legores eritti in sanguo registri della sezione del Giardino delle Piante, nella Municipalità e della sezione del Giardino delle Piante, nella Municipalità e della sezione del Giardino.

Lo splendore della virtù, le grazie della hellezza non produssero alcun buon effetto sull'animo efferato di quelle moltitudini. Fra gli altri, gittarono le mani sul benevolo ed illuminato M. Sicard maestro dei sordi muti, conosciutissimo amico delle più povere e meschine genti. E avria subito incontrata la morte, quantunque spechiatissima ne fosse l'indole ed il nome, ove un animoso oriuolajo, a nome Monnot non fossesi messo inpanzi e parato il colpo della lancia già diretta a passario da banda a banda. Frammezzo a questo macello di carne umana madamigella de Sombreuil, giovinetta che appena contava dieciotto primavere di vita, si gittò disperatamente al collo del padre ch'era caduto in mano di quei beccai e dichiarò la fortissima donzella che non avrebbero colpito l'autore de' suoi giorni se non attraverso il suo corpo. Vinti i manigoldi e quasi direi abbarbagliati dalla luce di tanta virtù arretrarono, ed uno di essi le presentò una tazza colma di sangue, gridandole, "Bevi o donna! è sangue degli aristocratici!" prometteodole, se bevuto avesse di salvar la vita del genitore di lei. Ella bebbe, ei fu salvato. Madamigella Cazotte, più tenera ancor di età andò in traccia entro la prigione del padre durante l'imperversare più tremendo del periglio. E quando le guardie si accinsero a trascinarlo innanzi al tribunale, colei si attaccò così tenacemente al suo collo che si trovò impossibile impresa separarli. Successe in ammollire l'animo crudo degli assassini-ma egli perì pochi giorni dopo col coraggio di no martire e la di lui eroica figliuola soltanto ne apprese la misera morte, quando più tardi venne da duro carcere rimessa in libertà (2).

Simili tragelie obbero lorgo nello stesso tempo in altri ergastoli di Parigi a nella casa religiono che riboccavano di vitime mierando. Nella prigione dei carmeliti, circa ducento preti atavano assembati—in mezzo a costoro l'accivescovo di Ales, venerando per annie per viria, non che parecchi altri prelati. Schierati intorno all'attare ascoltavano le grida degli assassini che menavano informale scalpore cale porte. Pochi di costoro, vinti da improvvisa temenza erano fuggiti e ai trovavano fuori d'oppi periglio, quando rossi di vergopa al pensiero di disettare i loro.

<sup>[ 1 ]</sup> Oltre questi pagamenti si trova registrata pata agli assassini di franchi 1463 in data 4 sui libri della municipalita nna somma antici- settembre—Th. ili. 75.
[ 2 ] Rev. Mem. xivi. 76.7, Sic. 105, Th. ili. 71.

fratelli in così orribble stretta, ritornavono e divisero il loro destine. Altonti dalla sublimità dello spettacolo, quei massalari anfetterano l'opora della distruzione, a vvegnachè temessero non forse il core degli spettatori si ramonibosa anti che fosse compito il muelle. L'arcivscovo di Arles ripetè le prephiere degl'agonizzani e spirazono sotto il
collello quei machini implorando perdono pe il not carnedici. A molti
venne offerta la vita salvo che prendessero il giuramento rivicuitonario- tutti rititatorno, tutti morirono nella fede di Poro padri.—Trati orititato non tatora di materia di considera di mori di coloro che
morti contavansi parecchi curati che segualazonosi per evangelica cacererono la morte dalle mani di coloro che essi avean salvati dalle
sere fanci (1).

Il fato della principessa Lamballe fu singolarmente doloroso. Tenerissimamente attaccata alla regina, dapprima per proprio talento divise la costei prigionia, ma poscia per ordine dei municipali fu confinata nella prigiene della Piccola Forza. Quando gli assassini giunsero alla cella di lei, vennele offerta la vita ove ginrato avesse odio al re ed alla regina-rifiutò e tosto cadde morta d'innumere ferite. Uno de' suoi domestici, che la sventurata femina avea coperto di benefici, ferì il primo colpo. Opella sua angelica persena venne 'teste ridotta in brani. in miseri frammenti, affissi in cima alle picche e recati in solenne parata pei differenti quartieri della città. La testa levata sur una lancia fu dapprima portata al palazzo del duca di Orleans che si levò da mensa e fece un cotal amaregnolo riseline all'orrihile spettacole: poscia trasportata al Tempio e fattone pubblica mostra innanzi ai veroni di Luigi XVI. Ignorande ciò che era avvenuto e attratto dal romhazze che interne si menava, il re assecondando il desiderio di uno dei commissari, si fece alla finestra e dall'amplissima chioma riconohhe l'insanguinate teschio della sua amatissima amica (2)-Un altro commissionario nel cni seno ragionavano sensi più umani si studiò d'alloutanarlo dalla vista di quella scena spaventevole. Qualche tempo dopo venne addimandato il re se rammemorasse il nome del soldato che avea fatto mostra di tanta harharie: "No," soggiunse Luigi, " ma veramente il nome di celui che mostrò cuer sensibile ed umane (3)."

[3] Nan aarobbe fuor di proposito di ristrate- sesi-egti mon sofiocato da accidente occorsiona ciuca solte fan dei talento sonissi aprece; pri mentre si cibrava impressado erribali beveli. "In un lingo appartato" dice la ducbessa stremnie frantementi di sparenteroli terture Co-d'Alexados, "in sulla costa del mare, virta un atui fa l'autore principale dell' assumanio della mono di imen' ciù in una solitare capanna sero, pracipessa Lamballe, "Di Alexante, ini. 284.

<sup>[1]</sup> Lac. Pr. St. I. 2004, Th. III. 645-71-5. In comparain di alcun ensere umano. Ordini [2] Lac. Pr. St. I. St. Rev. Mem. Airl. 71. preciai framo dati dal primo Console alla polini. III. III. X. III

È singolare fatto, degnissimo di membranza nella storia, siccome ci veste a pennello quello stato inconcepibile nel quale combattevasi la mente umana durante tanto tempo di vicende, che molti degli assassini che condussero a fierissima morte i prigionieri, si mostrarono cotalune fiate tocchi dai più vivi sensi di umauità. M. Journiac fu bastantemente avventurato per una combinazione di presenza di mente e di huona fortuna, ad ottenere la sua liberazione dal terribile tribunale-chè due individui a lui stranieri gli pigiarono il piede per additargli quando dovesse parlare, ed appena venne inviato lo si portarono sano e salvo a traverso un arco di picche e di sciabole sotto cui doveva passare. Offri loro danaro, quando fu giunto in luogo di sicurezza-rifiutarono i generosi e dopo averlo abbracciato ritornarono all'opera di morte. Un altro prigioniero salvato in eguale maniera, fu condotto in sua casa colla stessa amorevolezza. Gli assassini ancora fumanti del sangue che avevan versato, insisterono d'essere spettatori dello incontro di lui colla sua famiglia. Sparsero vive lacrime a tal scena e tosto ritornarono indietro con rinnovellata alacrità ad agire sul teatro di morte. Egli pareva che in quello scompiglio e tafferuglio universale tutte le più violenti corde del cuore umano rapidissimamente si riverherassero l'una dietro l'altra; e l'anima estatica, siccome suol succedere in chi studiosamente attende alla rappresentazione d'una tragedia, si trova preparata tanto agli atti più selvaggi di ferocia, quanto alle più tenere emozioni di pietà (1).

Meglio di cinque mille persone perirono nelle diverse prigioni di Parigi durante tali carneficine che continuarono, senza resta di tempo dal 2 al 6 settembre. Quando tutti gli altri prigionieri furono spacciati. gli assassini insaziabili nella loro bramosia di sangue assediarono la Bicetre contenente parecchie migliaia di carcerati, chiusi per ordinarie colne, nè aventi alcuna connessione collo stato. Ma coloro si difesero con tanta arditezza, che si rese necessario impiegare il cannone per isperperarli; e le moltitudini essendo oltremodo fameliche di carneficine continuarono la lotta rinfrescandosi continuamente con nuove forze, finchè i cattivelli carcerati furono superati e tutti postia fil di spada. Ma non essendovi più vittime a sgozzare cessarono finalmente i macelli. I cadaveri furono gettati in fosse antecedentemente preparate dalla Municipalità per riceverli; indi trasportati alle catacombe ove rimangono qual monumento di delitti anche vergognosi ai sepoleri di cui la Francia desidererebbe scancellare la rimembranza (2).

<sup>[ 1 ]</sup> Th. III. 73-4. Journise St.-Meard, Rev. [ 2 ] Lac. Pr. St. I. 295. Th. III. Sl. Scott, ii. 47. Mem., xlvi, 819.

Durante la crociata contro gli Albigesi nel mezzodi della Francia, quattro cento uomini e donne si bruciarono pubblicamente a Carcassoua a grande gioia ed edificazione dei crocesegnati guerrieri (1). Quando la democrazia ateniese spense la rivolta nell'isola di Mitelene passò un decreto col quale ordinavasi tutto il popolo vinto colla sua discendenza (2) fosse passato a fil di spada. Quando i soldati Irlandesi nell'armata di Montrose caddero prigionieri, dietro la battaglia di Philiphaugh furono precipitati colle mogli, coi figli dal ponte di Linlithgow nella Scozia e le bande patriottiche stettero sulle ripe del fiume con alto levate le alabarde, a scannare coloro trai grami innocenti che non annegati avessero attinta la sponda (3). La crudeltà non è figlia di alcun particolar paese, nè si rattrova più in Francia di quello che in un altro stato, posto che sia da simili triste sorti combattuto. Egli è lo scatenamento delle passioni che genera in qualunque epoca cotal effetto fra la plebaglia.

Volgendo tali spaventevoli scene, l'Assemblea nazionale sebbene si mostrasse ansiosissima di arrestare i disordini, pure nulla potè fare. Il ministero cra del pari senza forza-sola la terribile Municipalità tutto reggeva trionfante. Quando infierivano vieppiù i macelli degli assassinii, quando più disperate si levavano le grida di tante migliaja di cattivelli scannati, la legislatura era tutta ingolfata nel dibattere no decreto sulconio della moneta. E quendo l'assassinio doi preti alla prigione dei Carmeliti non si tenne più a lungo celato, inviava una de putazione tentando di salvare le vittime, ma non giunsero che a redimere da morte una sola. Nel giorno seguente i commissari della magistratura apparvero alla ringbiera dell'Assemblea ed assicurarono i deputati, esser Parigi nella più completa tranquillità, quantunque le carneficine continuassero per altri quattro giorni. La guardia nazionale ondeggiante in opinioni esitò agire; e Santerre nuovo comandante rifiutò di chiamarla all'armi. Roland, il solo Roland chbe animo e core bastante di cooperarsi nell'Assemblea con tutto lo ingegno a favore della causa dell'umanità (4); Pochi giorni dopo l'eloquenza del Vergniaud destò dal suo stupore la legislatura ed ebbe l'arditezza di proporre e la possanza di vincere un decreto, col quale rendeansi i membri dolla Municipalità responsabili su'loro capi della sicurezza dei prigionicri.

Il piccolo numero di coloro che consumurono tanta scelleranza snlla capitale francese sotto gli occhi della legislatura, è uno dei più grandi insegnamenti nella storia della Rivoluzione. Quel feroce ingegno del

[ 4 ] Lac 1. 295-8. St. dl Francis, ix. 369. Mig.

<sup>[ 1 ]</sup> Sismondi, vi. 397, 8 | Tacidide, 1. \$50.6,

<sup>1. 205,</sup> Yh. Sit. 76-7-9. [ 5 ] Chamber, Ribelliope di Scorin, iii 97.

Marat aveva detto assai prima, che con due cento assassini prezzolati ad un luigi per giorno, avria governata tutta la Francia e far che treccento mila teste sarebbero cadute. Gli eventi del 2 settembre anche troppo giustificarono cotal sentenza. Il numero di coloro che condussero a fine gli orribili macelli non soverchiò i trecento; e due volte altrettanti, furono testimoni oculari incoraggendo tali procedimenti. Pure un tal pugno di nomini correggeva Parigi e la Francia con un dispotismo che indarno trecento mila guerrieri armati poscia tentarono di acquistare. L'immensa maggioranza dei cittadini ben intenzionati, divisi in sentenze, irrisoluti in condotta, sparpagliati in diversi posti, non potè ridurre a partito una banda di assassini, che si bruttavano, s'infamavano colle più atroci crudeltà delle quali la moderna Europa non ci ha porto puranco un altro esempio. Egli è un importante consiglio ai zelanti e buoni cittadini dell' età future, il dover unirsi a propria difesa sul momento in cui i malintenzionati e disperati incominciano a sconvolgere la pubblica opinione; e non fidarsi mai che un ristretto numero possa impedire la prava ambizione di coloro che vorrebbero annichilire la virtù irresolnta (1).

Ancora-è degnissimo di avvertenza il fatto che queste atroci carnificine ebbero lnogo nel cuore di una città in cui meglio di cinquanta mille uomini erano arruollati nella guardia nazionale e stringevano nelle loro mani i brandi-forza singolarmente destinata ad impedire i movimenti insurrezionari e aostentare in qualunque rivolgimento la sacra maestà delle leggi. Ma erano quelle guardie così sgranate e divise in opinioni e i Rivolnzionari formavano si ampio polao delle loro fila che nulla venne per cotestoro esegnito, sia nel 10 agosto quando il re fu dal trono trabalzato, sia nel 2 settembre quando i carcerati vennero miseramente morti. Cotal fatto ne addita lucidamente gnanta fosse la fiacchezza di un cotal corpo il quale sendo formato di cittadini, si distrae e si appropria le popolane passioni. In tempi tranquilli può offrire un'imponente forza e reprimere gagliardamente le piccole dissensioni; ma allorchè la società è immersa in orribiti convulsioni sociali divien nullo, e difetta generalmente in quei momenti decisivi in cui la sua opera vieppiù si richiede

La Municipalità di Parigi diresse un'infernale circolare alle altre città della Francia invitandole ad emulare i macelli della capitale—Verqua obbedi allo avergognato invito. Lercerati di Orleans erano stati spediti al volta di Parigi; gli emissari della convenzione gl'incontrarona Versaglia, ove rimasero tutti cannali: a teoti tre di que miseri

<sup>[ 1 ]</sup> Barbar, 57. Louvet, Rev. Mem xhi. 78.

lasciati per morti sul terreno e salvati durante la notte dall'umanità di alcune buone femine. Il virtuoso e veggente La Rorchefoucault fu arrestato nella sua carrozza, morto nello stesso luogo tralle braccia della mocilie e della madre (fl.

Il bottino che si raccolse dagli averi di tante vittine, procacciò immense doviria ila Municipaltà di Parigi.—E non soltanto le argenterio delle chiese e tutti i mobili degli emigrati s'incamerarono per suoordine, si tutti gli averi delle vittine entre le carceri sannate from potti dai municipali sotto sequestro e depositati negli ampii magazzini che appartenenno al comisto di Sorregianza.

Ora, nè l'Assemblea, nè la Convenzione, nè altre autorità costituite poterono giammai ottencre un rendi-conto dell'ammontare del bottino, o del modo col quale si dispose. I magistrati avvanzarono un passo di più e di proprio libito venderono i fornimenti di tutti i palazzi sui quali era stato imposto il suggello nazionale, posciacche i proprietari erano emigrati. Il ministro dell'interno non potea impedire questi abusi scandalosi. Tutti gli agenti inferiori delle autorità dividevano gl'interessi coi municipali e le guardie nazionali, rimodellate sotto nome di sezioni armati e composte delle più meschine e poverelle genti erano in istato di perfetta confusione-In una notte l'ufficio-delle-gioie nelle Tuglierie fu saccheggiato e tutti gli splendidi ornamenti della corona disparvero per sempre. I suggelli affissi sulle toppe furono distolti ma veruna impronta di violenza vi apparve-indizio che sifatta ladreria esser stata fatta per ordine delle autorità e non dalla rapacità popolare. Uno de' più preziosi giojelli poscia apparve nelle mani di Sergent membro del comitato che avea soscritto la circolare che chiamava il resto della Francia ad imitare i macelli dei Settembrizzatori Parigini. Tali furono i primi effetti della elezione popolana per una magistratura nella capitale di Francia (2).

In mezzo a tanti orrori l'Assemblea legislativa toccò il suo fine. La storia dilei ribocca d'interesse per loro tutti che studiano le operazioni

<sup>[1]</sup> Le. 1984. Th. Si. 197. circ courts 2 sentine; extrement is aution, Le droines treasment this multicipality of dops in large virtual; of inclusing its opportunity and subre cities district the district and influence in the court of t

della mente nmana nelle epoche delle agitazioni nazionali. La sua apertura fu preceduta da una calma ingannatrice-l' ambizione dei partiti. la furia disperata delle passioni parvero per qualche tempo cessare ed il monarca confortato dagli applausi della moltitudine, assaggiò per pochi giorni le dolcezze d'un'amministrazione popolana. L'Assemblea Costituente avea dichiarato esser finita la Rivoluzione-il re accetta la costituzione e credeasi essere i giorni dell'anarchia per sempre passati. Ma coloro, cui il demone della discordia istiga a nuove scisme cittadine, a rivolgimenti novelli, di rado correggere lo possono quando da faribonde passioni è combattuto. L'Assemblea costituente terminò con spargimento di sangue, con macelli di carne umana-con na re imprigionato, una nobiltà emigrata, un popolo insorto,-preceduta dall'assassinio dei reali e colla bipenne sospesa sul capo dei patriotti. La distruzione che saettò sugli ordini più sublimi della famiglianza sociale, anche troppo dalla convenzione che successele, venne inflitta sui di lei caporioni. Tale è l'inevitabile andamento delle rivoluzioni, quando le ardenze delle moltitudini sono spinte a collidersi contro la benevolenza frustranea dei dabbene; quando la vigoria di azioni, la unanimità di consiglio non si spiegano dagli amici del Buongoverno e dai proprietari; quando la ragione e la giustizia combattono da un lato e un egoistica ambigione dall'altro. L'Assemblea con minori dibattimenti sui dritti astratti e maggior attenzione ai perigli presenti, con minori teorie e con più pratica e movimento, avria potuto arrestare il precipitato andamento della Rivoluzione. Così se si fosse vigorosamente proseguita la vittoria del Campo di Marte, se cinquecento cavalli avessero caricate pella piazza del Carrosello le orde degl' insorgenti il 10 agosto, sariasi impedita la cadnta del trono ed estinto il ferreo regno del Robespierro (1).

LA CONVEXION NATIONALE comincié suo corros esteto i più neri auspici. Il 10 agusto avea decretata la palma della vittoria al partico de-mocratico. L'immenas ed inerte massa del popolo era disponta come in utti rivolgimento civili a passare dal lato dei vincitori. Le sezioni di Parigi, che agiavansi sotto il morso di Robespierro e Marat ric-leasero i deputati più rivolutionari; quasti tutte la eltre citta nes-guirono l'esempio (2). I Giacobini coi chub affigitati, in tal upoo eserciareno un'immenas possas su tutta la Francia. Il principale chub di Parigi avea per tal vista stampate e fatte circolare in ogni dipartimento le liste di tutti i voti, passati dorante la sessione per struires

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. Pr. St. i. 103. e St. di Francia, ix. [ 2 ] Lac. i. 299.

gli elettori. Tutti i deputati che aveano votato contro i desideri del partito popolano e singolarmente coloro che liberaziono il La Fayette si additareno per esser rigettati. A Parigi, i violenti caporioni della Municipaliti de chebre organata la rivolta del dieci agotto, sigegarcono un'irresistibile forza su tutti cittedini. Robespierro e Danton venero nominati i primi tramuezro un unanime scopipo d'applassi e dopo costoro, Camillo Desnoulins, Fabro d'Eghantine, David il eslebre pittore, Collot d'Herbois, Miltud-Varennes, Legendre, Panis, Sergeat, quasi tutti mipilicati ele macello dello prigioni veneroe scelli, sagiungeani per codazzo il duca d'Orleana, che avendo a' sono ittoli adultota, faceasi di presente applicar Filippo Eguagiginata (1).

Prima misura dalla Convenzione si fu quielta d' abolire la monarchia e proclamare una Republica. Il calendario cambià y le de rapi di quello l' anno quarto della libertà, sebbene il primo della Repubblica franceca. Abindi non sepana queste granda misure si addatarono, la faria diabolica dei partiti ruppe con maggiore violenza che prita, e ogunna delle locatati fatolia primer beamosa di collocarsi a capo dell'imisurrezione polinata testi diremota la forza predominante delle Stata. Citali cue quanto terrilla altertanta nontale. Il princip; den professarano fondamentalmente incomparabili; vita o morto pendevano dall'esito della contessa (2).

E disodi della Rivoluzione erano i Girondini. Le loro idere apsuo grandi e generoca exarta dagli attichi circi di Grecia e di Roma o dalla più ampia filantropia dei tempi inciviliti; il linguargio sempre largo e seducente pel popolo; ed i principi, quelli che spirano ad una Rivolazione popolarità ed immensa fana. Eglino però giudicavano l'umanità con una falsa misara. Hoctoro errore falsale, consiste he supporre che imbilitudini potessero regolarsi con imotivi che conclavano a movenza gli austre partitoti che essi muneravano. Unessono attatto di piutti, in, una passione per l'eguaglianza generale, una repugnanza de oqui victore della concentra de

La spaventevole guerra che per venti anni disertò miseramente la Europa, fu desta dalle girondiniche declamazioni, la morte di Luigi XVI, la caduta del trono, il Regno del Terrore derivarone dai principi che aveano promulgati. Nè serve di apologia per tale condotta l'allegare

[ 1 ] Th. iii. [31-3.

| 2 | Mig. i. 212. Lac. Pr. St. ii. 5. Th. iii. 540.

aver schieltamente desiderato una repubblica e la felicità della Franeia. V'ha un antico proverbio che dice " essere lo inferno lastricato di buone intenzioni" proverbio che ci apre luminosamente quanto spesso una condutta perigliosa, sobbene da puri metivi ispirata, possa ingenerare i più fatali risultamenti. Spesso nella loro politica carriera si mostrareno troppo rotti e risicati ed allora la costoro eloquenza ed il genio non servirono che a renderli più perigliosi, stante le moltitudini che erane influite da tanta possa. Onnipotenti nel concitar dal sonno la tempesta si mostravano fiacchi e irresoluti nell'affrontaria: invincibili nelle sofferenze, eroici in morte mancavano di quella energia e pratica esperienza necessarie per aliontanare i disastri. I democratici sostennerli fin quando spinsero avanti la nave della Rivoluzione, ma ne divennero i più fieri nemici appena vollere rabbonirue la furia. Continuamente si aggirarene in un circolo d'errori aspettande di rinvenire intelligenza tra gli ordini più bassi del popolo; che la ragione e la giustizia prevalessero colla moltitudine. Rimasero sempre disingannati dallo esperimentare il variabile ascendente della passione o dell'interesse trai loro popolani seguaci.--Consueto errore in cui razzolano le menti elevate e generose che li rende inadatti ad amministrare gli affari. Professavano di voler sostenere il trono costituzionale, ma non valsero ad arrestare il torrente della furia democratica ch' essi stessi avenno desta; e furono indotti, per impedire disordini maggiori, a concorrere in varie crudeli azioni contrarie del pari alle loro massime e brame. I caporioni di tai partito erano Vergniaud, Brissot, e Roland-uomini di poderosa facondia, di generosa filantropia, di romana fermezza elargiti-seppero morire ma non vivere-e perirone, imperò che mancavano di quella audacia e nequisia che si richieggono per far fortuna in una Rivoluzione (1).

Il principal visio di tal partito, che na intaccova tatte le virtit, cra irreligione. Le apsententul diagraria in cui avvilugarono il natio pace se servano luminoscissimamento a prnovare, quanto inadatti sieno i più alpindedi ingegoi al maneggio degli afara imani od al diritto adempinento dei doveri sociali, ore quel santo principio non regga i loro passi. Con tatto il tora namor della giustizia, dichiarrano redito passi. Con tatto il tra samore della giustizia, dichiarrano redito il continui della Vanto, che s'affiderano sottanto si dittemi preseria. Il dalla religione, nè nadarono certa ile for camino di tradutti, con sei Girossini, in atti per cui non si puoto extensava propina uma-na. Quantineque evolte giusomini di stato abbasolomo ni Partoto scalero.

39

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. J. 253-4. Buset. 84,

dei propri doveri e della giustizia e fondano la loro condotta sulle deboli e manchevoli fondamenta di una supposta necessità, precipitano in un vortice di errori, she presto o tardi gli trabalzano nell'abisso dei più atroci delitti. Arrogi che i più grandi attenti del senno o delle virtù umane non valgono a dirigere o sostenere la mente nelle dure pruove e nelle scene paurose che induce una Rivoluzione. La ferma credenza nell'eternità ed nn senso di religione soltanto possano servire di puntello agli uomini fra tante sventure. Il difetto di tali principi rese il genio e la filantronia dei Girondini di verun pratico valore onde apporre fine ai disastri della Rivoluzione (1).

I Girondini non aveano alcun stabilito convegno, al pari dei loro nemici. Nonostante i caporioni spesso usavano la casa di madama Roland, ove ogni splendore di buon gusto che avea tuttor lasciato la Rivolnzione ed ogni ingegno ch'erasi sviluppato, soleano di frequente convenire. Questa ragguardevole femina, giusta l'unanime testimonianza di tutti i coetanei, esercitava un'immensa influenza sulle fortune del suo paese. Il fuoco del genio di lei, i suoi appassionati sentimenti, l'eloquenza nel conversare la resero capace a mantenere un'indisputabile signoria sugli nomini più grandi della Francia.-Visse troppo a lamentare i delitti perpetrati a nome della libertà e mori vittima della sua fede conjugale-dando mostra, negli nltimi istanti dell'agonia, d'un'intrepidezza di rado agguagliata anche negli annali del femmineo croismo e che, se stata fosse universale nel suo partito, avria potuto spegnere il Regno del Terrore entro sua cuna (2).

Vergniaud era sopra ogni altro il facondissimo oratore della Gironda ma non possedea quella vigoria d'animo e risoluzion di mente, doti necessarie in un caporione di partito in giorni torbi e minacciosi. Di rado le passioni vincevangli il fermo e lucido intelletto-era umano, gentile, henevolo; difficilmente lasciavasi trascinare a movimento, più difficilmente ancora a convincere della nequizia de'suoi avversarj o seguaci. Ma quando presentavansi grandi occasioni e l'ascosa energia di quella sua mente maravigliosa era desta, svolgea fuori i generosi pensicri della no-· bilissima alma in fiumi d'eloquenza, non mai agguagliata nell'Assemblea francese. Non era come il Mirabeau, rotto, enfatico, adatto a raccorre o spiegar le vele giusta l'indolo e la tempra dell'udienza cui porgea discorso-per lo avverso pieno di uniformi adornezze, magnoloquente, scorrevole, talvolta rapito ne'più sublimi impeti d'un'appassionata oratoria grandiosa. Che un tant'uomo non avesse potuto dirigere la convenzione, ci prnova appieno quanto fosse incapace quel corpo di deputati,

[ 1 ] Storia della Convent. i. 142-3.

| 2 | Lac. II. 11-5. Roland, 5, 18-9,

eletto aiccome cralo, a guidare i destini d'una grande nazione (1). Gaudet car più focoso, pieno d'amino e movimento che Vergisiaudi, come i solea afferrare con maggior prontezza i cambiamenti dell'ora e mateinere la sua pressua di mente più fernamente durante i tempo oratore, era multamane or isquartatto come uno dei capi del girondinico partitio per la fermezza e risoluzione dell'indole sua. Barbaroux, nativo del mezzodi della Francia, apporti soce tratte lotte della fazione, quell'ardente temperamento del suo clima di fuoco. Risoluto, sugne, ardimento, dell'indole sua fazione con uno dei con con indole sua capitatti dell'arcine, quelle dispersati mentoso, di huon ora indolvinò i sanguinenti disegni che nel più profindo del cuore volgeano i Giacobini; pure non poli prevatere appoporato suoi consorti, prebe si adottassono quelle dispersat misure che necessi suci consorti, prebeb si adottassono quelle dispersat misure che necessa sarianente richiedeanis, per dare si Gircodini du equaglianza di forze nella lottac che avenon ansiecasta di Giscobini (2).

Ma troppo diversa era l'indole dei Giacobini!... terribile fazione, i cui delitti lordarono in sempiterno gli annali della Francia con inaudite ferocie e scelleranze. La costoro origine ascende alle primissime lotte del 1789, lorguando un certo numero di deputati venuti dalla provincia convennero nel convento di san Giacobo, anticamente sede all'assemblee della Lega. La popolarità di cui godea il club, non tardò ad adescarvi da tutte parti i più audaci e destri spiriti del partito democratico. La nave della chiesa si tramutò in una sala per le tornate dei membri, la sommità di un gotico monumento di marmo nero in sedile del presidente. La tribuna donde gli oratori volgeano la parola all'adunanza consistea di due travi messi a croce l'un coutro l'altro rendendo immagine di un patibolo a metà fabbijcato. Innanzi ad essa stavano alle muraglie sospesi gli antichi strumenti della tortura. stranissimi ma conveuevoli ornamenti di tal quadro-numero infiuito di pipistrelli batteano nella notte le ale attraverso le vaste e sepolcrali volte della chiesa e coi funebri stridi interrompeano di tratto in tratto quegli incontri. E tanto era lo schiamazzio delle voci che d'ogni dove levavansi ululanti, che a vari iutervalli si tiravano colpi di fucile per produrre una passeggiera calma nel tumulto. A questo club, di buon'ora un gran novero di società affigliate in tutte le grandi cittadi di Francia, porsero una decisa preponderanza. Ivi l'eloquenza del sommo Mirabeau tonava sotto quelle volte; ivi da'suoi caporioni si apprestarouo le principali insurrezioni della Rivoluzione (3). Ivi le rivolte del 14 luglio, del 20 giugno e del 10 agosto apertamente

[ 1 ] Th. III. 197-8. [ 2 ] Th. III. 198-9. [ 3 ] Toul. ii. 222; a vol. v. \$37 Chetesubriand

si dibatterono, lungo tempo pria che avessero luogo, e colà si meditarono tutti quei grandi rivolgimenti del dramma che poco dopo devenno eperarsi nell'Assembles.

Ei pare che i macelli del 2 settembre soltante non si fossero per i Giacobini apprestati; chè tanta infamia piomba intieramente sul capo di Danton e sulla Municipalità di Parigi. E come suol sempre avvenire nelle riunioni democratione, i più arrisicati ed insolenti non tardarono ad acquistarsi angli altri padronanza: e le cieche moltitudini batteane palma a palma, decretavano l'onor del trionfo a coloro totti che più forti dall'aperte canne proclama vano la sovranità del popolo. Non men che mille e cinquecento membri correvano di consueto alla giacobinica sala; poche lampe ne irradiavano l'ampiezza e quasi tutti membri vi appariane in abbigliamento inculto mentre le gallerie si empiane di una sozza feccia del popolazzo. In questa caverna di escurità si fabbricarono le sanguinese liste di proscrizione e di stragi cittadine. Le tornate si aprivano cen inni rivoluzionari ed altissimi scoppi di applause seguivano a ciascun nome che aggiungevasi alla lista d'assassinio, ad ogni racconte di sua perpetrazione dalle società affigliate. Unquanque un uemo d'enere, di rade un dabhene venne ammesso entro sifatta società, la quale con ecchio bieco e secreto errore riguardava ciascuno che non fosse attaccato alla spa fortuna coll'infernale legame di commessi delitti. Un ladro, un assassino era certe d'esservi accette. quante sicura di essere rigettata una vittima della sua vielenza. Il conoscintissimo addimando rivelto ad ogni candidato "Che hai tu fatto per esser impiecato se verrà ristantate l'aptico regime?" esemplifica meravigliosamente il legame che stringevali. Il luego ove usavano lusieme era adorno con simboli anarchici, handiere tricolori, busti dei caporioni riveluzionarj dei tempi andati. Assai prima della morte di Luigi XVI, due ritratti adorei con ghirlande di Giacomo Clemente di Ravaillac si sospesere a quelle muraglie; due dita sotto era la data dell'assassinio che ciascuno dei due avea commesso, celle parele "Lui hesto, che potè scannare un re!" . . . . Inferiori a'Girendini per sapere, eloquenza e buon gusto, gli avvanzavane d'assai nelle mal arti e mene di popularità; e trionfarono poi colla plebaglia, perocchè conosceane per esperienza gli argomenti di muovere quelle masse d'uomini donde erano usciti. Ragione, giustizia, umanità erano virti ad essi sconoscinte-basse piaggerie, agitazioni, terrore fermavane i costore infallihili argomenti di seduzione. La forma di governe che prediligevane era ogni stremo di democrazia, perocchè riuscia la più gradita alle classi tapine sul cui appoggio fondavano loro speranze. Amhiziosissimi, cupidi di signoria non volcane, nè permetteane che

atri con loro divideno quel potere che con tante cure, sudori e deliti s'erno procacioni. I più grandi campioni dell'eguagilanza in teoria, d'ernone con colla pratica gli assolutismi tiranni. Nulla avendo da perdere erano operosi, intignati ni discopire tetti quei mezzi che poteno servire ad innalazegli; ni raffensati da alcun mono di coscienza, colsero per qualche tempo i frutti della più rotta nequiria. Capprioni di cola la partito Danton, Marat, Robespierro, Billund-Yarennes, St.-Dant e Collot d'Herbois noni dettinati ad acquistare una escrebile celebrità negli annali della storia di Francia, le cui opre non verranno dimenticate giamma, finchà is voce della occienza leverà suo grido nel cuore cate giamma, finchà is voce della coccienza leverà suo grido nel cuore unano;— che più ficero di tutti i firanti che precedettergli a distruggere di infanzare la santa causa della libertà (I).

E son appena al ebbe aperta la Conventiono, i Girondisti occupravao la dritta, i sedii Ilai sommiti della simistra I Giscobini—dondo faroco designati col nome di Montagone—I primi aveano la maggioranta del voti, avregnacchè la maggioranta del voti, avregnacchè la maggioranta di giuratimenti avas eletti per deputati unosinia, a rafficoto degli altri, casti e temperati d'opinioni. Gii altimi però vantavano dal loro cauto un immeno avvantago, contando trial loro fila tutti i membri della città di Perigi che reggerano a proprio modo il popolarzo, sempre protota da sasciare ad una toro chiamato le porte dall'assemblea e seedo costenuti dalla Municipalità, la quale già nedo Stato era crescituto potenas desimitario e granda centre o convegno del perito. Dessecutico. Un corpo neutrale, formato di quest demonstrato del perito dessecutico. Un corpo neutrale, formato di quest demonstrato del perito dessecutico. Un corpo neutrale, formato di quest demonstrato del perito dessecutico. Un corpo neutrale, formato di questi consecutivo. Un corpo neutrale, formato di questi consecutivo della della consecutiva d

Collegata col Club-padre del Giacobini à Pargi, era una moltiudine di società Migliacia in Inter raggarardo col citude di Francia, cha adecavano discepoli per lo stabilimento principale di Parigi, disseninavano latamenta le umasiano, spodivano continua suppliche incendiarie ribocanti di umbisione per cibare ed accrecere la fiamme dalla capitale. Perfino la magistratura ara su stabiliti cotaluen relazioni con tutte le municipalità della Francia, quali, elette con quasi un suffragio univarsale erano cadeta, conse suole spesso succedere nelle convusicioni civili, nelle mani del più visoleto partitic. Esperatano i veri padronie tiranai dello atato erano, per vero dire, Giacobini. Nella avvanzava ai Gironditi eccotto il ministero, il quale ravillappato e masso in feccotto il ministero, il quale ravillappato e masso in fecco

<sup>[ 1 ]</sup> Tool. v. 130. Lac. ii. 10, Mig. i. 211. Bus. [ 2 ] Mig. i. 215. 72, 81. St. della Coxv. i. 110-2. Chat. Mem. 76.

dalla Municipalità, non serbaxa pur un'ombra d'autorità in Parigi. L'armutar, raccolta nel calore ed ecctamento della Rivoluzione non si confidare contro i caporioni popolani—se pur avesserla potuto, la distanza un cui era collocata e le suo operosissimo occupazioni sulla fronte i minima della capitale della capitale della capitale della capitale della capitale della capitale di

I due partiti rivali mutuamente si offendevano, laceravansi con attacchi ed ingiurie, disiando entrambi signoreggiare la pubblica mente. I Giacobini seuza resta di tempo rimprocciavano i Girondini, accusandoli di volere disciogliere la Repubblica e stabilire ventitrè divisi stati democratici, legati insieme, come le province americane, da una mera unione federale. Ora quantunque cotal disegno stato non fosso giammai veramente accarezzato da loro, salvo quando il duca di Brunswick si avvanzando minacciava la presa dolla città di Parigi, pure gl'imprudenti conversari del Brissot e di altri capi del partito, non che la stravagante ammirazione che ognora professavauo per le istituzioni dell'America, erauo argomeuti bastevoli per dare un certo colorito all'accusa. Altro uon ci volea per renderli oltremodo odiatissimi ed impopulari uella città di Parigi, la cui esistenza dipende tutta dal rimanere, attraverso i rivolgimenti e le fasi civili, la sede del governo. I Girondini ritorcevano contro gli avversari accuse meglio fondate, non tali però da istizzire contro loro la rabbia del popolazzo. In effetti gl'incolpavano tentare di stabilire nella Municipalità di Parigi un potere superiore alla legislatura di tutta Francia-viucere le deliberazioni della Convenzione con minaccevoli petizioni o l'aperto impiego della forza brutale-secretamente apprestare a loro favoriti caporioni, Danton, Robespierro e Marat, un triumvirato di potere, che avria tantosto estinta qualunque libertà che fino a quel di cou tanto sangue e sudori erasi couquistata. La prima parte deil'accusa era benissimo fondata; dell'ultima, il tempo uon troppo tardò a dare un'ampia conferma (2,-Una delle primo cure che punse la Conveuzione fu lo stato della fi-

nazzs. Dal rapporto di M. Cambon, ministro dell'erazio, apparee vavere le precedenzi assembles nuterizzato lo spaccio di due mia settecento milioni di assegnati, ossia meglio di ire sterline 130,000,000—
somma prodificos, spaccitai in tre andi denotinua paree e chiaramente in 
dimostrante che le entrate non più si rievevano dalle ordinarie sorgenti 
dimostrante che le entrate non più si rievevano dalle ordinarie sorgenti 
tora soli vutiquattro milioni. Impertanto un nuovo spaccio rendevasi
indispensabile e toto ordinassi colta malleversi dei nationali demani.

[ 1 ] Mig i. 216, Lac. ii. 10.

| 2 | Th. III, 142-5.

che di ginrno in giorno cresceano ed ormai quasi abbracciavana meglio di due terzi della proprietà territoriale francese, mercè gli averi degli emigrati che s'incameravano continuamente (1).

Ed in quel giorni stabilista una constitucione più democratica di quella aborata dall'Assombbea Costitucione Le Legislativa. Tutti i requisiti e-cessari per essere eletto a qualunque ufficio si abolitono dietto la mozione del duca d'Orienas. Esperò non funcessario discegliere giudici tra gli comini di logge, nè da lais famigià dei proprietari i magistrati. Tutte persono di qualunque grado dichiararensi elegibili al odo pi nosto, el constitucione del constitu

Il Roland, nello stesso tempo porse una spaventevole pittura dei maccelli che gli emissari giacobini avcano con atroce anima di schiavi commessi per tutta Francis. "Ahimè," gridò l'oratore "i disordini di Parigi troppo fedelmente s'imitarono nei dipartimenti. Non già l'anarchia è colpevole di tanta infamia, bensì i tiranni di nuova specie che sbucarono nella nostra Francia di fresco rigenerata. Da Parigi si partono questi giornalieri incitamenti per commettero assassini. Deb come ne lice salvare il popola dalla più spaventevole miseria, quando tanti cittadini sono stretti a tenersi appiattati per la paura-quando inviti per saccbeggio, rapina, carneficine e liste sanguinose di proscrizione giornalmente si affiggono sulle muraglie della capitale? Come mai potremo compilare una costituzione adatta a sanar tutte piaghe della Francia, se la Convenzione che debbe empire a tauto officio delibera sotto i pugnali degli assassini ?"-Dietro un aspro dibattimento, fu vinto un decreto contro gl'istigatori delle carneficine e per lo stabilimento d'una guardia dipartimentale: ma gli eventi che poco dopo seguirono impedirono venissero entrambi mispre tradotte in esecuzione (3).

I Girondisti, scoprendo assai dentro l'indole effertata e cupa del Robespierro, contro lui diressero piemi attacchi. Ossaine Barbaroux pubblicamente lui accusarono di sapirare alla dittatura; ma i experioni del partito, non ance consist della necessità di adottrar vigorose minure contro un nemico così disperato, non appena sorto spesero quell'attacco. Poco dopo fu accusato Marat. Un semo di orrare vinse lungamente la Convenzione quando quella fera selvaggia in sembiani d'uomo le si fece innanti; chè i macelli i quali con impeto foresennato aver accomandati ne les no figor l'arine chi propie orientante var accomandati ne les no figor l'arine chi propie dei mantino del macelli i quali con impeto foresennato aver accomandati ne les no figor l'arine chi propie orientante var accomandati ne les no figor l'arine chi propie chi accusatione del propie de l'arine del marchia del

[ 1 ] Th. (ii. 15), [ 2 | Th. III 150, [ 3 ] Th. iii. 1'2.5,

tuttora freschi e grondavano sangue nella memoria dei deputati. Il Vergniaud lesse un numero di quel giornale, ove freddamente calcolava che settantamila teste doveano cadere, anziechè fosse stabilita la libertà. Le gallerie apertamente applaudirono l'orrenda proposta. Un altro girondino poco dopo lesse un secondo foglio, edito giorni innanzi dall'accusato nel quale dicea: "Una considerazione soltanto mi opprime-è che tutti i miei aforzi per salvare il popolo non gioveranno senza una nuova insurrezione. Imperò quantunque fiate io avverta l'indole della maggioranza dei deputati che forma la Convenzion Nazionale, dispero la pubblica salute. Ora se, durante le sue prime otto tornate, non si gitteranno le fondamenta d'una nuova costituzione, nulla di più ne resta a sperare dalle sue fatiche. Cinquant'anni d'anarchia vi attende. dalla quale non emergerai unquanquo se non per le mani di un Dittatore. vero politico e patriotta. O popolo illuso! se tu sapessi come agire!!." a tali parole, furiosissime grida interruppero l'oratore: alcune di applauso, altre d'ire e vendetta, "All'Abbazia! alla ghigliottina (1)!"

Il Marat ascese la tribuna per replicare. Era la prima fiata che colà si mostrava e tanto l'orrore desto dal di lui aspetto che lungo temno velse inoanzi che potesse ottenere ascelto. Confessò esser sno le scritto, rifiutando nello stesso tempo di ritrattarne il contenuto. " Chiedermi una ritrattazione," egli agginnse, " val lo stesso che insistere perchè io chiuda gli occhi a ciò che vedo, le orecchie a quel che sento. Verusa potenza del mondo, mi potrà forzare a tanto cambiamento d'idee... giammai.-Rispondo per la purezza del mio cuore, ma non posso cangiare i miei pensieri-essi sgorgarono dalla natura stessa delle cose," I Giacobini con tumultuose grida testificarono il loro plauso e vari irresoluti membri, vinti dall'orrore di tante proscrizioni e temendone gli autori, abbandonarono l'Assemblea. L'accusato, scoprendo tutto il vantaggio di sua posizione, cacciò fuori di tasca una pistola "Vergognate," egli gridò, "vergognate di vostra temerità, nell'accusare di simil fatti, I patriotti. Ora, se la proposta di un'accusa contro me fia che si vinca, giuro di bruciarmi le cervella appiè della tribuna. Tale è il guiderdone che io raccolgo delle mie fatiche, sofferenze e miserie a pro della causa del popolo." La Convenzione nascose la paura sotto maschera di disprezzo e dietro mozione del Tallien, votò essere la Repubblica una ed indivisibile, licenziando l'accusato senza castigo per cogliere i frutti d'una vera vittoria (2).

Ma un'accusa a mille doppi più formidabile poco dopo intentavasi

313

da Louvet, uno dei più destri ed intrepidi caporioni della Gironde. Roland, come ministro dell'interno, aven tratteggiato un luminoso quandro in cui sponevasi la situazione della metropoli a arditamente svelavansi i anquinari disegni della comune. "Quando i principi di rivola a di carmedicina," egli disse, "a spertamente si confessano anzi s'applaudono, nha obtanto no fichu, na puri ri grembo della Cornentione, chi più dabiera che nicuoi nascosti partigiasi dell'antico regime, alenni pretesi amici del popolo, celando la propria nequiai sotto vico di giartottiano, non abbiano concepito il pensiero di rovesciare la costituzione etra mezzo la pubblica rima sastare la lor stete scellerata di sanque o d'oro!"

Lesse poscia una lettera del presidente nella seconda sezione del tribunal criminale, con cui sununzisva esser la propria vita e quella de' suoi colleghi minacciata, e richiedersi dallo Stato (nel selvaggio linguaggio dei tempi) un nuovo salasso. A tale annunzio gli occhi di tutti si affissero su Robespierro, che immediatamente ascesa la tribuna, selamò: "Persona al mondo, ardirà accusarmi faccia a faccia!"-"Io, io, mi sarò quel nno" gridò Louvet con salda voce con imperturbabile occhio: "sì o Robespierro, te accuso io qui!" Il tiranno fu tutto scrolleto dalla guardatura e dal piglio minaccioso dell'avversario, il cui coraggio ed ingegno prodigioso avea antecedentemente saggiati nella sala dei Giacobini. Allora il Lonvet in un discorso energico ed eloquente aprì l'indole e le azioni del suo nemico; seguillo al Club dei Giacobini, alla Municipalità, alla elettotale Assemblea, dipinselo con maestria quando eternamente calunaiava i suoi avversari; piaggiava bassamente la vile canaglia della plebe, cogliendo avvantaggio dalle passioni di quelle cieche moltitudini a precipitarle ad ogni eccesso; lui mostrò poscia insultante in nome del popolo la maestà della legislatura e stringendo il governo a pubblicare i decreti che imponea setto pena di ribellione; e finalmente additollo nell'atto che ordinava, sebbene appiattato, le carneficine e ladrerie dei settembrizzatori per sostenere l'usurpazion dei Municipali per mezzo del terrore; inviante emissari traverso tutta Francia per istigare la perpetrazione di siffatti delitti ed indurre le province a seguir l'esemplo ed obbedire l'autorità di Parigi; ed incessantemente occupato a lodarsi da per se stesso e magnificare la grandezza e il potere di quel pepolo donde era uscito. "La gloria della rivolta del 10 agosto, " soggiunse l'oratore," è comune a noi tntti; ma quella del macelli compinti il 2 settembre a te soltanto appartiene; e teco resti e co' tnoi degni consorti per tetti i tempi avvenire. Li popolo di Parigi ben sa come combattere e non assassinare. Si raccolse in un sol corpo innanzi le Tuglierie nel gloriosissimo dieci agosto; ma soltanto poche centinaja di sicarj consumarono i macelli del settembre-

T. 1. . 40

Indarno suondi feloquenza del Roland—Tarma Intelaro del Pétion venno sopossa—Danton rifuti bumoverti—i presidenti delle sezioni attesero ordini dal generale in comando, cho non mai furono spediti gii ulificiali della Municipalità, colle loro solonoli insege presidenti allo atroci carneficine—da cui si riceverono cotanti ordini Date o Robestierro o Ratimente troppo vennero abbiditi (1);11

L'eloquenza del Louvet forte commosse l'Assemblea. Ma nonnostanti i suoi amici Girondini debolmente il sostennero. Reiterate volte si diresse a Pétion, Vergniaud ed altri caporioni perchè corressero a sostener la denunzia, i quali mancarono nel maggior uopo di dire chiara la verità. Chè se avessero testificata la quarta parte di ciò che sapeano, l'accusa saria stata in quell'ora modesima votata e il mostro strangolato nel suo covo. Il Robespierro, atterrito dalla tempesta che ruggiagli sul capo, chieso otto giorni per apprestare la difesa; e nell'intervallo ogni pratica e mal arte di terrore furono poste in forza. I Giacobini tuonavano accuse contro l'imperterrito Lonvet e tutti caporioni della Montagna sbracciavansi operosamente per colpire di temenza i loro nemici. Grado a grado la prima e violenta impressione raffreddavasi e l'accusato ascese la tribuna coll'aria d'un vincitore. I deputati convennero nella Assemblea compiuto l'ottavo giorno o riguardarono l'accusa siccome privata querela tra Louvet e Robespierro, nè alimentarono più sospetti contro colui che consideravano, como lo descrisse il Barère, "l'uomo del giorno-un meschino istigator di discordie cittadino (2)."

Nel conchiudere il suo indirizzo, pieno di nerbo e gagliardia, Robospierro allase ai macelli del 2 settembro "Fnor di dabbio," gridò, "lo carneficine nelle prigioni forono illegali-ma ditemi, fu forse legale la rivolta del 10 agosto o del 14 luglio? Ove sottilmente vorremo definire tutto, ch'è legale, chi, chi di noi potrà difendere la Rivoluzione o salvar voi tutti dall'esser convinti di alta tradigione? Badate quali dubhi, con siffatto dottrine, muovete sulla origino primissima del vostro stesso potero !!.. Senza misure illegali unquanquo il dispotismo sarebbe scrollato da sna base ! . . Qual sovrano vorrebbe stabilire forme legali per la propria caduta dal trono? Ci vien detto e d'ogni parte ripetuto che nn innocente non ba guari peria-si avverta però essersi il nnmero dei sofferenti stranamente esagerato-ma supposto, avervi uno solo, fu troppo. Forsegliora nn cittadino bennato, il miglior tra nostri amici. Oh piangete per lui-piangete ancora per l'indegni cittadini che caddero sotto la spada della giustizia popolana-ma il vostro duolo, come tutte cose umane, abbia un fine. Serbisi pur nello stesso

[ I ] Mig. i. 201, Lac. ii. 17. Th iii. 213. [ 2 ] Louret, 52.

tempo una qualche lacrima per calamità più toccanti e tremende : Piangete! cento mille cittadini sacrificati dalla tirannia! Piangete i fratelli, i concittadini nostri o scannati nelle proprie cune o morti tralle braccia delle madri sconsolate! Dunque non avete voi nè fratelli, nè figliuoli o mogli a vendicare? La famiglia dei legislatori francesi è la terra natia, come lo è l'intiera razza umana, salvo i tiranni e loro consorti. Versate puranco amarissime lacrime sui figli della polve caduti e gravati sotto un odiosissimo giogo-ma vi rallegri il pensiero, che col calmare i miserandi dissidi cittadini, assicurerete la felicità della vostra patria e preparerete quella dell'intiero mondo."-Divisa e travagliata da opposte sentenze, l'Assemblea volonterosa porse l'orecchie alla proposta del Robespierro, depose una lapida su queste personali altercazioni e passò all'ordine del giorno. Barbaroux e Lanjuinais indarno attentarono di tenere viva l'accusa. Gli stessi caporioni della Gironda, irresoluti e balenanti esitarono, nè sostennero i due animosi deputati. "Se da vvero," gridò Barère "esistesse nella Repubblica un uomo nato col genio di Cesare o l'arditezza di Cromvello-se qui rattrovassesi un cittadino fornito dell'ingegno di Silla e de'suoi perigliosi mezzi di montare sublime-se tra noi contassimo un legislatore di vasta capacità, illimitata libidine di signoria, profonda dissimulazione-un generale, per esempio, che riedesse carico di allori per dittarci leggi od insultare i diritti del popolo, io sarei il primo a proporre contro lui un decreto di accusa. Ma deh non vogliamo ormai far misero gitto di tempo, occupandoci di uomini, che per fermo non serberanno un ditolin di luogo nelle psgine della storia-non si collochino per noi stessi i pigmei su piedestalli sublimi -le civiche corone del Robespierro sono mescolate di cipressi." Cosl i Girondini lusingaronsi col mero passare all' ordine del giorno spegnere l'influenza del demagogo quanto coll'esiglio o colla morte e si unirono perfino a'Giacobini per impedire la repplica del Louvet-fatale errore, su cui più tardi la Francia dovè versare lacrime di sangue (1).

Ormai troppo lucidamente si apriva agli uomini veggenti non esser i Girondini più atti a correte la posta e vinece la pruozo coloro terribili avversagi. Gli uomini d'azione, dal lore lasto, tali come Louvet, Barbaroux e Lanjuinais si abracciarono a tutta forza per consigliarii ad adottare vigorosi partiti contro tali e si potenti meninie. È fu tutta falica gitata al vento. . . . la loro eletran risposta era sempre, non voler essi i primi dar principi soli supergimento di sangue. Tutte le loro risora consisteano in declamazioni, tutto il senno in satratti dibattimenti. Moderati in consigli, unanzi difictodimenti, reno benissimo adattip per cresere la consigli, unanzi difictodimenti, reno benissimo adattip per cresere la proposita della proposita proposita proposita della proposita propo

<sup>[ 1 1</sup> Louvet, 58, Mig 1, 225, Th. iii, 227, Lac.ii 15.5.

prosperità di una Repubblica in pace, ma passimi nocchieri per condutre la nave dello stato a alvazioni in mezzo alle più tremende tempeste. Erano troppo enorati per credere alla nequità de l'oro nemici e serupolosi troppo per abbracciar que il partiti che ribideanni per ischiaciarii. E quando vennero avvectiti essere necessario di feriro decisivamente un colpo, replicarono col più stollo senuy freido, esser meglio non irritare vomini di troppo indois violenta (I). Le sole arma, che forcata, consigliaveme di impiegne fromo la regione e di originare, mente atti, consigliaveme di impiegne fromo la regione e di originare, mente cità i loro pugnali. "Era troppo facile il percedere," scrive sull'uopo Luvuet, "a qual fine riusci d'occesse sifatto contraste.

Del resto, i divisamenti che volgeano nella mente i Girondini per sostentare la Costituzione ed appianare la possa della giacobinica fazione, non riuscirono più fortunati nè meglio furono diretti che le loro accuse contro gli individui. Buzot propose di stabilire una guardia, singolarmente a difendere la Convenzione, formata di giovani eletti dai differeuti dipartimenti. Barbaroux nello stesso tempo portò avanti quattro decreti destramente concepiti quali se stati fossero in pratica tradotti, avrieno senza meno mozze le usurpazioni dei municipali. Pel primo, la capitale cessare dovea di esser la stanza della legislatura, imperò che nel maggior uopo mancando a difenderla dagli insulti, avea smarrito ogni dritto a reclmarne la presenza. Pel secondo, le truppe dei Federati e la cavalleria nazionale doveano incaricarsi in una colle sezioni armate, di proteggere la legislatura. Pel terzo, la Convenzione dovea costituirsi in una corte di giustizia per giudicare di tutti i cospiratori contro l'autorità di lei. Col quarto poi, la Convenzione sospendea la Municipalità di Parigi. Cotali misure avrieno potuto per lo manco stabilire un certo contrapeso alla irrefrenata possa del popolazzo di Parigi. e nel tempo istesso dare un colpo dicisivo ai Giacobini ed alla Municipalità della capitale. Il Robespierro combattè di tutta forza la proposta. "La città è di presente tranquilla" egli disse. "Il sangue sparso nel 2 settembre gronda tuttora," replicò il Vergniaud.-" Oggi l'autorità della Convenzione è nell'universale rispettata."-" Voi, voi stessi ogni di la ponete in forse nelle vostre sediziose assemblee, nei vostri sanguinari giornali."-" Un siffatto decreto saria un vero libello contro fi popolo di Parigi."-" Egli al pari che noi freme sotto gli assassinj che l'opprimono."-" Voi disiate di creare una tirannia:"-" Per lo avverso, tentiamo di apporre fine alla vostra:"-" Vorreste stabilire una banda pretoriana:"-"E Voi signoreggiarne la mercè d'un'orda di briganti:"

[ 1 ] Louvet, 56-7, Th. iii. 231.

—" Voi calcate le orme di Silla"—" E voi covate nel fondo del cuare l'ambitione di Convello." Clostal inconde contamiei non sottirona alcun effetto, se quello togli di dirertire la mente dell'Assemblen dall'importanza del vero subietto che occupavala, si che ibbgottita del persigito che in quell'bianda correa, rigito quei soli merzi che si le pre-entavano di evitario in faturo, abbandonandosi colle mani e ce più legati n balla della furiona narmaglia parigina (1). Così il ministero triniti i Giochòni senza sperperari le tutta apri la sua diffidenza contro il populza onna procacciansi alcun'egida salutare contro la voltenza di lui.

Intanio Giucobiai con aras accortezza seppero avvaleni e volgere a proprio vantagio gli errord della Gionda, giungendo forza alla voca che faccano intorno girare, che l'Ioro nomici intendeano di tradurre la stana del governo nelle privince meridionale. Custa fana non tardo di ad acquistar fiche col popolazzo e crebbe il malumore contro iministri, consei della falsistà di tuti avcano, la risguardano con alto prezzo—specchiatistimo indizio comprovante d'aver essi igno-razo che su debolissime fondamenta il popolazo favore e disanno si arato che su debolissime fondamenta il popolazo favore e disanno si abasa. In tutte circostanze i democratici chamorosamente insistevano, perchè si vincesse un decreto atti qui ratio di administra di admini

Ma queste preliminari lotte non furono che un leggiero sperimento delle mutue forze d'ambo i partiti, anteriormente alla gran quistione che ormai dovea a se tirare gli occhi dell'Europa e del mondo.—Era il giudizio di Luigi XVI.

I Giacobini agistai da parecchie ragioni affretavano il processo. Infatti pomedo la vita del re in periglio, speravano di spingere i Girondini a sposare aperiamente la causa di lui e quindi senza falto ruinarlie precipitari nolla fossa. Antora - carprimo biensissione che oli trascinare il partito popolano a tanto disperato piaso, avrebbero megito precinas qualmaque via di ricirona di gereno realita. Arrogi, che arbentenente anche Convenzione, la formazione di un governo repubblicano—e forse penaavano doverni il rendetta dismosti uno temere che quella dei vivi e d'essere troppo periglioso nemico un re balzato dal trono ad una nascente democrazia (3).

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. ii, 19.7. Mig. i, 295. Th iii. 291. [ 8 ] Mig. i. 227. Lac. ii. 90. Th. ii. 375-| 2 ] Mig. i. 296. Th. iii. 299. Lac. ii 14.

A presarar la nazione per questo magno evento e renderia famigliare colla tragedia che deva tra poco rappresentaria non amacarono per totta Francia i Giacobini a prendere le più vigorose misure. Nella Società-Madre di Pargir ippetato velta la quistione fu ventilata e promucciaronsi le arringhe più insedarie sulla necessità di ferire un terribite e deciso cospo constro i necdarie sulla necessità di ferire un terribite e deciso cospo constro i farione realista. I club popolati del dipartimenti venuere sitigati a presentare indirizzi alla Convenzione, coi quali appetamenta delimendavara lu condoma del re. Le sezioni di Pargir and partenuneta delimendavara lu condoma del re. Le sezioni di Pargira di la quali di periodi di periodi di periodi di periodi delimenti dell'aliano titamo. Giusta il la bactivario itograggio di quella fiera età, il presidente avea di frequente promesso soddifiazione a numerosi petiticionanti che il priesgravano, "de faire rouler la tite de Tyran (I)," ed in vari proclami, quel monarca sul cui: capo pendea un terrible giudicio, gli er eta falla Convenzione condamanto.

Strana fatalità ?... in quel versare di tempo una scoperta fatta nelle Tuglierie crebbe sovrumanamente i malumori del popolo contro il miserrimo prence.-Nel cavo di nna muraglia, dietro una celata e ferrea porticella rattro vavasi un gran novero di carte secrete appartenenti alla corte ed ivi collocate, come altrove si disse, per comandamento di Luigi. Colà si rinvennero documenti e pruove che scoprirono i disegni di Talon, l'accordio con Mirabeau, le proposizioni del Bouillé ed altre e molte secrete operazioni. Roland ebbe la sventura col dare pubblicità a tale scoperta di affrettar la morte di quel sovrano cui desiava salvare. Siffatte carte rinvenute gittavano un dubbio sulla consistenza di molti individui del partito popolano, ma non inviluppavano però Luigi XVI in alcun sinistro o biasimevole disegno.-A ciò soltanto ammontavano, che il monarca fieramente pressato da'suoi nemici e diserto di tutti, bramava afforzare il proprio partito o ricevea e alimentava progetti di liberazione da più zelanti de'suoi aderenti.-Ma non si scoperso alcuna traccia di intendimenti, per parte sua, di sovvertire la Costituzione che avea ginrato mantenere, o altro tentare fuor d'affrancarsi da quella tirannia, a cui in quei pretesi giorni di libertà venia assoggettato dalla democratica fazione (2). Dunque il sovrano debb' essere la sola persona in un libero paese, cui si nieghi il privilegio di usare quegli sforzi in favore de propri giusti diritti, sforzi che con tanta ardenza vengono perfino spiegati dal più vile de'suoi soggetti ?

I punti di cui Luigi XVI venne accusato erano numerosissimi. Tra gli altri s'incolpò di aver scritto al vescovo di Clermont, il 16 aprile 1791

[ 1 ] Lac. ii. 3°, Mog. i. 227-8,

[ 2 ] Lac. ii. 83-1, Mig. i 259, Th. iii. 328-7,

"che ove potesse ricovarze la mazrita possa, avria ristantato il clere ce la Costituzione nel loro stato anticoj", covati diseggii di stafite i propri giuramenti e rovesciare la Rivoluzione-corrispoto colla fazione enagrata, la cui ardente brana esta quella di involuzione continua di accesa è helio il rendere mane seria quella di involuzione del primitivo ordine di cose (f). Su questi diversi punti di accesa è helio il rendere mente giunificavami dila tessa circottorni in cui ren collosato; ma mente giunificavami dila tessa circottorni in cui ren collosato; ma che la maggior parte di cesi erano hassissime calanmie contradette del pari dallo virti de di cresoluzione di simino di Liagli. E che se reramelte fosse stato mosso da quelle massime imputatogli, non sarchho ridotto all'opo di render ragione di sua condotta al un'assembles popolara.

La quistione prelimioare che occupò l'assemblea fu, se Luigi XVI potesse legalmente tradursi innanzi ad essa in giudizio. Uo comitato cui si affidò lo ufficio di sciogliere questo problema, rispose affermativamente. Mailhé incaricato di leggerne un rapporto, mantenne "l'inviolahilità accordata a Luigi dalla Costituzione, riguardarlo come re, non qual individuo; la nazione avere supplito all'inviolabilità del sovrano col renderne i ministri responsabili; e che quando avere agito come individno e non per mezzo loro, il privilegio che fruiva dover cessare; il balzarlo dal trono non essere un castigo, bensi un cambiamento di governo; doversi considerarsi soggetto alla legge che fulminava i traditori e i congiurati; e fioalmente il processo volersi istitnire ionanzi alla Convenzion e non alle corti inferiori, perocchè siccome abbracciava tntti quegli interessi che concorreano al mantenimento della giustizia, cosl riuscia impossibile cosa che quel supremo tribunale potesse violar la giustizia (2) e per conseguente inutile chi fosse dalle di lei forme angustiato."

Appena letto cotal rapporto nella Assemblea, un tempestoso dibatimento al lovò. I partigiani di Luigi, abbenchò stretti a simulare con-fessarsi astifatti di suo reato, sottenevano essere generale l'inviolabi-liùi; la Costitucione non aver soltanente provveduto contro le secrete ostilità da parte del re maperino l'aperta guerra, e nell'uno e l'altro fatto non avere altra pena persercitta se non quella di espellerò dal solgio a tali patti avergli in nazione affidato lo scettro; la Convenzione ricevere dal popolo l'incarico non di giudizaro il sovrano, sebbene di embiare il governo; e se i dettami della giustina impedivano la persecuione di lui, molto più le cottomanare di guerra, che non permettevano verun rigore contro il vinto se non sul campo di battaglis; non avere la Repubblica alcun inferense per la uso condociano se non riguardo.

[ 1 ] Mig. i. 230,

[ S ] Mig L 228.

a quelle misure le quali erano dalla pubblica salute richieste e bastevolmente assicurate dalla sua detenzione od esiglio."

Non mancarono però cotaluni deputati che animosamente sostennero una opinione più umana. " Quale," gridò Ranzet, " qual fu la situazion del re glusta la costituzione del 1791? venne collocato a fronte dei rappresentanti nazionali come il di loro rivale. Non era quindi naturale cosa studiassesi di ricuperare quanto più potesse di sua smarrita autorità? Voi, voi stessi non lo istigasta ad appicar la lotta col corpo legislativo? In essa gli toccò il peggio e fu vinto, conquiso, rovesciato oggigiorno rimane disfatto colle mani legate al piè di 25,000,000 di nomini. Avranno costoro la bassezza di assassinare il vinto? Luigi XVI non ebbe, sempre al di là d'ogni forza umana soffocato quell'eterno appetito di signoria ebe con tanta forza è impresso nel cuore umano? e nel 1789 non ispogliò volontariamente un'ampia parte di sua autorità? non aboli la servitù nei suoi dominj, ammise i filosofi nei propri consigli e perfino gli empirici mercè la pubblica voce imposero sulla di lui mente? non gli va debitrice la Francia della convocazione degli stati generali e del primo stabilimento de'suoi politici dritti?" I Girondini corsero a sostenere si fatta opinione, ed il partito neutrale parea inclinato di aderire al rapporto del comitato (1).

Ma i Giacobini apertamente professarono più acerbe dottrine, se pure un tale epiteto può calzare ad atti di rigore contro un caduto nemico. "Cittadini," disse St.-Just, "imprendo a dimostrarvi essere le opinioni avvanzate da entrambi i lati erronee. I nostri avversari, voi stessi, il comitato ch'ebbe letto il rapporto, cercano formule per autorizzare il giudicio del passato re-io, per lo avverso, affermo doversi il re riguardare più presto qual nn inimico che vuolsi combattere, di quello che un reo che dobbiamo gindicare-epperò le forme che debbonsi osservare quelle non sono dei privati giudici, bensì dei pubblici conflitti. Esitazione, inutili allungamenti di tempo, in siffatti casi, sono i più grandi atti d'improdenza. Dopo di aver posposta la formazion delle leggi, veruna calamità esser potria maggiore che quella di trascinare il tempo in lungberie con un re dal soglio balzato. Il mero atto di aver regnato è atrocissimo delitto, usurpazione cui veruna ammenda può assolvere, di cui il popolo è colpevole per aver sofferto e che investe ogni uomo con un dritto personale di vendetta. Verun re del mondo può regnare innocentemente-la sola idea di tal cosa è risibile. Impertanto vuolsi per noi trattare siffatta usurpazione, come gli stessi re sogliono punire tutti attenti diretti ad iscocciarli dal soglio. - O che forse la memoria di Cromvello non venne sol per aver rovesciata l'autorità di Carlo? Eppure, per

<sup>[ 1 |</sup> Mig. 1, 231, Th. iii, 295.8, 305,

vero dire non mi so quale de due fosse usurnator maggiore-imperocchè lorquando un popolo è bastevolmenta vile da permettere che un tiranno lo regga, il potere cade nelle manı del primo che l'afferra, nè più è legittimo nel pugno dell'une, di quello che dell'altro. E verrà il giorno in cui le future generazioni stapiranno che gli uomini del XVIII secolo, fossero più addietro degli aatichi ai tempi di Cesare-quando quel tiranno venne scannato in pieno senato, senz'altra formalità che quella di ventitre coloi di pagnali-senza verun'altra gnarentigia che la libertà di Roma. Ed ora, o cittadini esitate d'intentare il giudicio d'un uomo, vero assassino del popolo, colto nell'atto che commettea i suoi delitti.... -Gli nomini che sono incaricati del giudicio di Luigi, debbono tuttora formare una repubblica-e colore che hanao scrupoli e troppo sottila eoscienza a punire un re unquanquo giungeranno a stabilirla. Se il popolo romano, dopo seicento anni di fierissimo odio contro tutti i tiranni, -se l'Inghilterra dietro la morte di Cromvello, videro la funesta sementa dei tiranni ripullulare nel proprio seno, perchè dunque devono temere alcuni fra noi altri, che vedono la manuaja tremar nelle mani di coloro che appena cominciarono ad imbrandirla, e il popolo nei primi giorni di sua libertà, sbigottirsi e restarsi affascinato dalla membranza de suoi ceppi antichi?"-Al Robespierro forte piacquero cotali argomenti, perchè sososteneali di vero coore, "Considerate" egli disse, "quanta audacia i nemici della libertade ebbero finora acquistata. Nello scorso agosto gli amici della libertà si appiattarono, oggi arditamente si mostrano, levano la fronte, chiedono l'impunità d'une spergiuro tiranno. Lungamente abbiamo sentito discorrere le sue virtù i beneficj suoi. Col sudore della nostra fronte e con inauditi sforzi siamo giunti appena a riscattare i migliori cittadini da precipitate accuse mosse contro loro, mentre la causa del despota,

## " Che dic' nel anngue e nell'aver di piglio."

la sola causa di costatà da noto sacra, che non si possa dibattere parientemente con tutta sottigiezza. Se vuolicierdene agli apolegisti di ui, il mue
giudizio dovrà per lo manco durare percechi mesi; sarà protratto sino alla
ventura primavera, stagione in cui i despoti pottano battere la campagna e voiri quindi a riscattarlo di sostre mani con un attacco generale.
Del qual carriere non si spalance accepiratori i qual vasto campo per
le brighe dell'aristocrazia i . . L'Assemblen, "egli aggiunes," passo a
passo si ebbe discosta dalla vera quisitone portatale inanza. Per vero
dire, non ha qui alcun processo nazionale—Luigi non è accussto—voi
alti rono siste giudici—siste o asserte solustou comini sitato—a è acti

T. I.

alcun verodetto a pronunciare a favore o contro alcun individno, bensi da adottare una misura di pubblica importanza, eseguire un atto essenziale all'esistenza della nazione. Un re balzato dal trono non è buono in una Repubblica che per una delle due cose-o intorbidare la pubblica tranquillità e chiamarne in periglio le franchigie, ovvero stabilire l'una o l'altra. La pona di morte è generalmente parlando un male per questa chiarissima ragione, che per le inalterabili leggi della natura, pnò essersoltanto giustificata da un'assoluta necessità in cui si trova un individuo o la famiglia sociale-e nei casi ordinari non puote esser mai necessaria, imperò che il governo è proveduto di ampi mezzi per impedire ai rei di recar oltraggio a suoi fratelli. Un re dal suglin decaduto, in mezzo ad una repubblica a mal appena fermata, un re il cui nome soltanto è bastevolo a ridestare le tiammo della guerra civile, non nuò esser oggetto d'indifferenza per la pubblica salute-e quella crudelc eccezione dalle regole ordinarie a nulla altro ascrivere si debbe se non alla natura de suni delitti. Io pronunzio con dolore il fatalissimo veroma è necessario che Luigi muoja, perchè ci va di mezzo la Francia! [... Luigi fu una volta re-oggi pon lo è più; la grave quistione che si agita ionanzi a voi è ormai decisa dalle seguenti semplici considerazioni. Luivi non può essere più giudicato; il suo giudizio è gia finito; la sua condanna già registrata, oppure la formazione della Repubblica non è giustificabile (1). lo chiedo che la Convenzione dichiari traditore verso la Francia il monarca, reo contro la natura umana e sia immantinenti dannato in virtà del dritto d'insurrezione."

Toccando cotali strensi queste eccessive preposizioni che i Gineobini vinecre non speravano, in certo modo assicuraronn la condanna di Luigia XVI. E quando tali dottrane una volta circolarono d'ogni dovo, il partito moderato non cobbe più da sperare lieto successo colle molittudima, se non adottano partita siquanto meno durti; imperche che a quell' posca al contendere perchè Luigi fosse esonte da castigo, saria apparano lo stesso 
che abbandonare tutti i principi della Rivolutione. Ciacumo mono sentia di non far ciò senza arristeare la propria persona ed esporsi all'inmignete perigito di enzagire un breve di posto col suo re deretito (2).

Agiata da tali ragioni, la maggioranza dell'Assemblea formati di tirondisti e dei neutrali, decise dovesse il monacra essere giudacto innanzi la Convonzione (3). L'infelicissimo monarea, dacchè era tenuto prigione nel Tempio, era stato privo grado a grado d'ogni agio e di giorno in giorno crescea il rigore di sua detenzione. Da bel principio la regale

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 292-3. Th. iii, 300-3-21-2, [ 2 ] Mig. l. 233.

<sup>[ 3 ]</sup> Mig. i. 233, Lac. ti. 30.4.

famiglia potea dividere le ore assieme, ed affrançata dalle cure di governo, tutte gustò le dolcezze dei domestici affetti e d'un intima tenerezza. Servito dai due fedelissimi Cléry e Hue, il re spendea il suo tempo in insegnando al delfino gli elementi di educazione, la reina nell'adempire colle principesse a più umili doveri-ovvero, come Maria nel castello di Lochleven, in ampj lavori di tapezzeria. La reale comitiva facea colazione alle ore nove nell'appartamento della reina -all'una, se puro e serono era il cielo, passeggiava per un'ora nel giardino strettamente guardata dagli officiali della municipalità, da cui non di rado toccava i più grossolani insulti. Il delfino da se manifestava la più angelica soavità d'indole, non che attitudine allo studio-e cresciuto nella scuola dell'avversità, promettea di aggraziare il trono colle virtudi e l'energia che accompagna le umili sorti. La principessa reale, negl'intervalli d'istruzione, giocava col fratellino ed addelcia con ogni possibile maniera il rigoro della cattura de'suoi genitori-mentre la principessa Elisabetta soffria gli orrori della prigione con quella stessa celeste equanimità, con cui in giorni più prosperi e beati avea chiuso l'animo ai vezzi della beltade ed alle corruzioni di una corte rotta a piaceri (1).

L'eterne sere poi d'inverno s'impiegavano colà nel leggere forte ed alto un qualche brano d'illustre scrittere. Racine e Corneille, ovvero le storie erano lo studio favorito della famiglia regale. Il re non finiva mai dal leggere o rileggere da capo a fondo la storia della Ribellione Inglese scritta dal Hume e meditando sulla sventura e sul lacrimevole stato di Carlo apprestavasi la mente e la ingagliardia contro la catastrofe che ben sapea pendergli sul capo. E la fermezza di lui parve crescere quanto più appressavasi il periglio-quell' irresoluzione e dubbiezze che innanzi troppo segnalaronlo, parvero dileguarsi tostocchè il destino dei suoi sudditi più non era legato col suo. La stessa reina prese esempio dalla costui risoluzione. Dopo il pranzo, il re con sua famiglia dormiano tranquillamente per brev'ora-maraviglioso e tenerissimo spettacolo, quandocchè si a vverta che in quegli istanti sta vano già sull'orlo dell'eternità! . . Nel versare della notte il delfino solea dire sue preci alla genitrice; e pregava per la vita de'suoi genitori, per la principessa Lamballe, la cui morte tuttora ignorava e per l'istruttrice di lui, la marchesa de Tourzel. E quando i commissari della comune erano vicini, toglica di propria mente la precauzione di sussurrare le ultime preci con voce che appena si potea udire. I membri della municipalità, che alternativamente ispezionavano la regale famiglia duraute sua prigionia, tal fiata spiegavano

<sup>1 1</sup> Lac. x. 113-5, Cl/ry, 98.3, Th. fil. 227-50 2

la più insolente barbarie, talvolta la più delicata lentià. Luigi in tutti tempi solen conversare co'usoi lapetteri nella maniera più famigliare, sul subjetto dei diversi traffichi e di frequente gli sorprendea coll'estasione de accuratezza delle sue pratiche norioni. "Non tenete vei donque" disse un giorno ad un maratore, Miaraesu "che queste colonane debbano cedere o rollare".""500 più solide che i troni dei re, "rispose lacoinamente aud leitor rosubblicano l'

Grado grado perh, le precausioni dei aunicipali divennero più rigide ed acerbe. I loro officiali non predenos giamuni di vita la fansigia regale—e quando i capiti ritiravansi a riposo, si pones un letto innanzia la porta di ciacona camera, su cui dorniano le guardio. Santerre, accompagnato dal suo grottesco stato maggiore, ogui giorno ficae una viatta al Tempio en el più bassi sportamente dida i prigione tenevazi costantemente un comiglio forenato dello circibe autorità. Quindi si tolsero a miseri luti pi favtunenti da certrere; poso dopo, con minuta rievo a miseri luti, pi favtunenti da certrere; poso dopo, con minuta ricorione che non selo fosse fore il sollivo o' l'ogamante le ore di tedio corione che non selo fosse fore il sollivo o' l'ogamante le ore di tedio con lavori d'aco. ma loro repede a monostibilo di reconociar le vesti (il-

Rigoroamente eschai da qualuque comunicatione colla città, con gravissimo stento potenon ricerver qualche uzora degli eventi des ai alternavano. Ma l'impensità del fodelo Ciéry, scopria un metodo con cui fino de un certo gravia, potenon far paghi per questo riguardo l'oro desidori. Col mezzo d'un resolitore di gazzete cho mette ai sotto le finestre dei re, recitando ad alta veco il più interessati articuli che via contensazo col pretento di ficiliarrae la vensita, Ciéry, overcebia alla nuovo del giorno, le quali nella sera, posiciache titravani il monarca al letto, ansurravagli pan piano, senza che gli officiali del-la città potessera cosportire il novo cacorgimonto del serro fedelo Si.

Ma nou volse lunço tempo che i magistrati di Parigi invidiarono perfico a reali capiti il semplicissimo condorto che derivarano dal dividere l'infortunio assiene. Esperò dietro una risoluzione della Municipalità il determinio, che il re ed il dellico doressero essere separati dalla regina e dallo priocipesso. Cottal decreto, quanto insulie all'artatano barbaro, achiantò i cuori di quei meschinelli—il loro cordogito fa cotanto acuto e fere che giunso perimo ad ammollire il duro cuore dei commissaryi della magistratura, i quali lasciarono la camera, per non tovarsi la ejgità haguate di lacimu. Poco dopo, l'amarezza del quodo.

<sup>[1 |</sup> Chery, 52.3.5.0, Th. III. 202.3, Loc. 2. [2 | Th III. 251 Chery, 62. + reg. 155.42, Th. III. 251.

alquanto si addolcia, imperò che permetteasi desinaisero assieme—e la gioja che pruovarono al primo incontro dietro la loro separasione fu si viva che perfino i ferrei ed induriti carcerieri furono mossi al pianto (1).

In quel giorno, in cui erasi risoluto che Luigi dovessa apparire alla sharra della Convenzione, trovavasi cuso occupta do insegunar al del fino la sua lezione, lorgunado apparrero i comminari ed informarone de fino la sua lezione, lorgunado apparrero i comminari ed informarone de recurso de la cesato monarca, dover recare il gioviento proceso alla su mardre—Luigi inearamente abbracció il figlinolo e a fatta separatione forte il compuse. Ad un'ora il prefetto di Parigi. Chambon, entrè e lesse il decreto con cui ordinavasi, che Luigi Capeto dovia comparire alla sharra dell' Assembles. « Capeto no de il mio nome," egil parire alla sharra dell' Assembles. « Capeto no dei mio nome, "egil mo n

E quado madama Eliabetta fa reas conscis delle misure adottate controi misero esi mostrò del tutto protta alla catastrofe che pur troppo non doves tardare a seguire. "La regina ed io", disse, "sismo proparta a peggio acoror—nel vogiamo chiudece gli locchi sul fato che lo attenda. Egli morrà vittina del suo amore pel popolo, per la cui felicida con abbe mancio giamosa di afficiarent del in cui ascende ficilida con abbe mancio giamosa di afficiarent dal in cui ascende del re, una ferma credenza nella l'rovidenza, lui possono sestemore in quest'estremo eradde. Cier; vo sirretta losciato solo col mio fratello —raddoptiate i vosti ultici a suo riguardo—ch'e ocesto voi, non v' ha persona al mondo, cui ci si adotta offidare (3)."

Immense molitudini si affoltavano per le strado, mentre passava il monacca; et mezzo a millo e mile irioluzionarie grida, alcuni sembianti, talune guardature qui e là tradivaso un profondissimo cordoglio. Ma l'aspetto di Luigi. XVI per niciota diffiria da quello che tenea ne sua giorari properti e rideotti, lorquando passava da un palago al l'altro. Sei cento fanti e tre pezzi di cannone caricati, procedevano, eseguiano la carozza (4).

L'Assemblea, avvisata che il re appressavasi, caldamente ebbe a tutti raccomandato, si serbassero calmi e tranquilli, appena il re fosse entrato

<sup>[ 1 ]</sup> Lec. x. 180-2. Clory, 60. [ 3 ] Clory, 120. [ 4 ] Clory, 171-30. Th. iii. 329, Lec. x 171. [ 3 ] Lec. x. 173. Th. iii. 329.

nella sala. "In ordino," grish Barrire, "che il reo sevrano rimanga spaventato dalla trasquilità della tomba. Rimembrate il terribia silenzio che accompagnavalo lorquando rieduva da Varenna—silenzio che profetava il giodizio dei re fato dalle nazioni. "e-la papaveri li presi dette Barriere, tautosto volgendogli in parola, con voce spenta dissegti: "Luigi, la nazione francese ti accuesa. Or ora secoloraria la eccue e le colpe che si muovono contro di te. Siedi, Luigi, ""-Ed il monarca si assise con imperentiro volto, si segno di spavento, ne ombra di emozione apparvergli sul sereno sembiante. La dignità e la calma di sua presenza farona i potenti che i Girondini entivania sepapar furtivamente le lecrime da sotto le ciglia e perfino il fanatismo di St.-bat, flobespierro « Marsa dovetteno eru mi stante cedere ai sensi di umanità (1).

Le accuse saettate contro Luigi, ammontavano presso a poco aduna enumerazione di tutti i delitti della Rivoluzione dal suo primo rompere nel 1789, quali si rovesciarono tutti a carico suo. Le risposte di lui, anche giusta la testimonianza de' suoi nimici, furono brevi, ferme.-In tal uopo die segnalata pruova di una presenza di mente maravigliosa ed in molte circostanze rimase vittorioso sopra i suoi nemici u toccò loro il cuore colla ingenuità di sue risposte. L'affare di Naucy. il viaggio a Varenna, la soppression della rivolta nel Campo-di-Marto erano giustificate cogli stessi decreti dell' Assemblea-la catastrofe del 10 marzo, colla difesa della propria persona, potere conferitogli dalle leggi. Ad ogni quistione del presidente, rispondes con lucidezza, conprecisione: niegando alcuni atti, altri mostrando come l'opera de' soci ministri, giustificando poi totti coi poteri accordatigii dalla Costituzione. E quando venne iucolpato di spargere il sangue del popolo nel 10 agosto, allora soltanto con forte voce rispose: - "No, non jo lo sparsi."-E parve cauto e provido, in tutte risposte, di non implicare giammai alcun membro dell'Assemblea costituente e legislativa e molti che là sedeano come suoi giudici, forte tremavano ch'egli non tradisseli (2).

Ora i Glicobhici con alto raumarico videro la profonda impressione che erasi produta sulla Conventione, dalla achietta sposizione del vero e dal fermo, na calmo contegno del sovrano. I più violenti e rotti del loro partiti perposere, fosso l'Indelice monarca in quella stessa notte appieato per la gola; uno scoppio di risa disboliche levato dalla Montagna seggi l'atrocissina proposta. Ma la maggioranza, formacta di Girondini e dei neutrali, decise, sarebbe Luigi XVI giusta le formole di legge processato o difeso da un consiglio di svocesti (3).

<sup>[ 1 ]</sup> Lac. x. 175-4, Mig. i. 295, Th. iii. 591, [ 2 ] Lac. x. 172, Mig. i. 235-4, [ 2 ] Lac. x. 177, Th. iii, 331.

Appena Luigi ritoranto al Tempio, vennegli fatta nota la fera riuhuinone presa dalla Gomune, non escripti pi permesso di vedera la suda
miglia. "Il mio figliuolo per lo manco" esclamò con un tunon di voce
che avria impletostio il cuer di una tigre, "non dovrò d'unque più mai
rivedere il mio figliuolo ? Qual inutile crudettà, privarmi della vista
di quel earo infanter" Alle otto e mezz, ora in cui di consulto soleva
andare il deffino a letto, con fervorose prepières escogiurò quei tristi
perchè permetteresegrià vedere per un istante solo il suo figlio, e henedrito-ma anche questa grain al disolato padre rifiutavasi dalla
spictata municipalità. Per qualche tempo dopo, parre opresso e visto
da questo nuovo oltraggio della rea fortuna-ma non tardò troppo a
ricuperare la serenità dell' anima e del sembiante; lesse per due cor
qualche opera religiosa, ne mai l'ortor della sventura intenebrò più
quell'angelest cartoquilità di visu mente (1).

La Convenzione, meno barbara dei magistrati, il giorno dopo, dietro supplica del re, decretò poter egli godore della società de' suoi figli, purchè non vedessero la regima durantei il giudeio. "È opera vana che passiate sifatto decreto," dissero sgliquazzando i Giacolini, "perchè ammeno non lo approvito i municipali, non de segurità 11 comando." Ma il re, pensando che i figliuoli in quei terribhi istanti fossoro più necessari pel conforto della regima, di quello che pel peoprio, ritiubi il partito e si sottomise alla dolorosa separazione, con una rasse-gnazione, cui vernua sventura potes vincere o superare (2).

Nel di seguente, i deputati della Convenzione gli anumairarone, essergii permesso di seggliera i suoi difensori. Per conseguente elesse M. Tronchet e Target. Accettò il primo e religiosamente adompi il suo 
incarico-erbe la bassezza di rilatturati il secondo. Napoleone hen aspec 
como dovessesi premiare ed ammirare l'erotismo, quantoque splegato a favor da ilati. Esperò uno de sioni primi atti u quello di chiamare Tronchet, allora vecchiarelo venerando, all'importantissimo ofidio di soccorrerio nella formazione ed codice leggle che gittò tunto
in di soccorrerio nella formazione del codice leggle che gittò tunto
con della considera del considera del proportatione del 
suprema corte di cassazione (3). Quel santo vecchio Malcherhes,
che qual ministro crasi già segnalato inducendo tante ed assonato
riforne, venne in tal uopo avanti e volontariamente presto l'opera sua
a foro del proprio sovano. Il una lettera diretta la presidente della
Convenzione serives: "Due volte ebbi l'onore di esser chiamato al
ministero dal mio signore, lorquando era segno di ambisione e di
ministero dal mio signore, lorquando era segno di ambisione e di

<sup>[</sup> f ] Lac. x. 180 Chry, 124. Th. iii. 304. [ 3 ] Bour. v. 122, e iv. 68. [ 2 ] 1bid. in. 516.

immense invidia per tutto il mondo; oggi gii offro di bel novo i miei servigi, quandocche "mimpongo un dovere che moli plotrebbero considerar perigiioso." Il generosa offerta trasse lacrime di ammirazione dagli occidi molti rella conventione. Il Giacobhi teneme di ammirazione dagli occidi molti rella conventione. Il Giacobhi teneme in silentio—perfino la più rotta ed impodente ambirione senti in quel punto tutta la possa d'un' erocia di mirato (1.—

Luigí fip profondamente tocco da questa pruova di amore datagli da mo recchio muico, e quando matrò nel Templo o is strinas teneramente al sono actimando colle lacrima agli occhi, "Ah i sei tu duque, o mio amior tu vedi a quali stremi ridussermi l'amore pel mio popo- lo e il disinteresse che consigliomni ad allontanare quelle truppe che doreamo proteggere il trono dia miavagi imprendienni dei ribaldi. Tu, o magnanimo, non paventi sporre a presentissimo periglio per salvar la min, la tua vita. Idarero le sini tracineramo al patholo, io bese mel sono mercò l'opera tua, imperò che la rivitari (2). El Tolerro da senno mercò l'opera tua, imperò che la mia memoria scenderà senza macchia si di dicosteri."

Malesberbas e Tronchet chiamarono posta in loro soccoros M. Deseco, celebrato cortore del forco che da bel principo avas sposta oi partito popolano, ma più tardi allontanarasi della vita politica, da che i giorni della Rivolusione rannavalvanati e miacariavano tempesta. Entrò con lieto vito, con alacre assimo e colla conssetta abilità nella di-fesa. "Sposso debi dedicataro, disse il ra a Malesberbes, "di averei mezzi per ricompensare lo zelo dei vostri colleghi. Pensava lasciar loro mi legato, na rispetterobbesi force dalla Convenzione ? O torse non se porrebbe in repestaglio i loro giorni t"—"sirie", "replico il Malesberbes, mortalbi i nomi." Gli avvecati di inici continuamente subpirano per quella sua maravigliosa serentiti di menta.—"Credeteni," disse un giorno, "la religione ne porge maggiroi conforti che la lisbosofia (3)."

Quando l'eloquente perorizione del Deežee fu letta al rè nella vigilia del di memorando in cui dovas essere promunicati innanzi all'Azsemblea, richieso fosse ritoccata. "lo vi chiedo," diss'egli, "di fare per anor mio un sacrificio che conosco esservi doloroso; troncate dalla vostra difesa le troppo tenere perorizioni. È zoche troppo per me il comparire innanzi giudici siffatti e dimostrare completamente la mia innocears; ma nom si abbassorò giummia a comanovore ilora affetti;

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. 1 237, Lac. u. 142-5, Th. 161, 305, Th. 161, 306, [ 2 ] Hue, 12 Lac. u. 185-32, Mig. i. 236, [ 3 ] Lac. u. 185, Hue, 72, Th. 161, 346,

In quello stesso giorno compose il suo immortale testamento il più perfetto commentario dei principi cristiani che sia unquanquo uscito dalla mano d'un re. "Io raccomando a mio figlio," egli scrisse in quel commovente ricordo di sua pietà e religione, "se mai avrà la sventura di diventare re, che egli tutta la sua esistenza consacri al bene del popolo-seppellisca nell'obblio ogni odio e risentimento, singolarmente per le sventure da me sofferte, ricordi non poter meglio promuovere la felicità de'suoi sudditi, se non regnando giusta il precetto delle leggi. Gli ricordo pure, non dovere un monarca tradurre in pratica i suoi retti intendimenti senzala necessaria autorità, che altrimenti sendo di continuo nelle sue operazioni contrariato più presto che henedetto, è segno d'inestinguibile odio. Perdono di vero cuere a tutti coloro che m'ingiuriarono nelle sventure e prego il mio figlio che rammembri soltanto le da loro durate sofferenze. Dichiaro innanzi Dio e nella vigilia di presentarmi al suo tribunale di essere io appieno innocente dei delitti di cui sono incolpato (1)."

Il 26 decembre il re fa trasporato all' Assemblea nella carrozza del prefetto, cinte e preceduto delle solite solitacche. Di s'apecchiata pravova di quella medesima calma di cui avea fatto mostra per lo innanzi; partò di Soncea, di Livio, dei pubblici ospedito, è un una mainera delicata e scherzevole volse la parola ad un municipale che stavais nella carroza col cappello in espo. Mantre attendeva nell'anticamera, il Maiesherbes converando col re fece uso delle parole, "Sire, votra mesta". Treilbard furiroso giacobion interruppole estamando: "Chi it rese di cotanto baldo a promuniar parole proseritte dalla Convenzione". "Sorcezzo della via, "recibe') l'interedio vecchiardo (2):

Quando furono aumesi nell'Aisembles, Luigi s'assise tra' suoi avcosati, rivoles un occido benigos segli affoltati hanchi dagli avvernarj, e i osservò di tratto intratto sorridere a quasi piacovologgiare parlando con Misheshen. Ne di escorso che tosto e segui. il Bresèro con
moita accortezza si foce ad argomentare l'inviolabilità dei sovrano provò che ove stata fone distratta, lipid choles partio nella Conventione
ona avris più avuta quarantigia contro il più forte, —profetie a verila che
ou rardenta l'inviolati a perimentare cardendo mol l'intera vite
del re mostrò che mai sempre fia scaldato dal più achietto aumor
evero si suo popolo. "Sul 10 agonto" poi ouservo, "e era il monarca
obbligato a sottometteri a moltifudini armate? Forse stretto dalla legge di cedere alla forza il l'ipotre che vonigia il miliato dalla
le legge di cedere alla forza il potre che vonigia il miliato dalla

[ 1 ] Clery, 118. Lac. z. 197. Th. iii. 318. [ 2 ] Lac. z. 199. Th. iii. 319.

costituzione non era un sacro deposito sulla cui conservazione dovea rispondere alla nazione? Se voi, voi stessi foste circondati da furibonde ed arrapinate accozzaglie di tutte genti, che vi minacciassero la persona mettendosi sotto i piè il vostro sacro carattere ed istrapparvi brutalmente da questo santuarie, non fareste ciò, che Luigi fu stretto a fare? Gli stessi magistrati approvarono le sue operazioni, avendo soscritto l'ordine di rintuzzar la forza per la forza. Nonnostante la loro sanzione, il monarca non volle far uso di questa autorità e si raccolse nel grembo della Convenzione per evitare lo spargimento del sangue. Il combattimento che ne segui non fu impreso da lui, nè pei suol ordini. S'interpose soltanto per dargli fine, siccome Inminosamente si pruova dal fatto che sol mercè di un ordine soscritto da lui gli Svizzeri abbandonarono la difesa del castello ed arresero la vita. Epperò è atrocissima ingiustizia il rimproverarlo del sangue sparso il 10 agosto-chè per tal riguardo la sua condotta è senza macchia." Conchiuse poi colle seguenti parole: "Luigi ascese il soglio all'età di 29 anni e fin d'allora ne porse l'esempio d'un'immacolata e santa vita; imperò non era tranglivato da pazze o rotte passioni; era per lo avverso giusto, sottile nelle spese, severo. Si mostrò dal primo passo che mutava, l'amico del suo paese. Il popolo desiava fosse rimosso un balzello oppressivo ed ei lo rimosse-desiderò l'abolizione della servità; egli da tutti i suoi domini l'aboli-chiese con calda preghiera la riforma delle leggi criminali; e riformavale-domandò che migliaja di francosi, cui il rigore di nostre costumanze escludea dai politici dritti fossero ribenedetti ed ammessi al loro godimento; ed egli tutto concedette-aspirava libertà ed ei l'accordò. Perfino giunse ad anteciparne le brame; ed oggi questo stesso popolo, oggi chiede il castigo dell'incolpabile monarca. Nulla aggiungo di più: io mi sto in quest'istante innanti al tribunale dell'istoria: rammembrate ch' esso giudicherà la vostra decisione e che il suo volere sarà la voce dei secoli venturi (1)." E quando fu conchiusa la difesa il re levandosi parlò; "Udiste la mia

constante de constante de la mesa i rei estratuoni perio; "Conste in mesa del composito de la composito del composito del

<sup>[ 1 |</sup> Mig. 1. 987. Lac. z. 988. Th iii. 348.59.

popolo e la maniera colla quale verso lai mi condussi, avrebbero dovuto salvarmi da si fiera imputazione." Dotte tali parole si etitrò cogli avvocati. Poccio inbbracciura si Doestre scolamando in un impeto di gratitudine, "Questa è vera elequenza: ora son pago; lascorò retro a ne un onorrat memoria: i Francesi lamonateranno la mis mette (I)."

Una tempestosa discussione tantosto sorse nell'Assemblea. Il Lanjuinais ebbe l'arditezza di chiedere la revoca del decreto per cui il re era state tradotto alla sharra della Convenzione. "Se voi insistete di divenir suoi giudici," conchiuse, "cessate d'esserne gli accusatori. Il mie sangue ribolle fieramente nelle vene al pensare che oggi seggono al luogo dei giudici coloro i quali apertamente cospirarono contro il trono il 10 agosto e con feroci maniere anteciparono l'esito del giudizio senza pure ascoltarne la difesa." La più violenta agitazione segui a tali parole. "Egli accusa," ululavano i Giacobini, "accusa il 10 agosto in mezzo a questa Convenzione che va debitrice di sua esistenza alla rivolta. Brama di salvare il tiranno: dimani ci consegnerà coi pie' colle mani legati alla sua vendetta. All'Abbazia le spergiuro deputato ! Perano con seco gli amici del tiranno." I Girendini sentirono tutta la forza di questa risposta, nè ardirono di chiamare in forse un evento che avea stabilito la Repubblica, nè potea più attaccarsi senza dissolvere il loro potere in polve e sobbalzarli al palco (2). Poco dopo, la tempesta parve alquanto rabbonirsi mercè la proposta di discutere un appello al papolo. Ebbe luogo in effetti e duro venti giorni.

St.-Just ora il più caldo declamatore contro il sovrano. "I posteri," diss' egli " benediranno l'opera vostra-ogni cuore bennato e generoso del mondo sarà stretto a rispettare il vostro coraggio. Qual popolo ebbe fatti tanti sacrifici per la libertà? Qual gente fu si spesso tradita; e quale cost lenta al par di voi nel vendicarsi? forse innanzi al prence voglionsi giustificare i nostri atti ed è colui inviolabile? le maniere del re apparentemente erano tutto gentilezza e bontà; d'ogni dove immedesimavasi col suo paese, bramando di fissare su sè stesso, quegli affetti che alla sua patria doveano essere riconcentrati. Egli minava sordamente le leggi colla fina e scaltra sua condotta-coll' interesse che una virtà sfortunata inspira. Luigi fu da senne un tiranne, perfido ed ingannatore. Egli convocò gli Stati Generali, ma solo per fiaccare la burbanza dei nobili e regnare assoluto con le loro divisioni. Nel 14 Inglio e 5 ottobre Luigi avea di soppiatto apprestate le armi di resistenza; ma quando la possa nazionale l'ebbe schiacciate e in minutissimi brani ridotte, egli fece della necessità virtù e die' mostra di bugiarda

[ 1 ] Lac. z. 210. Th. iii. 353.

[ 2 ] Lac. z 213 Th. iii, 355.

gioja per la vittoria del popolo. Da quel giorno in poi, non essendo più capace ad impiegare la forza, teotò ogni via per corrompere gli amici del popolo; ed usò la più perfida dissimulazione innanzi il 10 agosto ed ora assume una finta benignanza per disarmare il nostro risentimento. I Francesi langamente con caldo affetto amarono il re che loro ne preparava la schiavitù. Egli, nonostanti, scannò coloro che più tenacemente il teneago entro del cuore; nè il popolo mai più si rivolterà ove il resia giusto, come il mare non gonfia, se dai contrari venti non fia comhattuto." Il Robespierro soggiunse:- "Havvi sacre formole, alla sbarra sconosciute; havvi indestruttihili principi superiori alle massime communi, consacrati dalle abitudini o dal pregiudizio affermati. La vera condanna di un sovrano si rattrova nella spontanea insurrezione di on popolo spinto dalla disperanza, è questo il più sicuro, il più giusto di tutti i giudizi. Luigi fu dannato assai pria del decreto che oggi lo chiama alla vostra harra. L'ultima e maggiore pruova che i liheri possano dare del vero amore verso la patria stà nel sacrificare ad essa i primi moti di sensibilità. L'umanità che trema a fronte dell'accusato, la clemenza che si affratella colla tirannia, sono pessime qualità d'ogni oppressura (1)."

Vergniaud în tal uopo si lasciò andare ai più sublimi slanci d'una appassionata e calda eloquenza. Profondo silenzio regnava nell' Assemblea lorquando a parlare si levò; i membri intendevano tutt'orecchie al primo orator della Francia che difendea la causa, del di lei primo suddito. "Siamo acensati di provocare una guerra cittadina; l'accusa è falsa. Ma che desiderano coloro i quali incessantemente predicano assassini, contro i partigiani della tirannia ed applicano tal nome a coloro i quali gettano il freno a'loro progetti ambiziosi; che invocano pugnali contro i rappresentanti del popolo; nè mai saranno satisfatti, finchè la minorità della legislatura non regga la maggioranza e non afforzi i suoi argomenti mercè le insurrezioni. Veri promotori della guerra cittadina sono coloro che tnonano e spacciano queste massime in tutte le pubbliche piazze e pervertono il popolo, stimmatizzando la giustizia col nome di codardia, umanità con quello di cospirazione. Chi non ebbe ascoltate nelle strade le grida del vile popolazzo che ascrive qualunque infortunio alla possa del sovrano? Se il pane è caro, la causa è nel Tempio. Se i quattrini scarsi e gli eserciti mal pagati, la causa è nel Tempio: se giornalmente formicolano d'una sozza miseria le strade, la causa è nel Tempio. E chi mi assicura che questi uomini così presti nell'eccitare lamenti, non si dirigeranno da oggi in poi contro la

[ \$ ] Lac. x. 215.15, Th. iii. 336,

Convenzione? E coloro i quali asseriscono essere la tirannia della legislatura succeduta a quella del trono, un 10 agosto necessario per estinguerls; ricbiedersi un difensore per la Repubblics, ed un sol capo solamente poterla salvare. Chi mi assicura che questi stessi nomini non vocifereranno dietro la morte di Luigi, con maggior violenza di prima, se il pane fia caro, la causa è nella Convenzione; se scarsa la moneta, se le nostre armate mai provvedute, la causa è nella Convenzione; se le molle della maccbina governativa son sopracarriche, la causa è nella Convenzione; se le calamità di guerra crescessero colla accessione dell'Inghilterra e della Spagna alla lega dei nostri nemici, la causa è nella Convenzione, che ne provvocava le ostilità, condannando Luigi ? Chi mi assicura che tra i sicarj del 2 settembre non trovisi colui che si fa chiamare un difensore, ma che più tardi riuscirà dittatore tutto ancora imbrattato del sangue di sue vittime; e se ciò fis, a quante inaudite sventure non sarà Parigi assoggettata?... Chi più vorrà fermaro sua stanza in una città soltanto abitata dalla desolazione e dalla morte? e quando gl' industri cittadini razzoleranno nel hraco di tutta miseria, chi allora vorrà porgere conforto ai loro bisogni? chi satollerà d'un pane i famelici figliuoli di quei cattivelli? Prevedo l'orribite risposta che verrà loro data:- 'Ite ai cimiterj e strappste dal seno della terra i sanguinenti cadaveri delle vittime che abbiamo scannate. Nei giorni del vostro potere avete chiesto sangue, è qui, sangue e cadaveri: chè niun altro cibo possiamo per ora offrirvi.' Sbigottite all'orrendo pensiero ? Ob! dunque unite i vostri sforzi si mici per allontanare la catastrofe miseranda (1), "

Alla conclusione del dihattimento, l'Assembles unanimente pronunziò esser Luigi reo (2). L'appello al popolo venne rigettato colla maggioranza di 423 sopra 281 voti (3).

Quest'unanime voto della Convenzione sul reato di Luigi, è uno dei fatti più istrutti nella storia della Rivoluzione. Che fra settecento uomini, gran differenza di opinioni fosse esistia sul subjetto è certissima cosa ed albondevolmento provatati dalle divisioni che possia non-sero ed alla piecola maggioranza con cui la sentenza di morto venne finatenete voiata. Ma si avverta—perfino gil amici di Luigi rattrovaronis stretti a coministre il to sforti per salvarol, dannadolo roc. I veri punti di sua dilesa, quelli su cui l'opinione del posteri nei giorni avvenire si basera, furnone di comuno accordo abbandonati. E così di

Demon Lionale

<sup>[1]</sup> Lac. x. 231. Th. iii. 200-72. Mig. 1, 238. conditinatamente 633 lo dichiararono reo. Nea-[2] Lac. x. 252. Tool. iii. 178. Th. iii. 477. sun francese si credette sicuro se avrebbe asse-[3] Otto membri erama assenti per causa di rito che l'illustra accusato fossa indireamente sainte; terutacette dichiararono Luigi reo, ma innocente.—Yeul Thiers, iii. 277.

sur un passo sul quale la storia unanime avviso decideva in un modo, in un altro opposto la Convenzione si dichiarava (1).

Coal risultamento difficilmente avria potuto aver lesgo in una corte continuir di giustinia, formata di posi-individui, la cui distanzione stata ori distanzione stata ori sunatone stata officie permanento, fissa la responsabilità, ristretti gli obblighi si soli sarcioni politiche per la popunto che risuci fatale a Luigi; temesca di ricacioni politiche per la popunto che risuci fatale a Luigi; temesca di ricacione nell'antici servità del trono, paure della mannia rivolutionanti, che già già pendea tremenda nel capo della nazione. Cotali frutti si cottengono, maritando sissieme le funcioni legidative cole giudicaire a difficiando la vite degli unosici ad un'Assensheta populana, in cui il numero dei mondri statensa ggii sono di responsabilità, sona però erce socre la signoria del pensiero. Indi il contagio d'una molitoridire au-monta la forza delle passioni sessa diminoure l'illustranti della passioni sessa dim

Ne fu tutto. - Questa straordinaria unanimità di voti dichiarante reo Luigi è specchiatissima pruova degli effetti che derivano dalle costituzioni democratiche o della troppa impossibilità di libere discussioni di poter amministrare la giustizia colà ove l'intiero peso è gittato sulla stadera del partito popolano. Ben si conosce che nell' America la stampa lorquando unita è omnipotente (2), e può, quantunque fiate le attalenti, cacciare il più virtuoso tra tutti i cittadini in obbrobrioso esiglio e che ivi le sentenze delle corti di giustizia non di rado sono eltremode ingiuste e parziali su qualunque quistione populare, pel difetto d'ogni contrappeso che valga a bilanciare il potere del popelo. Lo stesso vero pur troppo sperimentavasi fieramente nel giudizie di Luigi. Che i snoi difensori nell'Assemblea fossero uomini forniti del più lucido intelletto ne si rende aperto dalle loro proprie arringhe; che dal più nobile coraggio fossero avvalorati lo ci provò più tardi la lore morte. Pure quegl'imperterriti trovarousi obbligati, per la salute del medesime Luigi, a cominciar la lotta dichiarandolo reo. Operare altrimenti, saria stato lo stesso che abbandonario col pie' e colle mani legati in balia a' suoi più acerrimi mimici-struggere la propria autorità col popolo-rumarsi senza recare vantaggio ad alcuno. Tanto è vero, che gli estremi della democrazia riescono altrettanto fatali alla libertà, quanto il più rotto ed inverecondo dispotismo-che la verità non di rado si ascolta nelle Assemblee delle moltitudini, quanto nella sala de' principi-e che senza un giusto contrappeso tra gli ordini della società che appiccano tra loro battaglie, la bilancia alla fin fine notrà

<sup>[ 1 ]</sup> Vedi Toul. iii. 226.33, Mig. 5, 337, Lac. [ 2 ] Hall, America ii. Cap. aul giudisiario. x, 227-10.

piegare tanto dall'una che dall'altra banda e la mannaja del popolazzo riuscire così mortale alla giustizia, quanto la scimitarra del sultano (1). Or la quistione che avvanzava tuttor a sciegliersi era, qual pena infliggere all'accusato? Il voto durò quarant'ore. -- Versando si fatto tempo, Parigi agitavasi fieramente. Il Club dei Giacobini eccheggiò lugubremente la terribile parola di morte; tutte le uscite della Convenzione erano assediate da fremebonde moltitudini, che del pari minacciavano i lore partigiani ed i neutrali. E quanto più le ore sulle ali leggiere fuggiano vieppiù lo scalpore, il tafferunglio crescevano. Una orrenda ausietà prevalea nell'[Assemblea; ma finalmente il presidente Vergniaed, annunziava il risultamento dei voti con tali parole:-" Cittadini, vi annunzio il risultato dei voti. Quando la giustizia ha parlato,

che la pena di Luigi Capeto è Moate." Senza la panra e lo sbigottimento dei Girondisti, sariasi salvata la vita del re. Quaransei del loro partito, incluso Vergniaud, vuotarono condizionatamente o senz'apporre alcuna condizione per la sua morte. Taluni desideravano di salvare il misero prence ; ma spaventati dalla rabbia democratica di quei giorni non iscoprirono altra via per attingere cotal meta, se non un appello al popolo. Quasi tutti poi finirono miseramente sul palco ch'aveano levato per il proprio sovrano (3).

l'amanità dovria riprendere il suo posto: vi sono 721 voti-una maggioranza di vensei votò la morte (2). In nome della Convenzione, dichiaro

Tra coloro che votarono la morte di Luigi, molti contavansi, qual per esempio il duca di Orleans, mossi e vinti da basse ed egoistiche cagioni (4). Nell'adottare questo timido corso, andarono errati e per senno politico e per virtù morale. La loro condotta venne così giudicata dal più destro e profondo maestro d'ogni politica antiveggenza cui la moderna Europa abbia prodotto, Napoleone. " I Girondisti ed i Giacobini," egli scrisse, "si unirono per condannare il re alla morte. Eppure la maggioranza dei primi avea votato l'appello al popolo, con cui credea salvario. Ciò forma per l'appanto l'inesplicabile parte di loro condotta. Se avessero bramato di salvargli la vita, ne aveyano tutto il potere nelle proprie mani. Null'altro richiedevasi, che

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 197.

voto e morte."-Il suo voto fu tanto imp [ 2 ] Mig. i. 238-9, Th. iii. 380-5 Lac. x 232-40. quanto lo fu l'unione del primo principe del 2 1 Lac. x. 241. sangue, alle fazione sanguinoleute; la sua con-[ 4 ] Il duca d' Orienne, quando venne chia- dotta inquei momenti era evidentemente egoisti-

mato e dar il suo voto, cammies al luogo predaso ca ed atroce de son eccitare la generale indicon passo esitante e colla faccia del color gnazione: l'agitazione dell'Assemblea divenne della morte e cois lesse le segnenti parole;-- estrema: sembrava come se con questo semplice " Stretto esclusivamente dal mio dovere e con- voto il fato del monarca si fosse irrevocabilmen vinto che tutti quelli che abbiano resistito alla te sigillato.-Vedi lat. della Conv. ii. 48. vranstà del popolo meritano la morte-il mio

aggioranze la sentenza, ovvero condannarlo all'esilio o ad esser trasportato-ma sportirol aglaco e nello stesso tempo tentar che il uso fato dipondesse da na volo popolare, fu il overchio d'ogni imprudenza e stolteraz: e valles totsesso, dopo di aver rovesciata in monrchia, di voler ridurre a brani a brani la Francia con maladette guerre cittadine. Questa falsa combinazione gli ruinh. Verginsul, foro salcittadine. Duesta falsa combinazione gli ruinh. Verginsul, foro saldissimo puntello, fu quegli che, in officio di presidente, proclamb la morte di Luigi, e alle momesta in cui in a forza del girondinico partito era cotanta nell'Assemblea, che ci vollero parecchi mesi di reiterati sforzi to a vincip opportante proportati del prima passo abbatterii. I di ronomini, foro di dubbio, avviano guidata la Convenzione, distrutta la Montagna e governata la Francia, se dal primo passo avvesero adotata una virile e diritta condotta. E furnono le sottigliezze dei metafisici che scavarono loro sostio i sindi ii forsa (11.º

Ma contavansi puranco vari altri d'indele ben diversa: molti uomini grandi e dahhene che piegavano sciauratamente per le misure severe, consigliat e sedotti dalla necessità di adimare un periglioso nemico pinatar su ferma hase la Republica a metà fondata. Tra questi ravviasvasi Caraot, il quate quando fu chiesto del suo voto rispose. "Morto!... me mai parola pesto cosi ficeramente sul mio conce (3)."

Il fato di Luigi ne porge segnalata pruora, che l'ingisstini non mai è necessaria, che ami alla finfate ende si diguirari a causa per il cui vatataggio si perpetrà. I primi effetti di lei solitono talora rispondere ai desideri ed apettazioni der sois perpetratori; mag il ultimi seco recano invariabilmente il disiaganon. Ben per pochi anni la morte di Luigi, coll'implicare tatui oumini in sottergo della Repubblica parre assecondare la democrazia: ma fini poi con risturare la monarchia. Ed ora gli scrittori resilati cone quata alactrid d'animo e mesteria di pennollo non ci dipingono le ultime scene del Tempio T E che non darebhe lo storico repubblicano per iscancellare quella pagita adgii annali di Francia. È mestieri rammembrarei che tutte le szioni degli uomini pubblici fornirano o presto a trati subtient al pomiero del tempi avvenire — quando i privati interessi saramo sofiocati, le sanodate ardeme tucitura, quando la paura cesserà dal martellare i conto mami e i citar.

you for la paure censerà dat marticlite i caori munai o i citadini disadj adderniramo quando pura la vece della escienza ompitente il teverà dal fondo dell' anima. —Esperò non può, nò potrà escregiammai necessario, escetto ciò che à giusto, imperò che veruna altra cons puote assicurarci il costante sentimento ed i plausi dell' unamitita. E quando cil avvocati dei miserimo monarra furono chiamati chi.

E quanto gu avvocan dei miserrimo monarca intono cumman enu

<sup>[ 1 ]</sup> Nap. in Las Cases, H. SS-85-90-51. [ 2 ] Carnot, Memorie, 97. Lac. 3. 288.

l'Assombles per ascoltare la sontenza per qualche tempo lacrime dirotte rigavano loro le goin e plotano fin motto. Indaron il Malasherbas si provà a parlare: finalmente il Desère lesse un protesto con cui Luigi solonennement dichiarva la propria sinnoceaua e l'ironchet visamente insistette perchè di revocasse un decreto vinto da una ai meschina maggioranza. "Legli," vennegi risposito, "sono vinte assontie da una sennicia da una pinca maggioranza." "Si "ripigliarono i difemori," ma le legri esser cora di salvaziona i Grondini proprese una procepa per an Interpo il mitata, ma mobe qui lo loro fatali divisioni accordarono la palma della vittoria a' loro nemie fia promonateta la asentaza di morte (I).

Questo passo decisivo produsse il più vivo movimento in tatta Parigi. Tutti membri del laio riurio e coltro che tacimente col in aperto erana chiarti partigiani del re, rimasero da questo colpo bigotiti, disfatti. I Giacobini cheli di golia, appena credavano di sver guadagnata una vittoria così splendida, qual la condanna del re in mezzo ad na popolo sa cui pochi ami addiette geli reginava assoluto monarea. Indi radopiarono di forre e di opercisti: misero sott'armi loro cagnotti; tennero desto uni incessante movimento; feverorosamente socigiarezono i loro astellità a vegliare e star tuti cochi lango i due seguenti giorni, onde affetti che la forza sonde di frequente i ingenarire sai volgo. Impaero i silenzio, lorepparono le mani a quast intiti i citadini ed attizarcono in poche ma risolute menti il ficco e d'una profonda sidiginaziono (2).

Ormal Luigi era interamente pronto per incontrare il suo fato. Mentre raccoglicami vioti chiese al Mascherben, "No avreti incontraro, appo il Tempio, la Blasca, Doxsa,"—"Che intendete diret" ripigliò il wechiardo.—"On sapete dunque, "sogiunus il re con un risolino sal labbro, "che lorquando un principe di nostra casa sta per morire, nan femmina hianco-restita veggesi aggirare intorno al plazzo 7 anici mieri aggiunes volgendoi a' suoi dificasori, "tra brieve mi dipartirò da voi pera la terra del giusto: e la ci miumemo; e questo unilme mondo perfino benedirà le vostre virtic." La sola spina che pungealo era la sua famiglia. "Rifugga ol pensare in quale situazione dovrò abbandonare i miei figliuoli; colla preghiera soltanto appresto fortifico mia mente per l'altimo incontro con lora." Queste trisid e desolte parole furono le sole che gli sfuggirono dal labbro volgendo i negri ed annuvolati giorai di sua prigional di

[ 1 ] Mig 1, 219. Lac, 240. Th. iii. 385, [ 2 ] Th. iii. 363-20. [ 3 ] Lac. x. 224.6 Clery, 158.

E quando il Malesherbes si presentò alla prigione di lui per annunziargil il risultamento de'voti, trovò il misero captivo solo, facendo letto colla palma di sna mano alla fronte affaticata, assorto in profonda meditazione. Senza pur chiedere qual destino attendealo, senza pur volgere uno sguardo al suo amico, dissegli-" Per ben due lunghe ore, ho volto e rivolto nella mia mente se, durante l'intero mio regno, ebbi giammal fornita volontariamente alcuna cagione di lamentanza a'mici sudditi. Con ischiettezza e sincerità io posso dichiarare oggidì, vicino a comparire innanzi al terribile trono di Dio, che lo non merito dal loro canto alcuno rimprovero, nè mai ebbi formato desiderio se non per avvantaggiargli e rendergli beati." Quel povero vecchio del Malesherbes incoraggia ancora la speranza potesse la sentenza revocarsi (1): Luigi scosse tristamente il capo e priegò il suo amico a non abbandonario negli ultimi momenti. Questo conforto vennegli pur niegato dalla spietata Municipalità. Ripetute volte il Malesherbes si fece alla porta del carcere ma non più mai ottenne d'esservi ammesso, nè potè addolciare allo sventurato monarca col balsamo dell'amicizia l'amarezza dell'ultima dipartita.

Indi il re priegò Cléry a portargli il volume dell'istoria di Hume che contenea la morte di Carlo I. Lessela attentamente ne pochi giorni che gli avvanzavano ancora di vita. Nel corso dei cinque precedenti mesi, avea percorsi duecento e cinquanta volumi (2).

Finalmente nel 20 gennjo, Santerre apparve circondato da una depotatione secta tara muciogali, lesse la sentenza di morte. Ascoltolia il monarca con imperturbabile fermezza e poi chiese il respiro di tre giorni per appressersi all'utima dipertita, insistetto perchè gli fosse conceduto di abboccarsi suche una fiata con la sua famiglia ed ottenere il conforto di un confessor. Questi due utilua addimandi soltano vuunero conceduti dalla Convenzione o' reccusione fu fissata per il dimano, alle ore diece. Lugiri priese poneia l'aria sua tranquilla o prazzò come al consueto. Gli officiali che vegliavano su lui, avvano rimosi tutti coltelli. "Mi stinarono dunque," disi egil "basso così d'attentare contro I miei giornit". . Sono innocente e senza paura, senza rimorso sapèro borrie roll."—

L'ultimo abboccamento pei ch'ebbe colla miserrima sua famiglia prentò una scena ch' avria schiantato per tenerezza il cuore di una tigra. "All'otto e mezzo," scrive all'uopo Cléry, "spalancaronsi le porte del suo appartamento e apparre la reina, recando per mano la principessa regale e la principessa Elisabetta—tutte precipitarono

<sup>[ 1 ]</sup> Mig. i. 290, Lac. x. 335.7. Chry, 150. [ 3 ] Lac. x. 386-8 Mig. i. 390, Th. iii. 980, [ 2 ] Chry, 150, Th. iii. 283,

nelle braccia di Luigi. Un profondo silenzio regnò per qualche istante. rotto soltanto dai disperati ainghiozzi degli afflitti. Il re finalmente si assise, alla sinistra la reina, la principessa reale alla destra; madama Elisabetta in fronte, ed il giovinetto Delfino tra le sue ginocchia. Questa terribile scena durò per quasi due ore-le lacrime, i desolati lamenti della reale famiglia, frequentemente interroppevano le parole del monarca, il che addimostra aver egli stesso loro partecipata la sua coudanna. Finalmente alle dieci ed un quarto. Luigi si rizzò, il padre, la madre levarono le mani e benedissero quel caro figliuolino, mentre la principessa tenea tuttor abbracciato tenacemente il monarca. Ma quando si appressò alla porta, le più disperate strida si levarono da quegl' infelici. 'Vi assicuro, che dimane io vi rivedrò,' diss'egli, 'all'ore otto' .- 'E perchè non alle sette' sclamarone tutti ad una voce?- 'Ebbeno dunque, alle sette,' rispose il re... 'Adjeu, adjeu!' e pronunziò quest' ultime parole con voce sì rotta e soffocata che raddoppiaronsi i pianti pietosi e le dolenti strida e si che la principessa reale cadde ai suoi piedi come corpo morto cade. All'ultimo, volendo apporre un fine a tanto dolore, il monarca abbraccioli pella più tenera maniera e si strappò animosamente dalle loro braccia (1)."

Il resto poi della sera speselo col confessore, l'abate Edgeworth, il quale, con una pietà veramente eroica, adempi il periglioso dovere d'assistere negli ultimi istanti il suo sovrano. A mezzanotte andò a letto a dormi tranquillamente fino le cinque. Levatosi del letto porse le sue ultime istruzioni a Cléry e consegnolli le poche cose ch'erangli rimaste in mano: un anello, un suggello, una treccia di capelli. "Reca l' suello alla reina," dissegli, e spiegale con qual crepacuore sono stretto ad abbandoparla. Dalle pure la treccia che contiene i capelli de' miei figliuoli. Porgi il suggello al delfino e racconta loro, quanto dolore io mi porti morendo senza poter ricevere l'ultimo amplesso-ma desidero di risparmiar loro la pena d'una si cruda separazione." Chiese poi dei forbici per recidersi i capelli di propria mano, per evitar quest'umiliante operazione da parte dei carnefici, ma gli ufficiali rifiutarono l'addimando. Ricevè poco dopo il sacramento dal suo confessore, sur un piccolo altare apprestato a bella posta da Cléry nella sua camera ed ascoltò la messa degli agonizzanti, mentre il funebre tocco dei tamburri ed il movimento che regnava nelle strade, annunziavano essersi appressata l'ora fatale dell'esecuzione (2).

Alle ore nove, Santerre si fece di persona al Tempio. "Veniste a tormi di qui," dissegli il re, "concedetemi un sol minuto," e si portò al

[ 1 ] Clerry, 173. Th. iii. 294.

[ 2 ] Clery, 181-2. Th. id. 395-7,

sso scrigno e tantesto venne faori col testamento in mano. "Vipriego," soggiumes, "uje rigo di consegnare l'irvolto alla reira, sai moglier" "Non à questo l'officie mio," soggiumes secamente quel degno rappresentante degliefferrati e harbari musicipali; "io so a qui viento per condurri al patibolo." Il re poi chiese a un altro membro della Comune a votersi incarizet di quel documento e si volgendo al Santerre, "Orru" dissegli, "partiamot"—La Municipalità nel di seguente pubblicò quel testimento, "come pruno ved finattimo e dei delitti del re;" sensar capire, ciò ficendo, che avea elevato il più nobile e santo monumento alla sua memoria (t).

Nel passare attraverso il cortile del Tempio, Lnigi gittò un lungo ed ultimo guardo alla Torre, che racchiudea tutto ciò che avea di più caro al mondo-e tantosto chiamando a pruova il suo coraggio, si assise tranquillamente nella carrozza accanto al confessore, e con due gendarmi al sedile opposto. Durante il tragitto alla piazza dell'esecuzione che occupò non men di due ore, non si rimase mai dal recitare i salmi, ch' erangli dal venerando prete additati. Perfino i soldati furono presi dalla calma e dignità di quel suo sembiante. Le strade riboccavano d'immense moltitudini, che profondamente compunte, rimiravano in silenzio la tetra processione-un gran corpo di truppe circondava la carrozza-una doppia fila di soldati e di guardie nazionali, un formidabile treno di cannoni toglievano ai reali ogni speranza di salvarlo. E quando il corteo giunse alla piazza di morte posta trai giardini delle Tuglierie ed i Campi-Elisi, il monarca smontò dal legno, si svestì senza soccorso dei carnefici e parve con un istantaneo sguardo irritarsi, lorquando cominciarono a legargli le mani. Allora il venerando Edgeworth quasi da improvviso lume del cielo inspirato, "Sommettiti," gli gridò, "sommettiti anche a quest' oltraggio per rassomigliare a Cristo che tra pochi istanti guiderdonerà in cielo le tue soffernze!" A tali parole, quel grande decaduto rassegnavasi e camminò fine a'pie' del palco. Colà ricevè dal labbro del suo confessore questa sublime henedizione "Figlio di S. Luigi, ascendi al cielo."-E non appena obbe salito il palco, avviandosi con fermo passo al suo fronte, con una sola guardata impose silenzio a venti tamburini, ivi postati per impedire di non esser egli ascoltato, e disse ad alta voce. "Io muojo innocente di tutti i delitti, di cui vengo incolpato-perdono agli antori di mia morte e priego Dio che il mio sangue unquanquo non ripiombi sulla Francia: tu popolo sciagurato ... "-A tali parole, Santerre indispettito ordinò battessero i tamburri; i carnefici tosto afferrarono il re e la terribil mannaja precipitando dall'alto

[ 1 ] Lac. z. 254. Mig. t. 240. Th. iii. 308. Clery, 183-14. Edgeworth 218.

troncò una vita di lungho pene e d'inaudite tormenti amareggiata. Il boja afferrò pei capelli la testa agittolla per l'aria. Il regio sangue spruzzò il suo confessore, che stava tuttora sulle ginocchia appo l'esanimi spoglie del suo sovrano (f).

Il cadavero di Luigi (appena terminata la terribile catastrofe) fu trasportato all'antico cimitero della Maddalena, al confine del Baloardo dello atesso nome, ove si depose in una fossa di sei piedi quadrati, col dorso volto al muro della strada d'Anjou. Gran quantità di viva calce si gittò tosto nella fossa, per cui prestamente si disciolse in polve il cadavero di lui, così che lorquando le sue spoglie studiosamente si ricercarono nel 1815 ad oggetto di traslocarle nel regale mausoleo di S. Dionigi, non senza grave difficoltà poteronsi rintracciare alcuni pochi avvanzi. Sul luogo ove venne intombato il più misero dei re. Napoleone cominciò il Tempio della Gloria, dopo la battaglia di Jena, giusta il suo detto, solenne ricordio della grand'armata, ma col tacito disegno di convertirlo in un monumento di espiazione alle vittime della Rivoluzione, - pensiero ch'ei volea per molti anni tener celato, finchè le monarchiche opinioni non fossero fino ad un certo grado ristaurate. Ma in questo, siccome in altri molti stupeudi disegni, venne interrotto da quella vicenda di sventure che ingenerò la caduta di lui, cosicchè il superbo edificio compivasi dai Borboni ed oggi forma la chiesa della Maddalena, il bellissimo trai begli edifici di Parigi. Luigi XVI ebbe morte in mezzo la piazza Luigi XV, nel medesimo terreno ove la reina, la principessa Elisabetta ed altrettante nobilissime vittime della Rivoluzione perirono; ove il Robespierro e Danton furono poscia eseguiti; ove l'imperator Alessandro ed i sovrani alleati fermarono loro stanza, lorquando le aquile vittoriose degli alleati posarono sui comignoli di Nostra Donna di Parigi, il 31 marzo 1814. Così il maggiore dei delitti rivoluzionarj, il maggiore dei rivoluzionari castighi, ebbero luogo nel medesimo sito; nè l'istoria della moderna Europa vanta una pagina di gloria e di sventura così miranda e singolare al pari di questa. Un obelisco colossale di granito rosso-sanguigno, che fu trasportato da Tebe nell'alto Egitto nel 1833 dal governo francese, marca oggidi quel sito medesimo. Così il monumento che fu testimone delle marcie e degl' avventati imprendimenti di Cambise, che sopravisse i conquisti di Cesare e di Alessandro oggi è destinato a contrassegnare alle più remote generazioni, la scena fatale del martirio di Luigi e l'ultimo trionfo del suo immortale vendicatore (2),

L'indole di Luigi XVI non puote meglio esser descritta se non colle

<sup>[ † ]</sup> Edgeworth, 222-5.7, Th. (ii. 399-80. Lec. [ † ] Nap. in Lee Casas, i. 373-1. Storin della x. 256. Mig i. 241. Conven. n. 13-4.

parole del più destro tra gli scrittori repubblicani di Francia. "Luigi recettibi una rivoluzione da iusai natentari; le qualifia di ni erano più adatte di quelle de'suoi pre-decessori per peteria terminare o dimpedire; imperò di era appece di der maso compire una riforma, anni che rompessero i moti cittadini, ed adempire i doveri di un trono costituzionale sotto la sua indicenza. Era finere il solo sonorare non sichiavo di akcuna passione, nè anco a quella del potere, e in se stesso maritava le duo qualità più essenziali per formare un ottimo prence, tunor di Dio, anore del suo peoplo. Cadde vittima delle passioni formennate, cui non chès alcuna colpi in cecitare—delle passioni di solitadini rapinate, cui punto non rece contributo d'estare. Perio di in nolitadini rapinate, cui punto non rece contributo d'estare. Perio di in nolitadini rapinate, cui punto non rece contributo d'estare. Perio di risolitadini rapinate, cui punto non rece contributo d'estare. Perio di in nolitadini rapinate, cui punto non rece contributo d'estare. Perio di prodictioni qualitati di hrono questo epitafo, Luigi XVI, ove di maggiore vigoria di ineute lexicio, sarsi asta colla terra unite soverano (1).

Nullamanco le somme e dolcissime virtù spiegate dall'infelicissimo di tutti i monarchi negli ultimi giorni di sua vita, i suoi patimenti senza esempio, la tragica morte non debbono coprir d'oblio le ruinose conseguenze che ridondarono dalla sua indecisione e debolezza di condotta sul trono; nè torci dalla memoria che l'infortunio, lo spargimento di sangue, i tremendi irrevocabili rinsutamenti della famiglianza sociale prodotti dalla rivoluzione, derivarono da quella sua benovola ma sciagurata ed invincibile avversione di abbracciare forti e riso lutemisnre. L'uomo dall'occhio sagace e dalla gigantesca mente. l'uomo che meglio d'ogni altro la Francia conobbe e la Rivoluzione, ci aprì specchiatamente su tal riguardo i suoi pensieri: " se Luigi XVI," scrisse Napoleone, "avesse virilmente resistito e spiegato il coraggio, l'operosità; la risoluzione di Carlo I d'Inghilterra, avria per fermo trionfato (2)." La migrazione dei nobili, per dire vero lui privava della principale colonna del trono; ma l'irresoluzione della sua indole troppo nota fu l'origine della miseranda difalta, riducendo all'orlo della disperazione l'intera classe dei proprietari, che non poteano più sperar salvazione di sorte finchè un siffatto capo sedeva al timone degli affari. Le lunghe e fierissime lotte in Lione, nella Vandea mostrarono a dito quanti elementi avangassero tuttor di resistenza, anche quando i patrizi ebbero disertate le bandiere del proprio sovrano.

No—non è eterno il regno della ingiustizia. Non è mestieri che s'interponga la mano di un Dio vendicatore per arrestarlo; nè fa d'uopo che l'angelo del ira celeste dal sommo impero discenda per arrestarne lo

[ 1 ] Mig L 211.

[ 2 ] Nap. in Les Coses, ii. 213.

sparentevole coron. Esso si shrana, lacera, distruge, colle proprie violenze, l'angle vendicatore trovasi nel flosdo delcuore unano. Indarso i lenze l'angle vendicatore trovasi nel flosdo delcuore unano. Indarso i unuilistacies; indarso i carafedicineoperangili pola e i tamburi rivoltazionari ne soffocarono la voce; indarso la manaja della philotitina precipibi stridendo si sue cape deu netrono divoratore distrusse in poche cipib stridendo si sue cape deu netrono divoratore distrusse in poche di le misere spoglie del suo mendo terrestre. Il suo spirito trionò sulla nequisia, scelleranza e vilti devino oppressori. Dal giorno di sua morte conincio à traverse il mondo una reszione a favore del buon ordica collar eligione. Le suo sofferenza probassor più bene alla cocausa della monarchia di quello che male non avenno recato tutti i vizi del suoi coronali antensi.

Colle supreme emozioni si genera grande impressione sovra l'umanità. Sotto tal vista gl'interessi della famiglia sociale altamente si avvantaggiarono, chè la ruina della monarchia francese fosse accadpta nel regno di Luigi. Ella non cadde, versando i giorni del suo splendore o di sua nequizia-o sotto l'alterigia di Luigi XIV-nè colle infamie di Dabarry; fini per lo avverso nella persona d'un santo immacolato monarca il quale il più fra' suoi sudditi amava il popolo; la cui vita letteralmente si era spesa nel far del bene, i cui errori del pari che le virtà avriano dovuto salvarlo da tutta popolana violenza. Con maggiore arditezza saria stato meno infelice; sostenendo con più calore la causa propria, la cansa dei reali non sariagli stato torto un capello da verun uomo del popolazzo; e prodigando vieppiù il sangue degli altri, avrìa, forse, risparmiato il proprio. Ma siffatte guerresche e ambiziose qualità non avrebbero certamente potuto arrestare lo scoppio della rivoluzione; avrebberla sibbene ad un altro regno postergata, ma sotto il regno di un prence al pari di Luigi irresoluto, comparve con più negri auspici, lorquando il cessare d'ogni tirannia non avea estinta la vera e primissima cagione di tutte lamentanze popolane, e le virtù d'nn monarca resa reprovevole ed abominanda la furia del popolo. La catastrofe occorse quando tutti i generosi sensi di nostra natura furon desti a favor delle pubbliche sofferenze e cadde sur un monarca che avea più benmeritato per la causa di libertà, di quello che tutti gli antecessori di sua nobile prosapia; la cui tolleranza venne guiderdonata colle usurpazioni popolaresche; mitezza d'animo colla licenza; colla sete d'umano sangue l'avversione alla violenza. Un monarca di più robusta e salda tempra avria più fatto per posporre la rivoluzione; niuno al pari di lui tanto si oprò perchè non occorresse.

Nè il martirio di Luigi riuscì inutile agli immadiati interessi della causa per cui avea sofferto. La di lui rassegnazione nei giorni d'infor-

tunio, la carità nei patimenti, l'eroismo in morte, non si scorderanno giammai. I terrori del regno repubblisano, le glorie del trono imperale dileguaronsi ma gli ultimi giorni immacolati della monarchia la-sciarono nella mente degli uomini un'impronta così profonda che mai verrà scancellata.

Nella notte, cisca d'orrende teachre, ches à abbujò sul mondo morale un'aureola di uso appare sulla torre del tempio, face da principio e quasi moribonda, oggi però scintillante di limpidissimi rai gittò un feligectissimo chiarcre sulla cadata della monarchia francesa- i giori ndi superstirione sono andati ne più moltitudini di peregrini trarramo a vitatra la tomba dell'inficien monarca, ne la pietra del suo sepolero verrà rosa ed usata dallo ginocchia de' suoi adoratori. Ma i giorri di ammirazione per le grandi virth pasate non finiramo giamunia verrama a propiziarlo i dabbene ed i pietosi nell'istoria per oqui lungo verramo a propiziarlo i dabbene ed i pietosi nell'istoria per oqui lungo ripare di estali, finiche la voce della pusticia della mieseriocchia de la pieta si accolteramo salla terra, sarà il destino di Luigi commiserato, rivertal la sua memoria, suoi carrectii maladetti.





## CAPITOLO VII.

STATO DELL' EUROPA PETA IL PRINCIPIO DELLA GUERRA.

\*98%·

## SOMMARIO

Fox-Burke-Gran divisione di ozinioni intorno alla rivelazione tra a Francia al risolvo per la guerra-Deciantazione del Girondisti in favor lie agneto gue pone fine - Propagandium del Frances - Dichiarano guerra a tutte ma negano adoptare i loro principii di governo-Alarme desto nella Gran Brett menti-L'Inghelterra apprestani alla guerra-Si dichiara contro la Francia-Genérali tenne be tall erenti.

929 MI Na rivoluzione in Francia, "dice Napoleone," presto

dei sooi prevalenti principi.

o tardi e seguita da uma rivoluzione nell' Europa. Locata nel bel mezzo del moderno incivilimento, questa gran contrada in ogni età comunicò sempre l'impulso de' suoi cambiamenti agli stati a lei vicini; 'i quali, per la sua situazione troppo preponderante, non possono riguardar con disprezzo le di lei conquiste; e per la sua influenza morale estesissima, impedire l'espansione

Nè si dovea attendere che un evento sì prodigioso come la Rivoluzione francese, evento che attizzò le passioni degli uni ed eccitò i timori degli altri uomini per tutto il moudo, rimaner dovesse oggetto d'osservazone passiva alle limitrofe contrade.—La Rivoluzione accese le sperazune di pregiunti del gran corpo del popolo in oggi passe e destando la sua indignazione contro i superiori di lui, sporaggiune al sentimento delle vere inquirre, il potentissimo fonite dell'ambidio rivoluzionaria. Epperò non tardava a cimunicarsi di reame in reame un tal qualo fermento—ratvaspontispersure si cultarono, cilmienti acquisti crederona i imminenti; ed i celi laborosi, entitul dal rapido ingrandumento dei loro fratelli in Frazacia, argumantazono esser giunto que tempo, in che le distinzioni delle società cesserebbero, ed in mezza all'universale dominio dei popolaria, piercebbaco le mierie della poventi.

Una sola rivoluzione che sordia licto successo—un governo che da lungor as stabilità vonga revuesicho, suno mezzi bastanta is pargere sif- futi principi; oceani di sangue debbonsi in pria spargere, naziochè codesti songai wengano estiniti. Gorcudo dictro all'ambinos democratus, gli uomini piegherauno il collo ad una tirasunta mille fiate peggior d'ogni altra che un governo monarchaco non artirobo fores d'imporre e nella spectanza d'elevar se stessi sublimi sulle ruine o degli enuali o dei superiori, si appagano di calcar nol fango tatte le vere benedizioni che prosperavano le tero sordi. Nel titte le sofferenze durate sotto il regno di Napardillo del delidori engliquere. Perecchie generaziani petroron nella losta, ma quello spirito ardente e cupido di novut è sempre li lo stosso e rinasce come la Ponicie, dalle ceneri della primiera resistenza.

La pascita di questo spirito terribile ed agitatore, che dovea mettere a soqquadro l'intiero mondo, eccitò il più vivo allarme in tutte monarchie europee; donde sorsero le sanguinose guerre della Rivoluzione francese, imprese per ischiacciar nella sua cuna il male, ma che dapprima non servirono che a vieppiù estenderlo coll'aggiungere all'euergia dell'ambizion democratica anche la possa dei tirouti militari. Epperò cominciava una novella vicenda di lotte, e terminate le pugne dei re gli uni cogli altri, ebbero incominciamento quelle d'un principio sociale contro un altro. Indi le guerre divennero più presto le risultanze delle opinioni diverse, di quello che di diversi interessi tra loro contendenti o le mutue gelosie de monarchi caddero in profondo oblio mercè le violenti animosità de'loro sudditi. Esse assunsero un carattere meno interessante e speciale, ma più terribile e generale; e le passioni che furono così deste trascinarono sul campo di battaglia intiere nazioni e la lotta che ne seguia avviluppò seco tutto ciò che di più caro riuscia ad ogni classe della società (1).

<sup>[</sup> I | Mig. 1 129, Lac. Pr. St. i 199.

L'Austra, la Bussia, l'Imphilierra erann mell'opoca che accesso, le prime grandi potenzo dell' Europa; epperò rapprecentarvuo i pirnicipati personaggi della tragodia, mella ilutga disperata guerra che s'appiccò, e, quantasquo pochisame inclinate a prendere l'offine, erano nonostrate in istato di sipegera le più grandi pirave di forza a di energia. «Lumghi giorni di riposo porsero lero agio di assendere absermenti è tu teatro ve dovasso hen-toto da rasgio d'inandia iscritto.

Nove anni di pace resero atta l'Inghilterra a ricovrarsi in gran parte. dalle perdite e sconfitte toccate nella guerra americana. Se la superba Tiro del moderno incivilimento avea perduto un impero nel mondo becidentale, un altro per compenso ne avea guadagnato nell'oriente-le immense dovizie dell'india incomineiavano a piovere esuberantemente nel suo grembot e così una picciola Isola posta all'occidente dell'Europa, ormai esercitava illimitata possa sovra reami di quegli stessi più sterminati, che le armi di Roma trionfatrici non avenno mai potuto soggingare. Una vistosa rendita ammontante a £ 7,000,000, già le venia dalle possessioni dell'India; e quantunque quasi l'intiero di questa gran somma fosse assorbito nel mantenere quel troppo d'altronde dispendioso atabilimento; nullamanco coloro che reggevano il timone del governo gittavano lietamente un lungo e confidente sguardo sull'avvenire, quando l'Impero dell'Indostan, invece di essere, come per lo addietro una gravezza; saria divenutu sorgente di copiosissima entrata allo stato, e le dovizie dell'India riuscirebbero veramente una miniera d'oro per la Gran-Brettagna, aiccome per lunga stagione erano atate per infinito numero de suoi figliuoli (1). Il debito nazionale di lei ascendente a £ 244,000,000, e che seco per necessità recava un peso annuale di f. 9,917,000 era per dire vero una grave tolletta, sull'industria del popolo ed i balzelli sebbene leggerissimi messi a raffronto a quelli in altri tempi stabiliti, unliamanco si stimavano oppressivi-eppure, a dispetto di tante strettezze, le risorse dello stato eransi annicutate maravigliosamente durante il riposo ch' era prevalso, posciacchè si fu conchiusa la precedente lotta. Commercio, agricoltura, manifatture rapidamente crescevano, prosperavano: I traffichi cogli stati iodipendenti dell' America settentrionale avvanzavano quelle che correano trai due paesi, lorquando trovavansi gli Americani alla coloniale dipendenza asserviti-e gl'indefessi sforzi d'ogni individuo per immegliare la propria condizione, aveano prodotto un maravigiioso effetto sell'accomulazione di capitali e sullo stato del pubblico credito. Il tre per cento dal 57 alla conclusion della guerra. si era levato a 99; e le strabocchevoli dovizie della metropoli aveano

<sup>[ 1 ]</sup> Ann. Reg. 23xiii. 15%

operta loro via ai più svariati traffichi stranieri, più ardimentose e distanti intrapprese.

L'outati nationale accandos a £ 16,000,000, el termate cantava 22,000 busso i oddi antilito sibritamiche, attre us regular forza nell'actioni cristatili ed occidentali et troutasei reggiunati di wonav (1). Siffatte scriber rapidamente accarabbre appear ruspera le prime offesse de ani al 1796, l'armata regolare della Gran-Brettagna centava ducanto e sei multi comini, incluidendo quarantotu emili di militai scelas. Espure meglio che la metà di simi forza si richiesa per lo sarvigio delle colonice, ed esperimara riche dei mostro che l'Inghilterra mo potrà giumna raggranellare più di quarantamita nomini su verus punte nel costinuata dell'Europa,—Lavara fozza dell'inglibiliterra consisten nelle unicinastivi bili devitti, nelle spirito e nell'operestit del suo popolo, nella morale possa che secoli a secoli di gioria non interretta elegiziane ad una sazione, ed in una fletta di coute e cinquanta vascelli che le accordano illimitata signoria sul tempessos e regno dei mari Gliminitata sinconsi esto dei dei dei controli dei dei dei dei dei dei dei dei

Pure, quantunqua abbendassa di tutte riserse, l'Inghilterrra versande tal epoca, sentiasi da ben poca forza morale animata si necessaria per la guerra. Durante le ruinese lotte coll'America, la sua gloria nazionale venne da senno da tanta altezza bassata e nel fango invilita. Due ampie armate aveano calate le armi in fronte al nemico e per fino l'antiqua indisputabile supremazia dei mari parve avesse corso periglie e vacillasse, quando le squadre della Francia o Spagna, ceugiqute insieme, trienfalmente e con boria insultatrice navigavano e scorrevan la Manica. Solamonte la gleriesa difesa di Gibilterra, per Elliet, avea mantenuta in fiore l'antica celebrità delle armate inglesi. Arregi che lo stato delle soldatesche e delle squadre era si caduto che toglieva ad ogni conoscitore la speranza di poter la Gran Brettagna cogliere in una lotta i primi alleri. I più scandalesi abusi regnavano in ogni dipartimente delle forze terrestri. Gievinotti imberbi erano nomati ad ufficiali, o mercè quattrini eyvero per la passa parlamentaria di un qualche loro mecenate e parente, senza per cenescere alcunche della profession militare. Rade fiate il vero merite era premosso a guiderdonate; nè accademie, nè schole esistevano per insegnare agli inesperti officiali i primi rudimenti dell'arte militare. Soltanto a lenti passi e nella scuela dell'avversità, le armate inglesi immegliarone e giunsero i loro comandanti a volgere a pubblico profitto quell'indomito coraggio, che in ogni etade fu una delle più segnalate qualità del pepolo inglese (2).

<sup>[ 1 ]</sup> Contadini benestanti V. nota a pag. 99. Carte dello Stato. James, I. Tarola i. App. Ta-[ 2 ] Jose. I. 250, Ann. Reg. xxxiii. In Rap. rote de Priorer, 247, ord del contintate di Financa, maggio 10, 1791. [ 2 ] Jose. I. 53.

L'Inghilterra, simile în ciù atle altre monarchie dell'Europa, avea nel corso del XVIII secolo dormiglista sonni lictissimi, beati ma senza gloria; perocchè per dirla col poeta,

" in Fama son si vien, né sotto coltre."

La limpidissima aurara che avea salutato i primi anni di quel secolo. nei giorni memorandi di Eugenio e di Marlbourough, non avea offerto il varo auspicio sull'indole generale dell'era politica che la segui; e le fiere passioni, i cupidissimi ed i torbi sentimenti dei giorni agitatori e minacciosi, la paziente operosità della guerre cittadine erano passati nelle pagine dell'isteria e con la licenziosa vita e le follie di Carlo II vennero soltanto dipioti negli annali contemperanci ovvero riflessi nello specebio del testro nazionale. Le armi di Federico e l'amministrazione del Chatham sol essi effusero un raggio di fuce sulla generala monotonia di quel secolo-ma perfino la lere glorie erano i risultamenti dell'ambizione dal re e della rivalità dai gabinetti, nè partecipavane di qual profondissimo interesse delle lotta teologiche che aveanle precedute ovvero delle passioni politiche ch'erano poscia scoppiate. Le pugne di religione essavano e quelle dell' eguaglianza non erano ancora incominciate. Fea entrambi accorse un lungo, profondissimo ripaso di cento anni, abbellito de poche gloria, infamato da cochissimi delitti, durante eui tutto il bollore ed il fuoce che derivavano da' primitivi e graudi rivolgimenti sociali insensibilmente si spense e la sementa d'onde un giorno doveasi ingenerar un contresto più fiero, grado grado giungava a maturità.

Era sestenata universalamente ricevuta trai filosofi e gli uomini di stato nell'alti he decivico avere la società roma issuatu una ferma e permanente forma, esser estinte lutte le grandi cagioni di discordia, nè più davere sense retatta la storia a mamembrare di bei unvo le violenti contesse di tragisi insidenti che erano scoppisti cei primitivi tempi della estienza unana. Adam Smith osservò, che montre la populazione della America addoppiavasi espri venticinque anni, quella dell'Europa appena saria giutta allo tieno ristalimenta in cinque senceli—montre dall'altre lato dibbon lamentave che l'epoca dei fatti interessanti fosso passata, e quales storico monderno non avira più pottoto, i grandiosi evuti le tercumente catastroli della storia antica, alla menoria del posteri trasanda-re. Tali erano la predizioni di quest unimi più grandi dell' etch, nel corso di un tempo destinata dinversi illustrare con il sangue di Robsepierra, la rostanza del Ptit, i triondi di Nomo-lempo ne cai a razza unman.

mietata terribilmente dall'inesorabile apada di Napoleone dovea rifiorir più vegeta e bella che mai con una rapidità che quasi agguzzita quella della trasatlantica popolazione (1).

E come uomo lo s'immagina, di leggiori, le opinioni dell' Inghilterra una grande vento della Rivoluzioni francese eraos atranamente divise. I giovinotti inesperti, il ilusofi, le teste calde si aspettavano d'ora in ora gran cose de sessi sognavano che una era novella fosse comparta a beatificare il mondo; ed appena la libertà avesse schisso il labbre oin quelle grande impero a pieno suo riso, recedevano che le appet della schistribi ed i vincoli della supersitiono do vassero cadere dalle braccia dell'usa-sa famiglia. Non solamente i fazioni, gil sejanatri, i cupidi ingegni se careczavano cotali idee; suri si accomunavano dagli somini migliori e dabbere; e sall'igialierra, potasta con exterta sidere, ciò che un och-queste storicio osserrò dell'Europa in generale (3) che tra gli immici del-la Rivoluzion francese i contavano in quel tempo degli monniti più generosi e dilluminati della conuntità. Dal che si chiaricco che allora non era pò pote a suer scoperta la sua fatte lendenea (3).

Ma se i cambiamenti nella Francia al riguardavano da taluni con occhio benigno, da un'altra classe della comunità consideravansi con profondiasimo orrore. La gran maggioranza del corpo aristocratico, tutti gli aderenti della chiesa, tutti gl'impiegati ed officiali della monarchia, brieve, il gran perbo dei ceti opulenti della società, non rimiravano i nuovi rivolgimenti cittadini della Francia, senza fremere ed arrovellarsi. Culoro che nell'età dei sogni e delle illusioni muoveano il primo passo pel fiorito sentier della vita, miravano lieto in rosa l'avvenire e rallegravansi pei nuovi mutamenti che doveansi nella società operare; altri che stanchi, affaticati aveano passato attraverso la lunga trafila dei dolori e disinganni che formano la somma della vita umana, tremavano quanto più appressavansi; coloro che veruna cosa aveano da perdere, nulla temeano dalle conseguenze delle novazioni; altri che molto aveano acquistato ed eredato, giustamente temevano di divenire il primo pasco di esose ladrerie. Siffatte erano le generali divisioni della aocietà; ma fuor di dubbio erano modificate giusta la tempra o le abitedini di pensiero nei differenti individui, code i partigiani delle novazioni contavano tralle proprie fila molti delle più antique e nobile famiglianze del reame.

none in Charle

<sup>[3]</sup> La popularone della Promia na cra md. [3] I decisi democrati nella Grus Deretagna depolandol quel de mori, quella della Grus a quell'opca non crema numeroli. M. Rinte Revidagna in 47; dell'Amerita in 49; della Promia della Grus a quella della Grussia in 40; dell'Amerita in 40; della Promia in 40; —Depis, Fores etti dell'opca il Casalo del ottanta un'in-casa, de France i. del.

Barle viù, IN-C.

2) del 1.07.

Capo del prime partito era il Fox, eloquentissismo ed illustre campion della libertà, in qualunque parte del mondo trovassesi. Discese da nobile casata, redò il santo amore della libertà che da lunga stagione era stato il patrimonio di suo prosapia vetusta e mercè l'impeto a la forza di sua eloquenza, per lungo volgere di tempo, mantenne il suo posto siecome caporion dell'opposizione nell'impero britannico. Il di lui ingegno spiegavasi oltremodo masaviglioso e sublime nei dibattimenti e nell'appassionata energia con cui sponeva le proprie opinioni non venne giammai avvanzato da alcun oratore del Parlamento inglese. Quantunque troppo indolente per acquistarsi un'estesa erudizione; quantunque le mille fiate andasse, al pari del Micabeau, intorno ai fatti comassi coi subjetti di discussione, più presto all'industria degli altri, che alle proprie ricerche debitore, pure persona al mondo meglio del Fox sapea fare miglior uso delle notizie di cui era fornito o che avea raccolte nel corso dei dibattimento, ovvero ritornare con maggiore originalità sur un subietto ch'apparentemente era stato da altri esausto. Prufuso, dissipato, irregolare nella vita privata, non godoa di quella considerazione (potentissima in Inghiltarra) che viene dalla purità di un carattere personale; pure immezzo a sue leggererze e peccata, il cuore di lui bollente di magnanimi effetti e la generosità della sua disposizione, assicuravangli l'amore di un numeroso corpo di privati amici, ohe abbracciava una gran parte degli uumiui più capaci e delle primarie famiglie nello stato; mentre l'appassionata sua facondia raccoglievagli, l'ammirazione di quella numerosa classe di persone che anelavano un governo più popolano, ovvero le ge-nerali sfrendezze che accompagnano una rivoluzione. Ma sgraziatamente l'intelletto del Fox non era uguale alla sua eloquenza; il di lui criterio inferiore alla sua possa nei dibattimenti. Schietto nell'amore verso la libertà ayvocò, durante la miglior parte di sua vita, un sistema politico che teudeva ad imporre sull'Inghillterra il più duro giogo. Ardentemente devoto alla causa della libertà, continuò sempre ad ampirare quelle frenetiche novazioni, le quali più che la coalizione dei re, controoui i fulmini di sua eloquenza erano diretti, resero impossibile la durata della rivoluzione nella prima delle monarchie europee.

Il Pitt, dall'altre verso, cer il esporione del secondo partito che, al primo versare degli evendi rivoluzionari francosi; trovarsi completamente pudrone del governo e sostenuto de una non diabbie maggiuranza in notrambi. Le camere del Parlamento. Appesa la toris moderna può vastare un altro carattere non che maggiore, eguale a costui. Arcedo redato del suo pudre, al primo lord Chabbam uno spirito partitottico e veramente inglese, imbebbe fin dall'infanzia un fortussino attaccamento verso i principi liberti la suci il 'amonibiatzazio di quel di altra del caracteria del caracteria suci il 'amonibiatzazio di quel partito del caracteria suci il 'amonibiatzazio di quel nel caracteria del caracteria suci il 'amonibiatzazio di quel partito del proportio del proposito del proposito

magnanimo uomo di stato era fondata e ch'ebbero accordata al suo guverno nna popolarità così generale e ben meritata. La sua primitiva carriera fu principalmente distinta da siffatti sentimenti e le grandi capacità di lui, da bel principio, gli dettero un distinto posto nel Parlamento: ma non tardarono a destarsi circostanze che svilupparono la sacra fiamma del genio, nascosta entro quella mente prodigiosa ed esibirono in tutto il suo pieno lustro l'indomabil fermezza dell'indole sua. Il-Fox e lord North aveano stretta assieme una cealizione, posciacchè la loro principal causa di discordia erasi spenta colla terminazione della guerra americana-e forti pel possesso di un'apparente invincibile maggioranza nella camera dei Comuni eransi avventurati a proporre l'ardita misura di togliere dalle mani della compagnia il governo dell'Indie Orientali ed investirlo in certi commissionari, i quali doveano esser nomatinon già dalla corona, sibbene dai Comuni. È impossibile il dubitare oggimai, che deve tal partito stato fosse tradotto in pratica, avria sevvartitata costituzione, collo stabilire un imperium in imperio, che avrebbe pesseduta una maggiore autorità ed influenza del poter esecutivo. Ma siffatta catastrofe venne alluntanata mercè la fermezza e sairacità del monarca che allora reggea le redini del britannico impero. Scoprendo ad un colpo d'occhio tutta l'estensione del periglio; e coposcendo aspieno, coll'enfatiche parole di lord Thurlew "che se la misura fesse stata vinta, avria tolto da capo del re il-diodema e collecatole su quella del Fox (1)," istantemente risolvette d'interporre tutta sua possa per impedire non fosse passata in legge, e se nanessario ritirarsi nell'Annover, anzicchè continuaro nell'Inghilterra cieco strumento e zimbello di una pazza oligarchia parlamentaria.-- Merce i suoi sforzi, il bill essendo passato nei Comuni con una grande maggioranza, si rigettò mella camera dei Pari, vincendo pochi voti: locchè siviuse il ministero della coalizione a resignare immediatamente. Il re tantosto inviò per Pitt ed il 12 gennajo 1784 prese il suo posto nella cummera dei Comuni come cancelliere delle Scacchiere.

Nos mai più ardue lotte doveane combuttere fieramente un mivistro al part di quelle he naturelmoni l'Hill. L'oppositione d'ette d'all'impetumes fega del Fox, nocerors della sperimentalezza, possa e marsvigliosa tempra di terd'. North in marperita per una grande maggiorana:
nella basa cammera, e da bei principio trattà coraltimiento sperzeo l'ardimenta dimostrato da un giovinecto, cha appeae constava ventiaei anni, d'a
spossessarii del gorerno. Ma non tardo a chiorirai, che l'ingegno di
ini era uguola Glimpersa, quantumune a balla pinira resembranase tropos

<sup>[ 1 ]</sup> Istoria Parlam, axiv, 125.

arrischiata, anzi disperata. Invincibile in risoluzione, ma freddo nell'ora del periglio; elargito di un coraggio morale, cui verun argomento umano potea conquidere od atterrare; fertile in risorse, potente nei dibattimenti. facondo nel declamare-questo grand' uomo offria in se stesso il maraviglioso concorso di qualità si fatte che non mai da altri vennero superate in contese politiche. Arrogi che la di lui pura ed illibata judole privata toglieva di mano a'suoi nimici ogal arme, nè offriva loro un lato debole per assaltare la popolarità da cui era circondato; imperò che quell'anima immensa, tutta intenta al bene ed al vantaggio della terra natale, non lasciavagli luogo ad egoistiche passioni o meschini interessi privati. Incorruttibile, quantunque trattasse le sterminate dovizie dell'Inghilterra e delle Indie: Imperterrito, sebbene combattesse soio l'intiera forza d'un opposizione apparentemente irresistibile; freddo, quantunque travagliato da tutte quelle lunghe e durissime pruove che avrieno viuta la pazienza del pazientissimo tragli umani, cauto lorquando prudenza cosigliavagli riserva; energico ed eloquente, quando il momento d'azione era giunto, il Pitt prosperamente fece fronte e combattè ia più formidabile maggioranza parlamentaria che fosse unquanco apparsa nella storia inglese dalla rivolnzione in poi; e così alla fin fine gii veune ceduto il campodi battaglia e colse la palma della vittoria. Una amministrazione cotanto pruovata e combattuta nella sua infanzia fu tetragono a colpi di ventura, agli assalti di fierissimi ed acri nimici negli sani più maturi; la di lui mente gigantesca lucidamente scoperse il periglio dei rivoluzionari principi francesi e la necessità di non usare alcun mezzo esterno per arrestarne il progresso; e venturosamente per la causa della libertà in tutto il mondo, quella grande convulsione trovò il governo britannico nelle mani di un uomo, del pari amico alla libertade ed ostile a quelle strane soperchianze che si sovente ne ingenerano la ruina. Attentissimo osservatore del progresso della Rivoluzione, cautamente si astenne da qualunque atto che avesse potuto involvere l'Iughilterra in qualunque ostifità colla sua arrabbiata rivale e sebbene da pria forte violentato a prender parte nella lotta, sempre mantenne una stretta neutralità, anche quando le armate tedesche erano penetrate nel vero cuore della Francia, anche quando parve esser giunta l'ora in cui poteansi terminare, con una sola ostile dimostrazione, le rivalità e gli odj che da quattrocent' anni vi ardevano giganti.

Mr. Burke poi era il caporione di un terzo partito, formato dei vecti Whiga, che sostenevano i principi degl' Inglesi, ma combattevano
disperatamente gli aliri de' rivoluzionari francosi. Questo celeberrino uomo avea per lunga stagione lottato tralle filla dell'opposizione
del Pox e la politica lega fira lor stretta for aumentata da' più caldi

sensi d'una tenera amicizia. Al primo rompere della Rivoluzion francese però educarono diversi pensieri e disparate idee (1). Il Fox caldamente applaudiva ai rivoluzionari principi e dicbiarò nella camera dei t.comuni, "esser la nnova costituzione di Francia il più stupendo e glorioso editizio della libertà che in ogni età e paese fossesi giammai levato sulle fondamenta della umana integrità." M. Burke dall'altro verso, fornito di maggiore scaltramento politico e di una veduta di gran lunga più fina che il Fox, di buen ora si sbracciò a combattere i principi di eguaglianza che quella convulsion sociale volca introdurre; e la sua opera sulla Rivoluzion francese produsse, forse, una più profonda impressione sulla pubblica mente d'ogni altra che su tal riguardo sia mai comparsa nel mondo. Abbonda di eloquentissime pagine, di profonda sapienza, d'un ingegno sterminato; ma sebbene toccasse a gloriosa fama al suo primo apparire, ed acquistasse un'immensa possa, pure, il valore non ne fu debitamente apprezzato nè inteso, se non quando il progresso degli eventi tutto n'ebbe dimostra l'aggiustatezza dei principi da quel lucido intelletto stabiliti. La divisione che sorse su questa vitale quistione, alienò per sempre i due uomini illustri e strappò lacrime dagli occhi dell'uno e dell' altro nella camera dei Comuni. potentissimo emblema degli effetti, che eventi angosciosi produceano sui sentimenti della vita privata, delle scissure introdotte nel seno delle famiglie, e tra le amicizie mantenute per il corso di un intiera vita (2).

L'occasione di quest'istantanea separazione ebbe lnogo nel dibattimento sulla nuova costituzione proposta per le province del Canadà, nel 1791-singolarissima coincidenza, lorquando vogliansi torre in considerazione i susseguenti fatti in quella colonia e la violente lotta tra le idee monarchiche e le repubblicane, di cui più tardi dovettero divenire il teatro. E così fortemente entrambi quegl'illustri uomini di stato, ma segnalatamente il Burke, presentirono la crescente importanza della Rivoluzione di Francia, che a vicenda la introdussero quasi in tutti i dibattimenti che volgendo quel tempo agitaronsi nella camera dei Comuni-e fu specialissimo subjetto di violenti ed appassionati declamazioni, quando si ventilò la mozione di Mr. Baker rispetto una guerra colla Russia e la prima introduzione del Bill sul governo del Canadà, argomenti che dettero assai naturalmente a divedere la tendenza ch'esercitar dovea la Rivoluzion francese sui rapporti esterni e sull'interna felicità delle nazioni. Da quel di, una rottura fra questi due grand'uomini si potè di leggieri e dai loro amici e dal pubblico antecipare. Era per vero dire inevitabile-e vuolsi riguardare come l'indice dello scisma

<sup>[ 1 ]</sup> Reg. Ann xxxiri, 111.

<sup>[ 2 ]</sup> Reg. Ann. XXXII 136.

che debbe necessariamente seguire in ogni libera comunità (lorquandu scoppiano i democratici bollori) tra coloro che tenacemente si avvinchiano alle sacre memorie del passato e quegli che avventurano la navicella dello stato sul bujo e fortunoso oceano delle future novazioni. Pure, in apparenza, i segni della primiera amicizia seguironsi a serbare tra il Fox ed il Burke e visitavansi tra loro, quantunque non così di frequenti come negli anni primieri; anzi il 6 maggio quando il Bill del Canadà dovea essere dibattuto nel comitato, non solo si diressero assieme alla camera, ma pure Fox trattò il Burke, in un'antecedente conversazione, con confidenza e menzionolli una politica circostanza di qualche delicâtezza. Ma i sentimenti del secondo erano troppo ardenti per restar celati od assopiti--- avvenire gravido di disastri, rivelavasi cotanto lucidamente al di lui sguardo che tal vista gittò una nube d'oblio sul passato, ecclissò il presente; e nel dibattimento che in quella notte si levò, questi due generosi furono per sempre separati ed il partito popolano nella Gran Brettagna diviso in due. Le discussioni su tal riguardo riboccano d'interesse; imperò non acchiudono solamente l'avventura più importante nella biografia d'entrambi ma costituiscono puranco un'epoca dell'istoria europea, lorquando i tempi correvano più tempestosi e ricchi di accidenti-i destini dell'incivilimento pendeano dalle loro parole (1).

Dal suo lato il Fox, in quel giorno, siccome nella precedente discussione, incalzava gli armamenti della Russia-"E senz'entrare" tuonava quell'esimio " nella questione se gli onori creditari sieno in se stessi un bene od un male, il solo punto che la camera oggi debbe riguardare è se in essi trovasi alcun vantaggio così segnalato, da stringerci ad adottargli in nn paese ove sono sconosciuti e così distinguere il Canadà dalle altre colonie del Nuovo Mondo. In paesi, ove formano parte delle costituzione, non è savio avviso distruggergli-ma è troppo diversa cosa dar loro nascita e vita in una contrada, ove non esistono al presente. È impossibile d'altronde spiegare un tal fatto, se non dicendo, che siccome il Canadà nei giorni andati era una colonia francese, vi si potria così offrire una lieta circostanza a rinovellare siffatti titoli d'onore, la cui estinzione taluni signori deplorano a lacrime di sangue; ed a ridestare nell'occidente quello spirito di cavalleria ch'è caduto oggimai in disgrazia in un paese a noi vicino. Dunque questi nastri rossi e turchini che perdettero tutto il loro Instro nel Vecchio Mondo, dovranno di bel nuovo risplendere nel Nuovo?-Quale assurdità maggiore che introdurre onori ereditari nel Nuovo Mondo, ove con tanta irrisione ed altissimo sprezzo

<sup>[ 1 ]</sup> Dibet. Parl. xxix, 362. Burke, discorsiv. 2-3.

si riguardanot L'alta camara che poi vien proposta andrebhe pur soggetta a gravi obbienioni sel it consiglio fosse ereditrici, imperò che una tale assemblea litro non saria che un ordegno in mano dell' autorità regolo. Similmente assurà a la caluna colta quate si vuol odarari al clear protestante d'un settimo su tutte le terre non pedronate che verranne dalla cerona gravidamente concedente. Qual cosa esser puote più mostrousa di tal regoli fondamentale in un paese, ove il maggior pelos del pupilo tutte formasi di estabilità re- les pur fissers protestanti non perpublica del consisti di estabilità re- les pur fissers protestanti non perdire, laddove l'initireo loro corpo tal quale trovasi in oggi aparso, suddivicio in cento firstoni di Probibilitani, dissenzienti e sette subordinate.

"É quantunque fievolissime sieno le mie forze metse a raffronto cour quelle dell'oncrevole mo amico, che ami debbo chiames mesetro, imperò tutte che mi suppli dipolitica, da lui il riconocco, sarè nonostante sempre protos a mantenere i miei principi anche contro la sus potentissima eloquenas. E manterrò che i dritti dell'uomo, i quali et il descrive come coas chimerica, tutta visionaria, nono in effetti le haise le fondamento come il Lihro-Statuti shonodavolmento lo ci dimostra. E di fatti il come ritato isallagmatico trai il re dil popolo iri riconosciuto, chè mai fuorche la ricognizione dei dritti ereditari del popolo e degi nomini, cui revuna prescrizione può derogare, e verun accidente rimovereo o scan-caltare.

"Or se questi principi riescono perigliosi alla costituzione, sono gli stessissimi principi del mio onorevolissimo amico, dal cui la hhro apprendevali. Durante la guerra americana, entramhi ci rallegrammo delle vittorie di Washington e lacrime amare ci scapparono dal ciglio sulla deplorabile morte di Montgomery. Da lui apparai, che la rivolta d'un popolo intiero non può essere il resultamento dalle altrui brighe od eccitamenti, ma frutto più presto di gravi ed acri provocazioni-e tali dottrine professava, quando conduceasi a dire, non potere egli giammai concepire non che votare un atto d'accusa, una denunzia contro un popolo intiero. Oggi fieramente micruccio, che da quel di a quest'ora troppo ebbe apprese a dittare simili denunzie e coronarle con tutti quei tecnici epitcti, che oltraggiano e gittano nel fango il nostro Libro-Statuti, siccome bugiardi, maliziosi, dannati, fatti per istigazion del dimonio e senza aver innanzi agli occhi il timor di Dio. Intanto reso certo, dietro gli ammaestramenti ricevuti dall'onorevolissimo amico mio, che le rivolte delle nazioni pon ponno derivare se pon da gravi provocazioni, io non potei trattenermi dal dischiudere il core alla gioja, imperò che la costituzion di Francia fu fondata sui dritti dell'uomo-base, su cui posa e si solleva

sublime la stessa britannica costiturione. Invilirla oggidi, perseguirla colle più infamati parele, val lo tesso che libellare la britannica costituzione —e verun libro che l'onorevolissimo amico mio potrà scrivere sebbene luminosissimo, verun discorso porgere quantunque facondissino, mi indarranno a cangirare od abbandonar tali mie oninioni.—

"Io era dapprima il fervoroso avvocato per l'equa bilancia del potere, quando la Francia era quell' intrigante ed inquieta nazione siccome nei tempi andati sempre ne apparve. Oggi però che la situazione della Francia è mutata, oggi ch' eresse un governo da cui ne insulti, ne inquirie debbono esser da' suoi vicini temuti, io mi disvelo troppo indifferente riguardo la bilancia del potere e si continuerò, finchè mi verrà concesso vedere le altre nazioni combinare lo stesso potere coi medesimi principi di governo, al par di quelli della Veochia Francia. Il vero principio della bilancia del potere non consiste nel mantenere ogni stato esattamente nella sua primitiva condizione, ch'è ciò impossibile, bensi d'impedire ad ognuno di ottenere una siffatta possa od ascendente che puote risscire agli altri fatale. Persona al mondo non dirà che la Russia sarà per questo rispetto la succeditrice della Francia. La di lei estensione di territorio, la scarsezza della popolazione, le finanze limitate, rendono il suo potere troppo noco a noi formidabile-è uno stato il quale ne può attaccare noi, ne noi attaccar lui; ed è poi con tal potenza che noi dobbiamo cominciare le ostilità per arrestare la decadenza dell'impero ottomanno, la cui ruina potria più presto riuscir vantaggiosa che fatale a'nostri interessi. E se noi raffrontiamo lo stato presente della Francia alla sua passata condizione, così rispetto la politica dell'Europa e la felicità del popolo, anche coloro che sogliono maladire la rivoluzione, debbono rallegrarsi del suo effetto. Io intanto dal fondodel cuore schiettamente applaudisco il governo di Francia, per il buon fine che si è proposto. imperò che concorre direttamente al benessere di tutti i suoi figli. Diverse opinioni potranno educarsi da intelletti diversi intorno il cambiamento di sitema che prese luogo in quella contrada; ma io schiettamente il dico, amniro la nuova costituzione della Francia, considerata nel suo tutt'assieme, siccome il più stupendo e glorioso edificio della libertà che sia stato giammai eretto sulle fondamenta dell'umana rettitudine in ogni età o paese (1)."

Il Burke cominciò la sua replica con uno tuono di voce grave, solenno—tuono che maravigiiosamente acconciavasi alla solennità di quella circostanza, che rompeva in un attimo i legami d'un'amicizia cui avealo per venticinque anni stretto al Fox. "La Camera," disse l'esimio,

<sup>1 [ 1 ]</sup> Interia Parlam. xxix, 507, 218, 279; to Fex discoust, ic. 199, 201.57,

" oggi è invitata a dar mano ad un atto importante e ragguardevolenomare una legislatura per un popolo distante ed affermarne la competenza nell'esercizio di tal potere.-Su quali fondamenta una siffatta misura debbe posare? Non certo, sur una vaga illusione di dritti dell'uomo; imperò se tali dottrine venissero ammesse, tutto ciò che la Camera dovria fare, sarebbe di raunare assieme tutti i maschi abitanti del Canadà e decidere colla maggioranza de'loro voti qual forma di governo vogliono abbracciare. Mettendo da banda una proposta cotanto assurda, su qual principio, io dimando, debbe la Camera fondare la sua competenza per legislare in questo punto importantissimo? Chiaramente sul dritto delle genti e sul titolo acquistato mercè la conquista a legislare in tal modo, non che sulla cessione dei dritti dell'antico governo da noi ottenuta nel trattato che confermavali. Cotali principi ci sforzano a legislare in equa maniera a favor del popolo canadese, il quale dal suo canto è stretto a serbarci intatto il sacramento di fedeltà. Epperò tutto il nodo della quistione riducesi ad investigare, su qual bas e vogliasi il nuovo governo formare? Dobbiamo modellarlo giusta gli antichi lumi della costituzione inglese, o collo splendore delle faci dei nuovi club di Londra e di Parigi?

"In determinando siffatto punto, non vogliansi imitare i pazzi esempli di quei paesi, cui piacque dare la mentita a fatti presenti, rompere di botto ogni legame della famiglianza umana, emanciparsi da' più sacri vincoli della natura. Alla costituzione d'America, fuor di dubbio, debbesi grand'attenzione largire ed altamente importa che i popoli del Canadà nulla invidiano alla costituzione delle Province Unite; ma è altresì vero che non sono puranco atti a tutte gioire le benedizioni delle repubblicane franchigie che rallegrano la terra natale di Washington. I popoli d'America hanno una costituzione così bene adattata alla loro indole e circostanze che la migliore non potrebbero vantare -ma l'indole loro e le circostanze essenzialmente differiscono da quelle de' Francesi Canadesi. Gli Americani redarono da'loro Anglo-Sassoni proavi una certa quantità di flemma, una tal quale natura propria degl' Inglesi che meglio d'altri gli attaglia per un governo repubblicano. Egl'ebbero puranco una educazion repubblicana-la forma del loro interno governo era repubblicana e i vizi e le dottrine che talor l'accompagnano furono bastevolmente domati dalle beneficenze di un equa monarchia in questo paese. La formazion della loro costituzione venne da lunghissima guerra' preceduta, nel cui corso appararono, mercè la disciplina militare, ordine, sommissione, imperio, rispetto a grand'uomini; e per dir tutto aveano appreso a mente ciò che un re di Sparta solea dire essere la suprema sapienza che doveasi insegnare nel suo paese—l'arte del comandare e dell'obbedire—e così furono allevati non da basse brighe, da carneficine ed assassinj, ma bensi da generose e virili guerre a libero reggimento.

"Ma che dovremo poi dire agli antichi Canadesi, che sendo i più numerosi, son quelli che meglio si attirano la nostra attenzione? Forse dovremo lor dare la costituzione francese-costituzione fondata su'principi diametralmente opposti ai nostri, sicché non si possono assomigliar in un sol punto-tanto divisi tra loro stessi, quanto il senno dalla follia, il vizio dalla virtù, quanto gli estremi più opposti nella natura-costituzione basata su ciò che si vuol chiamare i dritti dell'uomo? Ma avvertasi pure questa costituzione ne'suoi pratici effetti nelle colonie francesi dell'India Occidentale ! . . . Ehhene, queste contrade, quantunque travagliate da tre guerre ruinose, erano per lo addietro beatissime e fiorenti finchè non udirono moto sui dritti dell'uomo. Ma non appena le carezzevoli parole insidiatrici suonarono alle loro orecchie, tosto parve che il vaso di Pandora repleto d'ogni mortifero male rovesciassesi, le bocche dell'inferno si spalancassero e il demone di ogni misfatto battesse le ali sulla faccia della terra spaventata. I neri si levarono contro i bianchi, questi contro quelli, gli uni avverso gli altri con micidiale furore. La subordinazione più non che un vano nome, i legami della società spezzaronsi immantinenti e gli uomini sembrarono agognare a disettarsi nel sangue de' loro fratelli.

> Black spirits and white, blue spirits and gray, Mingle, mingle, mingle.

Tuto fu spavento, miseria, carnelicina e discordia dall'ora che simili duttinie vennero ta loro promolgate—ed io veramente credo che ovunque veranno i dritti dell'uomo predicati, tali sempre saranno, sicono i i furono, le lacrimevoli conseguenze. La Prancia che avea speditio alle codine il preziossismo dono dei ditti dell'uono, non tropo le pia-que quest' immagine di se stessa rificasa ne sembianti de teot figliuo-le vi spedia un bel polto di aggueriti sodiateche, hen iniziate anch' elle nei dritti dell'uono, per ristabilirivi ordine ed obbedienza. Questroppo intanto, spensa afferzarono quelle prode, ammastrate come lo erano nei principi del governo si sentirono in dovere tenute a prender parto nella generale ribelliono, col miniando gli esempli di molti loro fracili di Francia cominciarono dall'asserire tutti i toro dritti col tagliar he bielo la testa del generale che comandavali.

"Funeste dottrine oggidl spacciansi alacremento in questo paese, dottrine che ponno ingenerare le più spaventevoli conseguenze cui è mio solo disio ed alta ambizione di allontanare, col difendere a spada tratta

in tutte sue parti la britannica costituzione. La pratica di presente adottasi da un certo partito, che non giova additare a nome, di larghezgiare in ogni uopo le più sbracate lodi alla costituzion francese e poco monta se cotal loda ridondi a pro della costituzione o della rivoluzione di quel paese, dappoiche la seconda conduce dirittamente alla prima. E quest'acciecamento d'infatuate menti ormai tocca a tant'altezza, che chiunque disapprova tra noi l'anarchia e la confusione che presero luogo nella Francia ossivero non soscrivesi alla sentenza che da essa debbe ogni ordine e libertà dipartirsi, è da ogginnanzi mostrato a dito, irriso e maledetto, quale nimico della britannica costituzione -- accusa bugiarda, iniqua, caluniosa. Dottrine di tal conio sono in tutte stagioni perigliose, ma vieppiù lorquando sgraziatamente vengono sanzionate da un nome così grande al par di quello del onorevole signore, che sempre apre i suoi pensieri nella maniera più distinta e luminosa e che oggidi non dubitò, in questo stesso dibattimento, di appellarla costituzion francese i I più glorioso e stupendo edificio che giammai elevasse la sapienza nmana.

"È si avverta—quella sedicente costitucione o rivoluzione (chiamisi pure come neglio ne aggrada) non potrà gianunai servire alla cassa della libertà, na inevitabilmente ringagliardirà la tirannia, Fanarchia e la rivoluzione. L'e ide che sul governo oggidi professo sono le stesso ch'ebbi sempre mantenute. Fu sempre mio costante pensiero che la monacchia fosse la base do goi sensono regimento, ed oggi avoreno che più si avvicini a monarchia fosse la base do goi sensoro cegimento, ed oggi avoreno che più si avvicini a monarchia fe sempre più perfetto, e vicerera. Coloro che anelano di sovernici le a costituzione sono a desso, per vero dire, ben canaleano di sovernici le a costituzione sono a desso, per vero dire, ben care il esso, o che tempo mia non giunqua quando sotto i pungdi delle carettie e dei pubblici scombugli le [monarchiche intitutioni del paese non asrano d'immientelissima riului minecciatro! O bene, oggi è l'ora di schiacciare quello diabilico spirito e vegliare colla massima diligenza al misimo attentato contre la britannica costituzioni za al misimo attentato contre la britannica costituzioni real minimo attentato contre la britannica costituzioni care al misimo attentato contre la britannica costituzioni carettia contre la britannica costituzioni.

"E fores in ogui tempo indiscretezza, ma vieppiù lorquando già vecchio, curvo sotto il fardello degli anni, provocare insicio porgere agia nnici occasioni di abbandonarmi—eppure se l'atto di sempre avvingliarmi tenzemente alla costitucino e britanica dovesse collocarni in tal bivio, non esiercel, le ultime mie parole suonerebbero—Fuggite dalla constituzione, francese."—"Non vi ha qui perdici di samici grido il Por-"Si," soggiunes il Burke, "si ven ha. Ben conosco il premio di mia condotta; adempio "anici doveri secrificando colut che ano; la nostra amicinia termina oggiuni. Col mio ultimo spire intanse sconjurerò i deo nonervolissimi ignoriche sono i grandi rivilli i questa canerze, che se in appresso muoveranos nal político emisfero come finatmegianti mestore overe camieranas uniti come firatelli, mano in muso, con-aervino o veglino con gelosia la britannica costituzione guardandola, delle navaniosi o diffendendola dal perigii delle serotiche alterazioni. Compete all'infinita provvidenza che sorregge il mondo, quel Dio che col suo bracció lancis una constact come un presiste fuori del suo corso, el a renda capace a durare il calor del sola e le fitte tombre di tempetona nota, di condurre la cose on d'un' infinita pereferiono-me a no, porori, deboli o meschisi mortali null'altra regola di condotte avvanas più certa che l'apperiona.

Il Fox si levò a rispondere, ma lacrime dirotte per qualche tempo soffocarongli la voce e seguirono pur ad irrigargli le gote fin dopo aver cominciato il suo dire. Die principio coll'esprimere in modo commovente il suo amore ed affetto, che dell'infanzia legavalo al Burke non mai interrotto per venticioqua anni; ma grado a grado il subjetto della loro presente divisione risvegliossi nella sua mente, e quantuoque seguisse a chiamar Burke suo onorabilissimo amico, vedeasi nullamanco da tutti chiaramenta che la loro amicizia toccava ormai al fine. Si teone dal Whigs un incontro per torre in considerazione il grande scisma cha erasi insorto nel loro partito e la risoluzion seguente, sul subjetto, apparve nel loro foglio officiale, il Morning Chronicle: " I numerosi ed imperterriti Whigs dell'Inghilterra, sempre fedeli a'loro principi, ehbero deciso sulla disputa insorta tra Fox e Burke e dichiararogo che il primo mantenne le pure dottrine da cui sono stretti assieme e su cui invariabilmenta sempre agirono. La conseguenza si è che il Burke ritirasi dal Parlamento. "-Mr. Burke, alludendo a questa risoluzione, disse nella stessa notte ch'ei ben sapea d'esser scomunicato de un pertito e d'esser ormai troppo vecchio per ricovrarsi tralle braccia dell' altro;-e quantunque nella sua tarda età stato fosse così infelice da incorrera siffatta disgrazia, pure sdegnava di fare alcuna apologia, nè discendeva ad accattarsi l'amerizia di alcun uomo nella Camera, sia da un lato che dall'altro.

Verun fatto, meglio delle parlate preferite in sifatta occasione da questi due illustri mennia, jun rapprenentarei i pincio ji del rispettivo partito a cui preniederano. Da una parte s'incontraso caldi affetti, appassionati sensi, finiatropico ardore, forza di espressione di esqui, finiatropico ardore, forza di espressione deput un unono di stato, che giustamente da un non vulgare scrittore venore appellato "il juli demostanico oratore che comagnisse giammai distri

46

<sup>[1]</sup> Dibat Parl, 1xix. \$81.66.50.85; e Burke [2] Burke discorsi, iv. 31.8. discorsi, iv. 3, 8, 9, 17, 53.

giorni di Demostene (1): "-dall'altro verso, mente focosa, ardentissima eloquenza, presentimento del futuro avvalorato da assennate osservazioni del passato, benevolenza tenuta in freno da considerazioni sull'avvenire. Nell'ardore dal Burke spiegato per sostenere le gravi verità che gli si erano così profondamente nell'intelletto impiantate, havvi forse qualche ragione a lamentare l'indebita fierezza del suo sdegnoso spirito profetico; nel Fox il troppo alto disio di novità col cambiar delle politiche circostanze. Ma il tempo, suprema scuola della verità, ebbe tutta dimostra l'aggiustatezza delle rispettive opinioni cotanto eloquentemente avvanzate; e dato il suo giudizio con non dubbio favore al lato del Burke. Imperò in tutta la storia delle ipotesi umane, non si rattrova una più segnalata pruova di grossolano errore, pari a quello avvanzato dal Fox, lorquando non dubitava a dire che la costituzione francese fosse l'edificio più stupendo che il senno umano avesse giammai levato in ogni paese od età-che verun periglio dovessesi temere dall'equipartizione del potere europeo, dopo d'aver la Francia ottenute democratiche istituzioni-e che se pure stata fosse la stadera del potere sovvertita, alcun periglio non dovea temersi all'europea libertà per l'ambizione od il potere della Russia. Dall'altra mano, dobbiamo ammettere la straordinaria sagacità con cui il Burke, non solo predisse le conseguenze che necessariamente doveano seguire le convulsioni sociali della Francia. ma pare tracciò lucidamente la distinzione tra le due razze anglo-sassone e gallica abitanti sulle sponde del san Lorenzo, e la segnalata differenza nella loro capacità a poter godere istituzioni democratiche, quali non doveano produrre natural effetto prima di mezzo secolo, come infatti, soltanto adesso cominciamo a scoprire i loro ultimi risultati. Magnanimo, perseverante ne'suoi disegni, fermo negl'imprendimenti,

inslerabile nell'ambisione, l'austriace governo era il più formidabile rivale con cui la Repubblica Francese devoa prevedere una lotta sul conticente europeco. Questo garadi impero, che acchiudea a quell'epoca circa venticiaque milioni di abitani, con una rendata di novanta milioni di fiorini, numerava tralle sue provincei più fertili distretti dell'Europa. Le manufattri di Ovrize dalla Finadra, I agricolo applicata della fertile Lombardia non aggiungeangli minori pecuniarie risorse di quello che l'energiou valore degli Unghrena; l'impettono sulo di Troitei con-corressero alla forza militare dell'impero. Il possesso dei Paesi Bassi davagdi un posto avvanusta, fortemente un tempo muntio, messo in immediato evatatti colla frontiera francese; mentre le montagne del Triolo componeano una vasta forteraz, cui vegiava a guarnigione un fedelte v

<sup>[ 1 ]</sup> Mackintosh.

guerriero popolo, situata ad nagolo saliente tra la Germania e Pitalia, seaza dubbio estari di future tennomi. Le armate austriache, numerose ed altamente disciplinate, eransi coperte d'immortale gloria nelle guerre di Maria Tercas de avenao equitatta una bella finan sotto Dano Ludoha, nelle scientifiche campagne contro il gran Federico. Il governo nomianimente monarchico, ma in realtà oligarchico nelle mani dei grandi nonbili, possedes tutta quella fermezza e tenecità di propositi, per cui i poporti aristoratti esempe mai segnalaronia, e de, trammezzo inaudii perigli e difficoltà, risustrono finalmente trionfanti attraveno la lunga lotta nolla scale poso dopo trovarono implicati (1).

Maria Teresa fu l'anima dell'austriaca monarchia; il di lei spirito eroico, la sua saggia amministraziune e l'indole popolana, recarono a buon porto la nave di sua fortuna, trammezzo alle terribili crisi che scoppiarono nella metà del XVIII secolo, e gittarono le fondamenta della sua presente grandezza e prosperità. Appena il di lei figlio Giuseppe II ascese il soglio nel 1780, paove massime di governo succedettero: e l'antiquo spirito della monarchia parve esalare l'ultimo spiro. La sua mente era culta, benevoli i disegni, semplici e purissime le costumanze: eppure si belle qualità combinavansi con altre di più perigliosa natura. Focuso riformatore, filantropo filosofo era impaziente di mutar tatte cose nella civile, religiosa, militare amministrazione de' suoi vasti stati: e nel caldo di sua benevolenza, die' di piglio a parecchie riforme che nè si richiedeano, nè desideravansi da' suoi sudditi. Elargito di un' ardente tempra innovatrice, era nello stesso tempo scaldato da un inceso disio di crescere i suoi territori e di conquistarsi gloria militare. Fortemente convinto dell'inconveniente e della spesa che accompagnava il possesso dei Paesi Bassi, per essere così aperti alla Francia e si Iontani dagli stati ereditari, ed appoggiandosi al braccio di Caterina, imperatrice delle Russie, con cui dividea ambiziose mire contro la Turchia, ardentemente agognava d'incorporare la Baviera co'suoi vasti domini, cedendo all'Elettore in permuta i Paesi Bassi col titolo di re. Federico di Prassia bucinando in ogni dove la perigliosa proposta, mercè la sua influenza, riusci a conchiudere in Berlino un trattato fra la Prussia, la Sassonia e l'Annover, che fu l'ultimo atto di quell'nomo straordinario con cui fe' svanire per allora sifatto ambizioso disegno dell'Austria. Ma poichè il gabinetto imperiale non mai perdè di vista quel progetto, i suoi sforzi di tradurlo in pratica durante il corso della guerra rivoluzionaria. divennero, come meglio nel seguito dell' opera si chiarirà, la primissima sorgente d'innumerevoli calamità per se stesso e per tutta Europa (2).

[ 1 ] Hard, i. 33,

[ 2 | Hard. 1, 32-8,

Le forze austrische, al primo rompere delle offese, ammontavane a duecento e quaranta mila d'infanteria, trenta cinque mila di cavalleria e cento mille d'artiglieria; mentre l'estensione e lo spirito guerriero degl'imperiali domini fornivano inesaurabili risorse pel mantenimento della guerra. Schietti, umani ed onesti, affezionati alle antique istituzioni, potentemente dalla religione scaldati, gli abitanti di quelle ampie e diverse contrade erano, se togli alcuni nelle italiche province, unacimi nell'abborrire i repubblicani principi francesi; mentrecche poi, per opporli, la possa e la ferma condotta dei patrizj porgeano asidezza e consistenza agli sforzi dei popolani. La cavalleria era superbamente montata, fiera, valente e nel corso della guerra più d'una fiata si coperse d'immensa gleris: ma l'infanteria, quaotunque adettatissima per combattere nelle pianure in una buona posizione, era incapace di quegli coergici movimenti, che il nuovo sistema della operazioni militari avea reso oggimai indispensabili, e così venne infamats per le ripetute occorrenze in cui intieri corpi bassarono le armi. Le province di Creazia. di Transilvanis e del Bansto poste sulle frontiere della Turchia erano orgaoate in una maniera versmente militare; imperò che tutti gli abitanti erano disciplinati di continuo al maneggio delle armi, onde il governo derivò inesaurabili leve di truppe irregolari. L'Ungheria ed i Paesi Bassi componeano la eletta dell'infanteria e formavano la principal parte della guardia imperiale. La cavalleria, bellamente mootata, erasi addestrata a tutti maneggi della guerra, e l'artiglieria apparia distinta e ben fornita -ma gli ufficiali dell' infanteria maneavano d'ogni cognizione militare ed i soldati, quantunque hen disciplinati, non vantavano il fupco e la vivacità delle truppe francesi (1).

I dominj finmeninghi dell'Austria erano stati di recente il teatro di una rivolta cosi diversa da quella di Francia, chi dell'Gilissimo il conscipire come aveserro potuto nascere due eventi in paesi uno all'altro si vicini edi uni epoca tisena. L'imperatori Giuspep II avea manzino l'amorto di questo province dietro la proposta di pormettaria colla Barinaria progreto del mancho di troce dello accusa dell'arranto intervano. Progreto del mancho di troce dello cana dell'arranto intervano. Progreto del mancho di troccio progreto della care cognizioni di quei popoli. Finalmente i proposta di accordare ad una ceisi. La proposta di accordare ad una ceisi. La della lora religiono, porti le cone ad una crisi. La marranta protestarono contro l'innovazione; el rispose cell'abolire le lora fedicia givinizioni, con autorizzare la rendita di gran parte della forza religiorazzare la rendita di gran parte della regna religioni processori della regna religioni della gran parte della gira parte della gira parte della gira parte della regna religioni della della religioni della religioni della della religioni della religioni della religioni della della religioni della rel

<sup>[ 1 ]</sup> Hard, L 33-4, Jom, i. 235.4,

terre dei monisteri; con stabilire scuole indipendenti dal clere; e con scemare i privilegi degli Stati, introducendo intendenti che quasi riduasero a nulla la loro autorità. Cotali cambiamegli destando uno spirito universalo di disamore nelle provinco, partorirono un disegno il più starodinario e fatta, di cui faccia meusione i vistoria moderna (1).

Le città di frontiera dei Paesi Bassi, estorte alla Francia dietro tanto sangue che erasi sparso, e fortificate con nna spesa così sterminata, furono demolite: e così tutto il paese lasciato aperto senza protezion alcuna per chiamarvi l'invasion de loro vicini intrapprendenti. Parea quasi l'imperatore fantasticasse, che il matrimonio di sua sorella Maria-Antonietta avesse resa quell'unione perpetua, tra l'Austria e la Francia ed ogni periglio che minacciavalo provenisse solo dal malcontento de'suoi propri sudditi. "L'Europa," scrisse all'nopo Jomini, "osservò maravigliando queste celeberrime fortesse, così famose nelle trasandate guerre, demolite da quello atesso potere che aveale erette; ed i Fiamminghi, orgogliosi per quelle memorie di avvenimenti in cui ebbero gran parte, sospirarono dal fondo del cuore, lorquando videro l'aratro solcare la vestigia di tanta storica gloria. Nè le conseguenze tardarono a tutta dimostrar la follia di tal misura. I Paesi Bassi, vedovati delle loro fortezze, privi di montagne, messi allo scoperto, e troppo lontani dal centro dell'impero per esser all'uopo difesi con vigoria, caddero preda del primo attacco-ed il governo austriaco si accorse del suo passo dissennato, colla perdita di quell'antica provincia dell'impero (2).

I malmorie i fingratifolio dei Finaminoja hi peacono coi gravemente aud huo concret di Ginsappo II, den en abbeviarono in vita. Appena ebbe chiusi gli ecchi al sonno eterno (16 febbrajo, 1790) succodettegli suo fratolio Leopolojo, liciui paterno e benevolo siasensi di governo sella Toscana, era atato per lunga stagione l'oggetto di alta meraviglia a tutti i disondi dell'isonopo, nel a sua indole, marratiglosomente a econcisio per la pacifica amministrazione di quel transpalio dancto, non era adatta a sorreggere la empie e diverse province hell'a mattineo inspere. Egli trovò la monarchia scossa in tutta no parti per la riferame en ovazioni del uno predocessor—la belgiche province in partico inspere. Egli trovò la monarchia scossa in tutta no parti per la riferame en ovazioni del uno predocessor—la belgiche province in partico inspere. Egli trovò la monarchia scossa in tutta no parti per la riferame en ovazioni del no predocessor—la belgiche Reportacio in province dell'associo della reportacio disabbidicaza—ne per colum, i sensi idella rivoluzia-ne rapidamente parapravania nella Relosia, manterechò iri le passioni arregolate, il debole governo porgeno foca speranza a quella matione di operari visionolere dalla straticase che circonolarsia, sonza men di posteri visionolere dalla straticase che circonolarsia, sonza men

<sup>[1]</sup> Hard. i 83.50, Lac viii. 15321. Scott. [2] Josp. i. 158, Nap. i. 85. 13.

invasione stranjera—ed era ben agevole il prevedere che lo spoglio delle sue ricche ed inermi pianure avrebbero gittato il pomo della discordia tra le ambiziose monarchie militari che la circondavano (1).

Nè i malumori dei Fiammingbi tardarono a rompere in aperta insurrezione. Nell'autunno del 1789, nello stesso momento in che i Francesi si rivoltavano contro gli ordini privilegiati e l'autorità dei preti, gli abitanti dei Paesi Bassi dier di piglio alle armi per sostener e gli uni e gli altri. Così studiava la Francia d'imporre libere misure sul suo governo-la Fiandra resistere quelle che voica introdurre il suo sovrano. Brusselles, Gand e Mons caddero tantosto nelle mani degl'insorgenti e la rapidità del disastro accelerò la morte dell'imperator Giuseppe. Ma cotal riso di fortuna, appena nacque, si estinse. Leopoldo, suo successore adottò i più energici partiti per ristaurar la sua bassata antorità. I partigiani dell'aristocrazia nelle province rivoltate vennero alle offese coi fautori della democrazia; ed i Francesi, corrucciati che i loro giacobinici principi fossero rigettati dagl'aristocratici insurgenti, rifiutarono il loro soccorso (2). Così la marcia del maresciallo Bender alla testa degl' Imperiali non fu che un continuo trionfo; e le forze austriache ristabilirono l'imperatore nel possesso degl'intieri domini fiamminghi con tale agevolezza con che aveanli perduti.

La casa di Hapsburgo trovavasi tottora padrona dell'imperiale dignità-pure gli altisonanti titoli e la riconoscluta supremszia dei Cesari non valeano a nascondere la reale debolezza della loro autorità. La vasta ma sconnessa mole dell'impero era sorretta da una Dieta che assembravasi a Ratisbona, consistente di tre collegi-quello degli elettori, dei principi, e delle libere città. Il primo, che dal trattato di Westfalia venne fissato ad otto elettori cui poscia aggiungeasi l'Annover, era quello che solo possedea il dritto di eleggere l'imperatore; il secondo, formato di trentatrè principi ecclesiastici e sessantuno laici, godea ben poca influenza e solamente offria un ingordo prospetto alla rapacia de'suoi superiori; il terzo, consistente di quarantasette città, era consultato unicamente per mera apparenza e non godea alcuaa voce deliberativa nelle pubbliche bisogne. Ciascun circolo poi era costretto a fornire un certo quantitativo di truppe per la difesa dell'imperoma quei soldati disuniti e diversi non formavano che una debole protezione, e la verapossa dell'impero consistea nelle monarchie austriaca e prussiana (3).

La forza militare della Prussia, levata al suo maggior spiendore dal

<sup>[ 1 ]</sup> Hard. 1. 79.80. [ 5 ] Hard. 1. 8-9. [ 2 ] Hard. 1 88.90. Lac. viii 164, Scott i. 15-20.

genio e dalle vittorie del gran Federico, avea reso questo inconsiderabile reame nna potenza di prim' ordine sul continente dell' Europa. La sna armata, forte di centosessanta mille veterani, compresivi trentarinquemila a cavallo, era ben fornita e nel più alto stato di disciplina-ma questa forza, sebbene ragguardevolissima, non formava che una piccola parte della forza del reame. Mercè nn ammirevole sistema tutti i giovani dello Stato erano stretti a servire per alcuni anni nell'armata, perlocchè non solamente diffondeasi d'ogni dove il gusto per la vita militare, ma pure lo Stato venia a possedere nel suo seno un'inesauribile corpo di riserva, formato d'imperterriti veterani, che poteano in qualunque frangente esser chiamati in sua difesa. L'antipatia che in tante altre contrade venne dimostra verso il militare servigio, stante l'illimitato tempo cui estendeasi, qui si sconobbe, poicbè non sormontava i quattro appi, apzi riguardavasi quel tempo come aggradevole modo di spendere gli operosi ed intrapprendenti anni della giovinezza. La Prussia colse ampiamente il frutto di questo giudizioso sistema, lorquando tenne piè fermo contro tre grandi potenze europee darante la guerra dei sett'anni; e andò debitrice alla stessa cagione di quegl'inesauribili ed animosi difensori che correano alle sue bandiere durante l'ultima parte della lotta rivolnzionaria (1).

Alls morte del gran Federigo, l'armata prussiana comideravati come la prima dell'Europo. Orggilicia pie sesse risusità vittivosa i una lotta senza rafficatio nei tempi moderni, superti pel loro fortanato duce che ogoro guidavali, stodati prussiani non ositanto possedamo quella forza morale ch' si necessaria in guerra, ma enuo stati abituati con infinita varieda d'aestraji a rapide movimento delle grandi massa. Amouil e grandi evoluziosi avvezzarono l'armata a quest'importante ammanestratara tatula la più pretita nell'Europo. Il giovasi discilia jappende vano in Berlino ed in altri inoghi l'arte militare ed iri, come in altre tutte mennarchie actituctionial, gazi giorine di qualche riguardo destituavai sila profession delle armi. Le più alte situazioni nell'armata, sullamanco, risterbannai si nobili—pure, grado grado anche quell'invida restrizione passò in dissoc, e nelle diffictii lotte del 1813 la Prussia ebbe ragione di feliciaria prequi cambiamento (2).

Gli stati che formavano la monarchia prussiana non erano così legati e rannodati al pari di quelli degli austriaci domini. La natura non vi avea tracciato alcan confine come il Reno, le Alpi ed i Pirenei per formarri le sue frontiere—poche affortificate città la guardavano dalle

[ 1 ] Jom. j. 23j-2. Hard. i. 37.

] 1 ] Jon. i. 198.11.



incursioni delle vaste militari monarchia, che d'ogni lato riciagevanla. La sua superfice consiste di quatordici mila leghe quardate, e la popolazione, ch'era quasi al doppio cresciuta sotto il regno di Federico il grande, ammontava a circa gli otto militori di anine, che farmatari di varie razzo, pariavano diferendi linguaggi, professavano divarse religioni, nel erano prostiti da siauna esterno di interna linea di fortexe. Verro pol la Russia e la Polonia matriace um frontiera di ducento monde il doppio avvantaggio di re linea di fortexe del monde il doppio avvantaggio di re linea di fortexe de al più carie per regrini doni della matrea. Coli la difesa della nazione tutta pundea tal valvore di succhiario e dall'indunita incolte dall'un distanti que datrambi, inanimati dalla memoria della guerra do'esti anni, mostravana attisiemi ca compiere le più magnanime geste e loccare a gliorico meta (1).

Era il governo un militare dispotismo. Vernn privilegio d'individui o di corporazioni raccorciava l'autorità del sovrano-sconoscinta affatto la libertà di stampa, pure, nonostante, la pubblica amministrazione era rattemprata dal senno e dalla beneficenza della politica dello stato. Siffatto sistema cominciato da Federico il grande era poi passato in altrettante massime stabilite che correggevano ed ispiravano l'amministrazione de'suoi successori. In verun paese dell' Europa, neppure nella stessa Inghilterra o Svizzera, i dritti privati venuero giammai più religiosamente rispettati; nè più la giustizia a stratto rigore osservata, sia nei tribunali, sia nelle domestiche misure del governo, quanto nella Prussia. "Tutto per il popolo, ma nulla per suo mezzo" era il principio fondamentale di tale amministrazione. La tolleranza stabilita fino all'eccesso traendo seco le sue fedeli compagne, indifferenza ed infedeltà, aveano traviato molti dei più alti ordini: le costumanze che ritraevansi dalle seduzioni di Parigi erano corrotte nella capitale-mentre i mezzapi ceti, uniti insieme in secrete società frammasoniche già gareggiavano col pensiero quelle idee giganti che più tardi doveano così operosamente influire sui destini dell'Europa (2).

La possanza della Rassis, da bel principio sperimentata per Federico, alla terribile battaglia di Connerdenfor, cominciara van reimpire tutati i settestrione di gravi timeri. Quest'immenso impero, che quasi abbenceia la metà delle Europa e dell'Assi entro i uno domini, guaratto de da fancessibili agglisicatian regioni, guarrestito dalle invasioni, merte del 'estensione da la sun superficie del i rigore del suo ciliana, abbitto di una pastiente, indomabile razza, sempre prosta a cambirre le mol-letze e la rifa versularire al del mezcodorno colle deuro partiche la letze e la rifa sversularire al dem enzocorno colle deuro partiche la grava.

[ 1 ] Hard. 1 87-9.

[ 2 ] Hard. i. 40-4.



monotonia del settentrione, divenia giornalmente più formidabile alla libertà dell'Europa. L'imperatrico Catarina elargita di virile ingegno, con insaziabile disio di signoria incalzava una sangulnente guerra alla Turchia, lu cui lo zelo di una religiosa crociata era condotto colle tattiche dell'incivilmento. La campagna avea cominciato colla presa di Oczakoff, che di leggieri cedette all'audacia e fortuna del principe Potemkin-ma il coraggio dei Turchi, sebbene, da lunga stagione addormito, si ridestò e si riaccese più tremendo che mai. Privi di disciplina ed instabili sul campo di battaglia, erano quasi invincibili dietro le muraglie ; e le più meschine castella difese da siffatti guerrieri divennero inespugnabili, eccetto che con enorme spesa di sangue e di tesoro. Ma no novello e terribile nimico sorse agli ottomani in Suwannow, uno di quegli uomini straordinari, i quali talune fiate, colla forza dell'indole propria, tramutano i destini delle nazioni. Questo risoluto ed intrepido generale, che possedea una religiosa influenza sulla mente dei soldati, si uni agli Austriaci con otto mila de'suoi, lorquando mantenevano una assai dubbia guerra con cinquanta mila uomini sulle ripe del fiume Rymniski, ed ispirò cotanta gagliardia nelle armate riunite, che guadagnarono una completa vittoria sopra un esercito di turchi al loro assai superiore. Fu poscia impiegato nell'assedio d'Ismael e segnalatamente col fanatismo che infondea nel cuore e nella mente dei soldati, giunse a torre per assalto quella celebre fortezza, quantunque difesa da ventiquattro mila delle più prodi schiere che contassero i Turchi. La diplomazia britannica quindi si mise in opera, pria che suonasse l'ultim'ora, per allontanare le calamità che minacciavano l'impero ottomano-indi pacquero novelli appicchi di contese-fresche guerre e movimenti cittadini scoppiarono dalla Rivoluzione occidentale-e la gloria di piantar la croce sul duomo di santa Sofia si riserbò ad un'età futura (1).

L'infinteria rusa fu per lunga stagione celebre stante l'imparegiabie una fernezza. A Pultava, a Connersdorfi, a Choccim, ad Immelerzai singolarmente coperta di gloria; e la cavalleria, sebbene di gran lunga inferiora al suo stato presendo di discipina, crasi nonestante indurit al servigio nella guerra coi Turchi e montava una robusta ed asmirevolo razza di cavalli. L'artiglieria, in oggi coi appiendida, segnalavati soltatio a qual di per l'enorme peso dei cannoni e per l'oniperato di contributioni della contributioni di contributioni della contributioni della contributioni di contributioni della contributioni di contributioni della contributioni di contributioni di contributioni della contributioni di contribu

[ 1 ] Lac. viii. 855-5. Reg. Ann. xxxiii. 901. Tooke Russia, i. 123. Ségue, ii. 270.

47

duecento mila uomini, di cui la sola metà poteasi adoperare per attive operazioni, sendo il resto stanziato sul Pruth, sul Caucaso e sulle frontiere della Finlandia. Tra questo novero però non acchiudevansi i giovani delle militari colonie, che non tardarono a riuscir d'alta importanza, nè i famosissimi Cosacchi del Don. Questa forza irregolare, formata dalle tribù pastorali nelle province meridionali dell'impero, non costava quasi nulla allo stato. Bastava una requisizione del governo per un certo numero di quest'ardimentosi armigieri, perchè si mettesse tantosto in campo un nuvolo di operosissimi giovania proprie spese vestiti e montati su piccoli ma infatigabili e briosi ronzini, pronti a tutte durare le fatiche della guerra, tratti dal loro dovere verso il sovrano e da speranza di bottino e di avventure. Dotati di tutta quell'intelligenza propria della vita selvaggia e pastorale ed astretti ad un tal quale grado di militare disciplina, sono i migliori cavalleggieri del mondo e riescono più formidabili ad un'esercito in ritirata, che l'eletta delle guardie francesi o russe (1).

Indurato fin dall'infanzia a tutti travagli, il soldato russo è meglio adatto d'ogni altro in Europa a sostenere le aspre fatighe della guerra. Non conosce dovere più sacro che quello di obbedire a'suoi ufficiali; sottomesso alla soldatesca disciplina, come ai comandamenti della religione, veruno sforzo, veruna privazione gli svelle di mente i suoi sacri obbligbi. Pel corso d'intiere campagno marciando od accampato tu potrai scorgere maravigliando il cannoniere sempre presso il suo pezzo, fermo al posto assegnatogli dal suo comandante; ed ove non gli venga imposto di abbandonarlo, verun argomento umano il potria di là sinovere: vedrai il vetturino del treno nel biconac, nulla curandosi dell'iutensità d'un freddo a 15 gradi di Roaumur, pulire ed inverniciare gll arnesi de'suoi cavalli, come se si preparasse ad una rivista in guarnigione. Quest'ammirevole precisione rende le diffalte eccessivamente rade; poiche i soldati sono cotanto abituati nelle loro guerre coi Turchi di cercar salvazione col serrare vieppiù le file ed attendersi morte soltanto dalla fuga, che ben di rado veugono rotti, sparpagliati: Se non vantano la facilità di rannodarsi dietro una sconfitta, facoltà che i soldati francesi per la loro straordinaria intelligenza possiedono in mirabil modo, hanno però maggiore fermezza ad ostare (2).

L'intiera energia della nazione è sempre rivolta all'armata. Il commercio, le leggi, gl'impieghi civili non si tengono in alcuna stima. Tutti i giovani di qualche riguardo si dedicano al ministero dell'armi. Numerose scuole militari, situato in diverse parti dell'impero, annualmento

[ 1 ] Jem. i. 251.8.

[ 2 ] Jom. 1. 256,

somministrano il più bel fior della popolazione a quella splendida professione. La preferezza siponde interranente dal grando militare; e coa l gli eredi delle più grandicasate sono stretti ad entrar l'armata nel più basso grande. Esi affrontano i perigli e la morte collo tesseo coraggio delsemplici soldat; ed al loro finneo combattettero sulle trinciere d'Isanea, sin piànci della Finniania, la promuzioni sono del pari a tutti aperte (1). Un governo che intieramente si appuntella sulla va militare valcinia si tora astreto a sempre promovere il tve valcinia si tora astreto a sempre promovere il tve sono fatti il maggior numero degli officiali the trovani a capo dell'armata si son innatati dilati infime classi sociali; vani

Ma sebbene, anche a quei giorni, formidabile apparisse la forza della Russia, l'Enropa era ben lungi dal prevedere quale splendida parte avrebbe dovuto sostenere nella lotta che ormai avvicinava. La sua immensa popolazione, ascendente nella sola Europa a non meno di trentacinque milioni (2), apriale un inesauribile miniera di uomini. Le stragi della guerra e della peste, erano di leggieri ristaurate in una contrada, il cui popolo raddoppiavasi ogni quarant' anni. I suoi soldati in sin dall'infanzia induriti al caldo, al gelo ed abituati a cieca divozione verso lo Czar, accoppiavano in se stessi il saldo valore dei guerrieri inglesi coll'impetuosa energia delle truppe francesi. E così la Russia temuta da tutte le potenze a lei vicine, e troppo lontana per venir attaccata, notea spedir fuori tatte le schiere disponibili per esterne imprese; mentre il difetto di finanziere risorse poco la disagiava, finchè le ricchezze dell'Inghilterra avrebbele forniti i mezzi per sostemer la guerra. Anzicchè ebbero termine le ostilità, la Francia vide centocinquanta mila soldati russi passati in rivista sulle pianure della Borgogna-forza di lunga maggiore di quella con cui Attila combattè sal campo di Châlons.

Al primo rompero della Rivoluzion francese, la Pelonia, scena destimata a gioriosi imprendimenti, gene sotto il mora di straniera omata a gioriosi imprendimenti, gene sotto il mora di straniera opressione. Quest' eroica contrada, baltuardo per lunga stagione della
cristiantia contro l'aruchi, liberatrice sotto Giovanni Sobiesial della Gremania, antica rivale anzi conquistatrice della Russia, cadde nel 1772
vittian miercanda di airoce conprissione. L'estensione delle piamer
su tatta la sua superfico, la mancanza di città fortificate e la debolezza
incrente ad una monacchia clettiva e torbida democratia, aveno incerpato il valor del popole e prestato agio agii ambiziosi vicini a rapirie la
maggior parte di sue province, nonso loi nquell'epoca fatta, ma pure a
rinnovellare lo spoglio nel 1792. Stanisho-Augusto ultimo re nominale,
avea accordata a soui sodditi una costituzione megiore degni altra
vasa accordata a soui sodditi una costituzione megiore degni altra

[ 1 ] Jem i. 257.

[ 2 ] Tooke Russis, il. \$19.



che poteasi forse sperare. Per essa, la corona fu dichiarata elettiva, ma la dinastia ereditaria-la principessa di Sassonia proclamata erede del trono dietro la morte del re-le misure legislative ed i decreti doveano 'essere proposti dal sovrano e sanciti dalle camere de Parl e dei Comnni. I nobili svestirono il privilegio di occupar qualnuque impiego sotto il governo, ed a provedere il graduale ingrandimento del popolo; il re fu costretto, durante le sessioni di ciascuna dieta, a nobilitare trenta borghesi; si dichiarò la religione cattolica la fede stabilita. Siffatta costituzione fu proclamata in mezzo ie universali acclamazioni del popolo; e parve si fosse trasfusa vita novella all'antica monarchia, mescolandole una porzione di vigore popolare. Ma tali trasporti furono pur troppo di breve durata. Stanislao-Augusto, sebbene assai veggente nel dettare una costituzione, era malqualificato a difenderla. La gelosia dell' imperatrice Catarina fu desta dalla probabilità che la Polonia emergesse di bel nuovo in politico vigore e dal timore dei principi rivoluzionari in prossimità ai propri stati. Un nuovo trattato di divisione venue segnato tra le tre vicine potenze (1), ed il conquistator d'Ismael si richiamò dalla guerra contro i Turchi per ferire l'ultimo colpo sugli antichi difensori della fede cristiana.

Subbene privi di tutto quel peso che nasco dall'unità di pottere, il nativo valore del Pollacchi destinavali a desquire un'importantissima parte sul teatro dell' Europa. Napoleone indiccili qual popolo più pronto di attir a divenir soddate, di il loro ardente patricitime non tardo a renderi vittime volontario dioggia potenza che lor porgene sperazza di ristaurare la noro nazionale indiquendeza. Il coreggio delle legica pi pollacche fiu segnalato nelle guerre dell' Italia e della Spagna seguirono gli stenderdi firancia: Sabonienko e al Monzo e tennoro loro raligionamente il sacro patto di fedoltà nel corso di tutti i rovessi dirati nella terribile ritirata. Sebbene crudelmente da Napoleone abbandonati nel principia della campagna russa, rimasero sempre a vividi a na fortuan anche dopo i tristi cambiamenti; e di mezzo alla general diffalta di tutta l'Europa, mantennero inviolata la fede sul campo di Lipsia.

area sous per sulla politica stadera. Sicura in una icontano quanta per ascun pene sulla politica stadera. Sicura in una icontano equasi inacessibile postura, lieta di un' operosa, virtuosa edilluminata popolazione, nulla avea da temere se non che dill' inastribile progreso dell'ambitione russa. Avea di recente conchiusa una gloriosa guerra col-la sua potentissima vicina; e le sue armi collegate a quelle della Turchia, avenno colto a sorpresa le forze imperiali; Gutato, liberandoi che della concentrata della co

<sup>[ 1 ]</sup> Reg. Ann. xxxiii 205. Lac. vili. 153, 172 Burke, vi 178,

con uno aferro disperato di valore da una perigliona situazione, avea distrutta la fiota rusas e guadegnata gran vitoria si presso a Pietroburgo, che il tuonar dei cannoni udiasi perfino nel palagio dell'imperatire. Ma tale è la preponderanza della Rusaia, che i moi nomaci sono sempre licci di comprar pace, anche negli intanti delle loro più splendide vitorie. Catarian valendo liberario della guerra reveleso offir vantaggiosi patti all'asimaco rirale, o per fargli accentare, lustingò i di lui cavatlerenchi sena, rappresentando i che tutti i sovrani dovrebbero ornari rivolgere opti aferro a resistere il progresso della Rivoluzione francese, e che solo il red s'èvesia er adegno a capitana crotanta impress (II.)

Collocate all'opposta estremità dei domini russi, le forze della Turchia assai meno pareano capaci ad influire sulla bilancia enropea. Formidabile durante il tempo di sua vigoria ed innalzamento, l'ottomano impero, siccoma quello di ogni barbara nazione, avea rapidamenta e senza riparo a decadenza piegato, dopo aver toccato il sommo di ogni grandezza. Era principalmente difeso dal deserto, dall'inacessibile natura del suo territorio, dal costante sistema di oppressivo governo e dalle gelosie dei potentati europei, che non mai mancavano di frapporre il loro intervento, lorquando il periglio di sua esistenza sembrava imminente. La sua cavalleria, brava, destra, mirabilmente montata era la più formidabile del mondo (2); ma l'indole irrequieta del popolo era incapace di sommissione e costanza, sì necessarie per formare un esperimentato e disciplinato corpo d'infanteria. Talune fiate però lo spirito di fanatismo destava i Turchi a straordinari attenti, ed in tali circostanze non era cosa insolita di vedere cento e cinquanta mila uomini armati sulle ripe del Danubio: ma questi sforzi erano raggi fuggiaschi di luce, ed il primo, quantunque menomo disastro, sparpagliava miseramente la potentissima oste e riducea i capi a difendersi con pochi reggimenti di cavalleria. Pure, sebbene per queste cause gli Ottomani non poteano accingersi a straniere conquiste, mostravansi nonostante bastevolmente formidabili ad un'armata d'invasori: imperò le loro pianure diserte e prive di acqua non offriano alcuna risorsa ad un'armata, mentre la total mancanza di strade battute impediva il trasporto delle provviste e delle artiglierie opportune per espugnar le fortezze. Dietro i rampari i gianizzari combatteano con disperato valore e spesse fiate con felica evento: tutti gli abitanti correano all' armi per difendere la propria vita e la religione, e non di rado le più meschine città con sifatti difensori offriano una resistenza più formidabile delle più regolari fortificazioni dell' Europa occidentale.

[ 1 ] Lac. viii. 167.

[ 2 ] Nap. L 275,

Arrogi che l'incessante e sempre crescente oppressione del governo ottonno, avas inguerento un principi di facedersa nella nazione turca, di cui poco si face acso nel'empi trasandati, ma di poi le sue lacrimavio i conseperane non terdaron a sipegarsi. Imperò che la continua e rapida decadenza della popolazione hendato la rese inaddata a mostrar qui sinditi e violenti sforti cin infiti tempi avano colpito di tanto terrore i vicini stati (l). Nello stesso tempo l'ignorante e hutale oroggio del governo impedivio dal fanojutator qualunque cognizione sullo stato dello potenze encopee, cosicabi non potea avvalersi degli avvantaggi che la loro lotte disperate frequentemente porçamo; onde smarrivano sempre l'ocassione di poter ricuperare il terreno carpito dalla Russia con pesse guerre.

Per bon diversa cagione l'importanza politica dell'Italia era caduta si bassa al pari della Turca. Abitanti il bel giardino dell'Europa, avventurati per le più ricche pianure e feconde montagne del mondo, difesi dalle straniere invasioni, da un mare che la inghirlanda e dalle Alpi sempre canute di nevi, venerabili per la memoria d'antica grandezza, nipoti dei primi istitutori d'ogni moderna libertà, i popoli dell'Italia erano non per tanto un atomo nella bilancia politica delle nazioni. La perdita dol coraggio militare e delle virtù domestiche sembra sia stata l'origine di cotanta decadenza Lorquando condotti da stranieri capi, gli abitanti delle sue contrade settentrionali, simili ai Portoghesi ed agl'Indiani sotto la direzion inglese, si levarono ad onorevole distinzione sotto lo stendardo di Napoleone; ma guidati da propri officiali e combattendo sotto le loro nazionali bandiere, non mai poterono sostenere l'urto delle forze transalpino. La Toscana, mercè l'assennato e paterno governo di Leopoldo, era fiorente, prospera, agiata; ma per la prossimità della Francia i semi del malumoro eransi sparsi nel Piemonte, i di cui popoli al pari dei Milanesi miravano con occhio giulivo i trionfi delle armi republicane al di là delle Alpi. Indarno altissimi sensi di sdegno contro ogni reggimento straniero prevalevano negli stati italiani; indarno tutti i teatri ecchegglavano di lunghi e ripetuti applausi a quel famoso verso dell'Alfieri.

"Servi stam si! ma servi ognor frementi!!"

non erano perciò capaci di quei saldi cd energici sforzi che sono così essenziali allo stabilimonto sia della libertà civile o della nazionale indipendenza. Epperò durante tutte le lotte di cui fu lacrimevole teatro, l'Ittalia divenne l'inerme vittima d'ogni settentrionale vincitore. Le aquile

<sup>[ 1 ]</sup> Walsh, Costantinopoli, i. 193-4. Bukingbam, Mesopotassis, i. 212.

austriache o le francesi succedentesi una all'altra batterono le ali sulle littliche piature, na non mai via sipagerono le handicer nazionali, nè si feca sicuna pruova per liberarile dallo straniero servaggio-eme nelle poche circostanze in cai d'i veneziano i quelli di Napoli tentrono di levari ni alto lo stendardo dell'indipendenza, furono viali colla sola viata delle nami neniche. È rincersecore posieroc, che i discondenti dei Romani, dei Sanniti e de'Galli Calalpini abbiano, ed apparentenente per semper, a tal segno degenerato dalle vitti de'iron attenuti. 1. Ma ci pare esser scritto nello leggi della natura, che un supremo stato d'i nicivilimento no possa lungamente coesistere col coraggio militare nel citima più benedetti del mondo; e la natura quasi per contropporre il troppo e più vaghe contrade della terra la ferma risoluzione di sempre diffendeti (1).

Il reame del Piemonte postato sul limit dell'Italia, dividea più l'indole de frui settentivouil riche meridionali vicini. La maggior parte dei soni soldati tratti dalle montagne della Savoja della Liguria e dalle Adpi maritime ennos prodi, nanasseni, intarppendendie; e sul cominziare dei secolo XVIII sotto Vittorio Amardeo erano sorti a somma ploria. Uramutar regolare ammonatura a 30,000 fanti a 3,500 caruli; ma olt tre questi, potes il governo chiamare in loro soccorso 15,000 di trupper civiche, quali nei difendere i passa i e e golo delle natie montagne rivaleggiavano le più valenti soldatesche dell' Europa. Siffatte milizie, nea lecono della gener, messo a quardi delle forteza, il vatatggioso naturale sito ed il novero di queste, assieme all'importante posizione del paese, chiavo il tutti i passaggi delle Alpi, dettere al Piemonte un grado di militare inderesse, maggiore di quanto potessi prevedere dalla son fisica forari 2 denni di militare inderesse, maggiore di quanto potessi prevedere dalla son fisica forari 2 denni della prese, chiavo al Piemonte un grado di militare inderesse, maggiore di quanto potessi prevedere dalla son fisica forari 2 denni della prese, chiavo presenti della prese, chiavo al Piemonte un grado di militare inderesse, maggiore di quanto potessi prevedere dalla son fisica forari 2 della parte.

Situata tra immensi pantani, schinaciata dalla marittima nupremanti dell'Inghistero, segregata in un angolo dell'zuropa ia repubblica olandese era decaduta dalla pristina politica importacea. La usa armata contava tuttora 44,000 uomini el su secittà affortificate forni vande quegl'istassi mezzi di difesa, che eransi un tempo con untata gloria spiegati, ma la risoluzione degli abitanti non pareggiava la forta di loro situazione. Un lungo intervallo di giorni trangulli avea finaceto lo spirito militare del popolo; el sus particolar difesa riponessi nolla meschina sastienza di truppe ausiliarie, per lo che la repubblica, durante le susseguenti lotte, non potè mettere mai in campo oltre 30,000 uonini. Il mondo a quell'opoca era hen lungi dal prevedere la glorioso oppo-

[ 1 ] Bot. 1. 21. Lac. van. 187.

[ 2 ] Jem. j. 214.

sizione che di poi gli Olandesi fecero per mare e per terra alle due più grandi potenze dell' Europa (1).

Combattuti da più fiere passioni, scesi da più superbi progenitori, andriti in an clima più svariato, i popoli della Spagna erano chiamati a rappresentare una parte più segnalata nell'universale pugna, che preparavasi per il conquisto della libertà e delle franchige europee. Questa singolare e mista razza univa alla perseveranza che distingueva i Goti l'ardito genio d'intrappresa per eni particolarizzavasi il sangue moro; e secoli d'un riposo quasi mai non interrotto non aveano smorzate quelle antiche e generose virtù. Il conquistatore dell'Europa errò gravemente nel portar giudizio sull'indole del popolo spagnnolo, traendone argomento dall' inerzia della borbonica dinastia, per riguardarlo come invilito. I nobili degenerati da perpetui matrimoni gli uni cogli altri erano incapaci di generosi sforzi; nè la famiglia regnante vantava alcuna qualità che potesse avvincere al suo carro l'instabile fortuna: ma quei del contado ardimentosi, prosperi, indipendenti offriano materiali per una valorosa armata, ed i preti, che possedeano illimitato dominio sulle menti del basso popolo, erano da inestinguibile odio contro i principi della rivoluzione francese scaldati. La decadenza della forza nazionale nelle Spagne, falsamente da scrittori superficiali attribuita al consumo per le intrapprese coloniali ed al possesso delle miniere americane, derivava veramente dall'accumulazione di terre nelle mani delle nobili casate e communità, e dalla predominante signoria del clero, che per secoli e secoli avea reso quel bellissimo reame poco meno che un convento di frati, circondato da operosi ed arditi villici. Ma sebbene tali cause impedivano le Spagne a sostenere qualunque intrappresa esterna, non erano perciò meno atte a difendersi dalle altrui aggressioni; ed i popoli, che in ogni età fecero in quel paese causa commune coi re e coi nobili, volarono all'armi con indescrivibile entusiasmo, lorquando la loro lealtà fu desta dalla prigionia del sovrano, e svegliato il fanatismo mercè l'impulso dei curati. Per ginsto decreto di Dio il primo gran rovescio che toccarono le armate francesi, derivò dello spirito di resistenza religiosa, tennto vivo e nudrito pei loro primieri atti d'ingiustizia; nè giammai sarebbe accaduto il disastro di Baylen, no mai le ossa di 500,000 francesi biancheggerebbero oggidì le pianure della Spagna, ove l'Assemblea Costituente non avesse confiscati i beui della chiesa francese (2).

La forza nominale della Spagna, al primo scoppio della Rivoluzione

[ 1 ] Jom. i. 213. [ 2 ] Foy, ii. 113-14-51-60-70, Jomeil. 171 Napier, i. 4, 5.

Demon Lines

somanar a (onto o cinquanta mila uomini; ma questa forza era ben lungi dall'uses relittiva coisciche hollo primo campagon il governo no pote mai unire sul campo di battaglia più di 180,000 combattenti, seb-beno al primo romper dello offere avese aumentata l'armata di 36 battaglioni; ma stanto l'invasiono del 1808, un'immenso novero d'insorti abucció do quel parte del passe. Queste lavo indiscipinate, sebabes alla circostanax valorono quanto i Turchi nel difendero piazzo fortificate, non possesseno quelle doit casenzini al saddato regolaro, poiche difettavano di fermezza, si mutua fidanza e di condotta, qualità necesario per la fortina delle battagie; opparò quala empor rinanzano consente per la fortina delle battagie; opparò quala empor rinanza della loro conditiono, la continua presenza d'un armata inglese, ed una contanto militanteria per cui calvano l'estanosione dei disastri a tutti, farorchè a quei che ne roffrivano, la guerra appena accesa sarch-ho terminata con posa fatica dell'imperator frances (d.).

I soldati Spagnuoli non mai esibirono nelle guerre della Rivoluziono quella fermezza sul campo cho un giorno segnalò la loro infanteria alle battaglio di Pavia, di Rocroi o dei Paesi Bassi; anzi più presto si distinsero per l'indolo tuniultuaria e per la tendenza a disertare i propri stendardi appena toccata la prima sconfitta: difetto che si osserva tralle truppo dei climi meridionali e che accompagnò sempre i loro antenati nelle guorre coi Romani. Pare che stabilendosi in climi caldi l'antica razza gotica, avea gradatamente smarrito l'indomito valore da essa goduto, mentre stanziava in paesi ghiacciati. La gloria militare nello Spagne teneasi quasi a vile; appena nel 1792 quattro dell'alta nobilth contavansi nell'esercito o nella flotta. Non così poraltro i contadini, poicho nel decorso di tutta la guerra spiegarono il più ostinato e fiero spirito; e quantunque in moltissimi incontri sconfitti, sempre rannodaronsi, come nei tempi di Sartorio in circostanzo più favorevoli (2); e sebbene abbandonati da quasi tutta la nobiltà in balia di se stessi, mantennero una ben lunga lotta col conquistatore dell'Europa settentrionale.

Cresciuli tra montagne sempre canute di nevi, coltivatori dingrato assolo od ad ono vivere shitusti, i contadini della Sitzara mostravano la medesime attitudini che sempre aveanii resi celebri nelle guerre europee. La semplicità delle loro costumanze, l'indomito coraggio, il vive a schietto patriottimorerane sempre segunia i qualife del ron antensit, che gioriosamente moritotimore sui campi di Morat e Morgarton. Formidabini melle difese, non cross sui campi di Morat e Morgarton. Formidabini melle difese, non crossa vano però dito 38,000 doddai regolari (3).

<sup>[ 1 ]</sup> Napier, i 207, e seq. lom. 1. 210. [ 2 ] Iom. i. 342-13.

<sup>[ 3 ]</sup> Statistica della Svissera. 102

perlocché riuscivano di poca utilità ne'grandi conflitti che impegnavana i a più delle loro montagare non pertanto, occasioni dirironi in cul poteasero spiegare le printire virità della loro schiatta; infatti combattimenti succedui dil'avastone francese in Berna e nel Underwidden, aggungliarono la decaniata celebrità delle loro guerre per l'indipendenza; ed in mezzo alla catigurata diffatta di altre trappe nel 10 agosto, le solle guardie vizieree mantonnero la fedelhà a Luigi, e colla loro morte meritarona la commovante epigrafes sulle tombe della Ternopoli.

## Parti o straniero! a Lacedemon narra, Che noi fedeli azli ordin suoi cademmo!!!!

Le milirie della Francia che doveano combattere e per lunga pezza vincere questo immenso aggregato i forza militare, crano al principira della lotta ben poco riguardevoli. L'infanteria numerava centoressanta mila somnia, la cavalleria transciarque mila, Fartigleria dicci mila. Mi moltissimi dei soldati, durante gli sconvolgimenti politici del regno, aveano disertato la lori bonadiree pria dello scoppia della guerria, arrogi, che nel cerco delle tumultuose viccado della Rivoluzione. Ia disciplina militare andras semilimentes accessando tras obsidati (la, e l'introduzione della militare sunta semina della propositione della regione della re

Cioquanta nore regimenti di cavalleria composti di uomini prodi, entuisati, di impiettoni, mancavano da principio di fermezza ei ori ganizzazione, ma tali difetti sparvero testo sotto la sferza della necessità, merce l'ingegno che emerge dall'ilmina classe della società. L'artiglieria ed il torpo degli ingegneri, i soli che non erano riservati eschuivamente sotto il caudo regima, i membri delle casto nobili, vantavano superiorità d'intelligenza e capacità di simili corpi delle altre armate europee, contribemed così giu che altra arma si primiriti vittondi delle fortze republicane. Lo stato maggiore era miseramente fornito, quantaque in Francia esidenere materiali per formare il più bell'arta supi ed ilmondo, e merce il predominante gosio, una carriera a tutti sperta non tarda richiamete en ampio esumo di ringegno per quell'importante brance. La precipua forza dell'esercito consistes in due cento hattgilo-ni di volontali givati per derercho edif Assamblea Coptitumet; q inali, ni di volontali givati per derercho edif Assamblea Coptitumet; q inali, ni di volontali givati per derercho eff. Assamblea Coptitumet; q inali, ni di volontali givati per derercho eff. Assamblea Coptitumet; q inali, ni di volontali givati per derercho eff. Assamblea Coptitumet; q inali, ni di volontali givati per derercho eff. Assamblea Coptitumet; q inali, di volontali givati per derercho eff. Assamblea Coptitumet; q inali, altra di contra derercho dell'assamblea Coptitumet; q inali, altra di volontali givati per derercho eff. Assamblea Coptitumet; q inali, altra di carbona di contra derercho dell'assamblea Coptitumet; q inali, altra di contra di contra derercho dell'assamblea Coptitumet; q inalia di contra di contr

<sup>] 1 |</sup> Iom. i. 221. Carnot. memoire, \$36 St. Cyr, Introd: i. 36.

sebbene no appieno formiti e poco istruiti nelle evoluzioni militari, eranoscaldati da generoso amore di patria de dargiri di marziglioso operonità finica e mectale. A riguardo di questi doni avvanzavano di molto
gli antichi reggimenti, che per lo divisioni insorte colla Rivolazione e
la consequenci insubordiozione, non solo si erano resi inedicenti, me
puracche infiaccati dalla abtindizi del vizio e dell'ozio inerente alla prolungata dimora nei quartieri (1).

Egi è un errore cionondimeno l'immaginare che la forza militare della Franzia fasse a quell'epoca inconsiderevice, ovvero che la sua indipendenza nell'invasione del 1792 si mantenesse colle mere leve irroluzionaria. La decisione di Rispolence è sudificente a dimostrano il contrario. "Ni i volocataj," dice egi, "nè le redota salvarono no il contrario. "Ni i volocataj," dice egi, "nè le redota salvarono ni l'econtrario. "Ni i volocataj," dice egi, "nè le redota salvarono ni licenziati veterani che la Rivoluzione apinea alle frondirer. Parte delle reclute diserth, perte mori, posti noslutato rimasero, quali clo volger del tempo risucirono buoni soldati. Non troverete di leggieri un generale che vogità far la guerra con no seercito di novolir rali guerra con non le servogità far la guerra con no seercito di novolir rali un con-

Siffatto era lo stato delle principali potenze europee al cominciar della Rivoluzione francese, uno spirito di dolcezza prevalea nel mondo politico, effetto della crescente sapienza e della prosperità per lunga epoca goduta. Persioo i più dispotici governi reggevansi con benignità per lo innanzi sconosciuta, e le prigioni di stato di tutte le monarchie d'Europa chiudevano forse tante poche vittime, quante trovaronsi nella Bastiglia, lorchè fu assalita nel 1789. Dalla cessazione della guerra generale nel 1763 un vivo spirito di meglioramento era insorto in tutti gli stati europei; ed avea attirato frequenti lodi dai contemporanei annalisti. L'agricoltura sorse ad universale stima; si videro regnanti porger esempio nella coltura di terre, e moltissimi patrizi da per tutto prestare soccorso per il progresso di quella primiera e più utile intrappresa umana. Leopoldo nella Toscana e nelle Fiandre e Luigi in Francia caldamente affaticavansi a migliorare i loro domini; anzi perfino nelle regioni settentrionali quello spirito a passo fermo progrediva. I valevoli sforzi di Federico aveano in un sol regoo quasi raddoppiate le risorse de'suoi stati; e nella Polonia ed io Russia il generoso esemplo di graduale affrancamento dei servi erasi tentato con felice successo. La alterigia e l'orgoglio dell'aristocrazia cedeano grado grado alla possa dei bisogni ognor più crescenti e ad nn commercio più esteso; in oltre in molti stati europei, le più alte cariche del governo occupavansi da persone di nascita plebea. Necker, Vergennes, Sartines che l'un

. [ 1 ] tem. i. 236. St. Cyr, i. 38 Hard. i.

[-\$ ] Thib. Cons. 100.

dietro l'altro coprivano i più insigni posti nella Francia, apparteneano a quella classe. L'inquisizione erasi volontariamente bandita da Parma, Piacenza, Milano e Modena e la tolleranza diffusa per tutta Europa in modo sconosciuto nei templ andati. Tutte le vestigia di quel fiero spirito, che lordò di barbarie l'altiera e romanzesca cortesia di maniere antiche, andava gradatamente soirando; e le fiamme di nao zelo religioso, che per due secoli avea accesa la face della discordia civile. eransi spente. Ogni nascente generazione sorpassava la precedente in gentllezza e cortesia. Uno spirito di generosità cominciava a diffondersi tra la massa dei popoli. Le diverse classi della famiglianza sociale affratellavansi in un modo fin allora sconosciuto; qualunque si fossero le particolarità delle costituzioni governative, un sangue più dolce parea scorrere per ogni vena del corpo politico; cosicchè l'Infimo tra il popolo, anche sotto dispotici governi, non più portava la fronte somessa a terra, ma teneasi ritto, conscio della dignità di sua natura: al contrario il ciglio dell'uomo in autorità, invece di mostrarsi austero ed alteggiarsi di burbanza, apparia più benigno, compiacente ed ameno (1).

Ma mentre sifiata es a l'indoie generale doll'Europa conservavasi peraltro un nazionale tendenza neglitati sistentionali, heu distinata da quella
che esistea nei meridionali—tendenza che non tardò a partorirei più importansi effetti sulle loro-inpettire fortona. Il guein on mezzudi era particolarmento pacifico; quello del nord ambitoso—ii riposo del primo,
avas per base l'inerris; l'energi del secondo, le turbolenza—i migioramenti del primo andarano lenti, impercettibili, seaturendo per lo più
dalla benignità dei ovvani; i progressa dell'altro-rapidir violonti, originando dalla crescente importanza del popolo—di piacori e di voluttà si
andars in carea no mezzodi; di giori, o specialmente gioria militare no
settentiono. La differenza avvertiosi per fino durante il progresso del
pacifici embinementi: ma quando roppe la guerra; gio effetti rissicriono
di alta importanza, e di leggieri produssero la soggiogazione del mezrodi per la erami degli stati estettoriconi di Etrora giori.

La più alta prosperità locca sempre l'ossini dell'infortunio; e dal seno della calamià spenso statticarie qi principali miglioramento della razza umans. All'occhio del filosofo non fu difficile il discernere, che le crescetti urdenze per la novazioni, a cui ogni riforma più omeno accunta, fossero pregne di politico periorico; e che il desiderio di miglioramenti nell' deficio sociale, nato dalla più schietta intenzione delle alte classi, dovesse mettere in moto lo spirito demorratione del suori.

<sup>[</sup> f ] Lec. viii. 140. Bot. i- 13-9. Reg. Ann. [ 2 ] Lec. viii. 14L xxxiii 207-15; xxiv. 13-9; xxvii. 3-4; xxviii. 160-

popolo. Cotal perigito in fatti era stato preveduto e spiegato dagli atorici di quell'età (1); ma non previdero, nè mente umana potea prognosticare, i terribili effetti di quello spirito sull'esistente generazione, ovvero i henefici risultati che l'uragano politico dovea operare sulla sorte fotura dell'immanità.

Lo stato della Francia, all'epoca in cui ruppero le prime ostilità, non può esserci meglio descritto, che dalle parole del facondo e filantropo Abbate Raynal in nna sua lettera all'Assemblea Nazionale. "Posto sull'orlo del sepolcro nel punto di abbandonar per sempre una numerosa famiglia, di cui non ebbi mai cessato a desiderar la felicità, che miro attorno a me in questa capitale? Turbolenze religiose ; cittadine scissure; costernazione in alcuni, audacia in altri; governo caduto schiavo della tirannia popolana; capi senza autorità; ministri senza risorse; un re ll primo ed il meglior amico del popolo spoglio di ogni suo potere, oltraggiato, minacciato e prigioniero nel proprio palazzo; le redini della suprema signoria carpite da popolane congreghe, ove uomini ignoranti e brutali si arrogano il dritto di decidere ogni questione politica. Tale è il vero stato della Francia; pochi, eccetto me, si troverebbero ad esporvelo coraggiosamente; ma io mi sento spinto dal dovere, perchè ormai tocco l'ottantesimo mio anno-perchè veruno può accusarmi di parzialità per l'antico regime-perchè, lorquando piango la desolazione della chiesa francese, veruno può tacciarmi di fanatismo clericale-perchè, mentre riguardo lo stabilimento della legittima autorità qual solo mezzo di salvazione, nessuno può supporre che sono insensibile ai beneficj della vera libertà (2)." E se tale era il linguaggio dei primari sostenitori della Rivoluzione, non recava maraviglia che le potenze europee guardassero d'occhio bieco l'avvanzamento dei principi, che, giusta il detto degli stessi partigiani della repubblica, erano accompagnati da si ruinose calamità nei paesi ove introducevansi.

Il linguaggio poi, che il governo franceso rolges ai popoli di tetti gli atti stati, est altri stati, est alle de accitare i più seri limori agli amiri del buordo-dino in oggi passo inciritito. Non solo ggi oratori delle congreghe popolase, ma pure i rappresentati mell'il Assembles appetamente proclamavano dottrino di fratellanta col partito rivoluzionario di tatte lo parti del mondo. L'incorporazione degli stati d'Arignone de l'Venosiona i territori della Repubblica franceso era stata di hano ora additata del Burke qual segno evidone di quello spirito d'ambiriono, che d'altori in poi i limiti dell' Europa non sarebhero sufficienti a racchiudere. E tul'atto vonno respito segnativo, imperò che eva la prima decisivo.

[ 1 ] Ann. Reg. xxviii. 29, 30.

[ 2 ] Lac. viii 355.58,



aggressione dei capi repubblicani sulle limitrofe nazioni, non solo commessa a danno di un sovrano indipendente con cui non esistera alcun pretesto di querela, ma nè anche potessi addurre alcun sospetto di lega ofiensiva contro di essi. Oltre questa seguì nell'i anno istesso un alcun surapszione colla presa di Porentrui, città appartenente al vescovato di Basilea (1).

La Rivoluzione francese avea sorpreso le potenze europee mentre si trovavano diinata eta solite ascose gelotic de aperte ostilit aux contre l'altra. Catarina di Russia era tutta occupata de suoi ambizioni progetti sulla Terchia; e sulla Polonia, e la possa di lei cra costi grande nelle corti di Revino e di Vienna, che veruna opposizione ostilia devesai temere da quel latto. In trattata di commercio peco prima concibius tra Francia e la Gran-Brettagna indicava l'ascendente di quesin maritima ri-azi, ma damenjera la nan indicava al conditavate curpose. Pederoci orazi, ma damenjera la nan indicava al conditavate curpose. Pederoci di resista, ma la mortiva i aux si conditavate curpose. Pederoci di resista, ma la mortivo di quel gran nonzera, nell'aguoti 1786, fi tropara-bile perdita alta dipiomazia dell'Europa, nel tempo in cui, per il principar de honovi el lumidi pregli, richiodessi vispoli la nau assennatarea.

Il suo successore Federico-Guglielmo, sebbene dotato di personale valentia e non privo di penetrazione e buon senso, era troppo indolente e voluttuoso per seguire le orme de' negoziati che il predecessore avea tracciate. Dopo la morte del gran monarca, Hertaberg era divenuto l'anima del cabinetto prussiano; tutto il suo pensiero però rivolgeasi a trovar un contrappeso all'enorme preponderanza delle due corti imperiali, che di recente si mostrava vieppiù formidabile, non solo per l'intima amicizia tra Catarina e Giuseppe II, ribadita ancor più da' loro ambiziosi disegni sulla Turcbia, ma pure per l'ostentazione di quell'unione divulgata a tutta l'Europa in un viaggio intrapreso dai due potentati verso il Volga, la Crimea e le sponde del Mar-Nero. Intanto un trattato colla Francia non promettea salutare risultanza, atante lo scombuglio da cui era quel paese travagliato; onde in simili circostanze sembrava unico mezzo a bilanciare i poteri in Europa un alleanza tra la Gran-Brettagna, Prussia ed Olanda; e di fatti per l'influenza del Pitt venne conchiusa a Loo tra queste tre potenze una convenzione, che riatabili sul continente la preponderanza inglese, e serbò per lunga pezza l'equilibrio nella politica europea (2). Così, nel punto istesso in cui i perigli più minaccianti le libertà dell'Europa sorgeano al suo lato occidentale

<sup>[ 1 ]</sup> Stor: Paris xxxiv. 1316. Ann. Reg. xxxiii [ 2 ] Marten Tratt. v. 172. 199, 906; xxxiv. 39.

per l'ambizione rivoluzionaria della Francia, gli occhi degli nomini di atato rivolgeansi altrove, fissi osservando i mezzi per impedire l'ingrandimento delle monarchie militari, che sembravano propte ad ingoiare le dinastie orientali (1).

Appassionatamente bramoso di fama militare Ginseppe II, diresse sul principiar del 1788 nna lettera confidenziale a Federico-Guglielmo, apertamente dichiarando suoi disegni riguardo alla Turchia, giustificandoli colla politica degli stessi Turchi, e di tutte le altre potenze europee in simili circostanze (2). Ma il cahinetto prussiano, sebbene lusingato da questo segno di fidanza, non si lasciò deludere nel periglio che minacciava l'Europa; tanto più perchè lo smembramento della Turchia seguia troppo dappresso la seconda ripartizione della Polonia. Frattanto l'avvanzamento delle armi moscovite ed imperiali più e più incalzava; il trono di Costantinopoli parea già scosso dalle aue fondamenta; Oczakow caduta coi più coraggiosi difensori della Porta Ottomana; il principe di Saxe-Cobourg e Suwarrow successivamente abaragliavano poderosi corpi di Osmanli a Fochzani e Martinesti; mentre Belgrado baluardo di Transilvania cedeva alli scientifici colpi del maresciallo Laudohn; i Russi sulle sponde del Mar-Nero completamente rovesciavano Hassan Pasha a Tobak e dopo prolungato assedio impadronivansi di Bender; gl' Austriaci, non men avventurati, entrando a viva forza in Bucharest spargeansi su tutte le rive aettentrionali del Dapubio: Orseva cedeva: e le armate de' due imperi forti di 250,000 uomini, sparse su una linea di quattrocento miglia, già minacciavano Gergevo e Widdin mostrando voler d'ora in ora annichilire l'impero Ottomano (3).

Seriamente costernato per il periglio che sovrastava all' Europa colla cadnta dell'impero turco. Pitt infaticabilmente sforzavasi ad arrestare. anzicchè fosse troppo tardi, la marcia degli eserciti Austro-Russi. Epperò i legami tra la Gran-Brettagna e la Polonia vieppiù si strinsero; e Federico-Guglielmo, conscio dei pericoli minaccianti i propri domini per l'ingrandimento dell'Austria, avanzossi alla testa di cento mila combat-

<sup>[ 1 ]</sup> Hard. i. 62-53.

demburgo a'innalità al aco presente stato di gioria, orientali:-Stard. i. 65.6, coll'adottare i medesimi principj. Vostro sio carpi la Stesia alle mia genitzice in un momento, in Hard. i. 62-34,

cui circondata da nimici, altro appoggio non a-[ \$ | "La spada e tratta," diss'egli "e non po- ven, che la sua natia grandessa di mente e l'aserà fintentoche non avre riguadagnato tatto ciè more del suo popoto. Durante un secolo di perche fa carpito alla mia casa dagli Osmanli. La dite, l'Austria non fece nessun proporzionate acmia intrapresa contro la Turchia non ha altr'og- quisto; perche la maggior porzione della Polonia getto in mira, se non di riunire le possessioni che nell'ultima divisione tocci alla Prussia. Spero i tempia le disavventure staccarono dalla mia coro- coteste ragioni appariranno sufficienti onde io na. I Turchi hanno per massima invarishile di possa ricusare l'intervento di Vostra Macett; s cogliere pel crine il momento opportuno a ricon- che voi non vi opporrete a' mici aforzi d'incorp quistare le possessioni perdute. La casa di Bran- rare alla Grmania poche centinaia di migliaia di

<sup>[ 3 ]</sup> Ann. Reg. xxxi- 182. 100; e xxxiii i. 18.

tenti verso i confini della Boemia. Inabile a sostenere di pari passo la guerra snll' Elba e sul Danubio, ed inquieta pure per il minaccioso sembiante della Francia e per l'insugrezione delle Fiandre, l'Austria sostò nella carriera delle conquiste. Apertesi conferenze a Reichenbach, luogo posto a mezza strada tra i quartieri generali delle armate imperiale e prussiana, vennero, dopo qualche temporeggiare, segnati i preliminari che terminavano ogni differenza tra i cabinetti di Vienna e di Berlino, appianando la via per un accomodamento tra l'Austria e la Porta Ottomana: in seguito a che l'esercito prussiano tantosto pitirossi, e trenta mille Austriaci mossero verso i Paesi-Bassi, ove non tardarono a ridurre a soggezione quelle scompigliate popolazioni. Breve tempo dopo, i Turchi conchiusa una tregua per nove mesi cogli imperiali, si tennero conferenze a Sistou (1), ove finalmente il 4 agosto 1791 fu vergato il trattato definitivo. L'imperatrice Catarina, che in quella pace non era stata formalmente inclusa, non tardò a significare alle corti di St. Giacomo e di Berlino di voler sospendere le offese, e come pegno di sua sincerità conchiuse pace a Verela col re di Svezia, il quale, ad istigazione dell'Inghilterra e della Prussia, avea prese le armi e guerreggiava con indomito valore contro il vicino gigante (2).

Codesta generale e rapida pacificazione, questo subitaneo assopimento di odj non fu certamente il risultato dell'accidente. Era conseguenza della generale costernazione, nata dal veloce progredimento della Rivoluzione francese, che chiaramente scopria a tutti i cabinetti il periglio iraminente, che per causa de'suol principj contagiosi, sovrastava a qualunque stabile istituzione. Tra questo generale spayento però, prevalevano opinioni più assennate di quelle che con ragione si potossero prevedere a riguardo I mezzi da adoprarsi per schermire il periglio. Pitt in Londra, Kaunitz in Vienna e Hertzberg in Berlino convenivano nel sentimento, che sarebbe imprudenza l'ostare alle novazioni della Francia. se si potessero moderare con un partito bastevolmente forte da poter impedire quei principi a spargersi negli altri atati. E tali furon infatti le massime che guidarono l'Inghilterra, Austria e Prussia per li due primi anni della Rivoluzione, sebbene Catarina, più veemente ed imperiosa per propria natura, o forse più antiveggente ne'suoi concetti, non cessasse giammai d'insinuare caldamente il bisogno di una generale confederazione per arrestare il corso a quei sconvolgimenti. Finalmente sopravennero in Vienna ed in Berlino circostanze, che posero termine a quei moderati sistemi, e precipitarono l'Europa nella lotta terribile che non tardò ad iscoppiare (3).

<sup>[ 1 ]</sup> Hard I. 85-8, Ann. Reg. xxxiii 17-9, [ 2 ] Hard, i. 85-90.

Allorchè nel 5 ottobre 1789 re Luigi fu trasportato prigioniero alla capitale, fece correre avvisi al re di Spagna non prestasse fede alcuna ad atto pubblico di sorta firmato col suo nome, ove questo non venisse ulteriormente da una addizionale lettera autografa confermato. Quindi il barone Bretueil, già suo ministro, veniva nel susseguente inverno incaricato di scandagliare le intenzioni dei principi della Germania sul proposito di liberario dalla schiavitù a cui egli era ridotto; ma allorchè nel novembre del 1790 presenti che sarebbe stato forzato praticare mezzi ostili contro la chiesa, si risolvette ad essere più aperto nei suoi procedimenti. Nel decembre indirizzava a tutti i potentati d' Europa una circolare, progettando la riunione di un congresso, il quale sostenuto da una forza armata, provvedesse al bisogno di dissipare le fazioni di Parigi, e ristorasse alla Francia una costituzionale monarchia (1). Questa circolare risvegliava ovunque sentimenti di commiserazione ed iuteresse; ma cionondimeno la politica dei gabinetti continuava divisa, poicbè Vienna persisteva nella persuasione di dover ad ogni modo riconoscere il reggimento della rivoluzione, mentre i gabinetti di Stockolm e di S. Pietroburgo predicavano altamente la grave necessità di gridare la crociata contro quegli stati che in alcuno modo parteggiassero principj rivoluzionarj (2).

Ma gli avvendati procedimenti dell'Assemblea Nazionale, già insin dal 1790, erano andata i riuscio: nu una sperta rottura oggi tatti del l'impero: le leggi si contro i pretic be contro gli emigrati, già in questo corpo con sconsigliata e precipite deliberaziono vinte, inviderano abusivamente i dritti dele principi germanici vassalli della Francia nell' Abassiva en della Lorena, drittich en let tratto di Vestifia erano stati con guarentigi rassicarsti. Quindi l'imperatore, qual primate dell'impero, nel 1 dovermber 1790 faceva richiami sul subbietto con rimostranza al re, ma Linja, ilignoreggiato dal suo ministero rivolationario, evadeva, rispondendo esseve in quistione attrinice all'impero; all'espera dell'impero; en con especiali della Francia, e non come mendici dell'impero; e che d'altrode una soddifiscona indeminizazione era stata offerta in

<sup>[1] &</sup>quot;Gil sente molty grant" distripti in quest, atter la fricte in Francia II grentet. di su cricultare, per le miner estates de X. Ni. de coupres odite principi pierce noternito di quali maggiornamie credo mili il questo mo- forna armaia, in cei di stabilizzio le sur'estate mancio in cui le faccio, quantanque i sobbili di cone pia sintatta per questo reppe, a le cocittata la norse continutone, apertamente impeliarbe de il made a cui conseguent sono propiera non intersiste del rivercaria la norse continutore, apertamente impeliarbe de il made a cui conseguente tenta della continutaria del rivercaria la norse continutaria in maggiori e altra since del rivercaria la norse continutaria in maggiori e altra since del rivercaria la norse continutaria in maggiori e altra since in montanti più di rivercaria la conseguente il mantino della continutaria di la contin

iscambio. Simile risposta non riuscendo a calmare gli animi, ne succedeva un irritato alterco. Leopoldo insistendo energicamente a reclamare i dritti dei principi dell'impero, ed avendo in vista l'imminente e ognor crescente pericolo della sorella Maria Antonietta, propendeva ad usare mezzi risoluti e forti; eppcrò raddoppiava i legami di fratellanza con Federico-Guelielmo, la cui indole bellicosa e spirito cavalleresco spingevanlo a liberare la miserrima regina. Il re d'Ingbilterra del pari si sentiva risvegliaro nell' animo un vivo e caldo interesse per le sventure della regale famiglia, e come elettore di Annover si esibiva di coadiuvare la causa in ogni qualunque modo fosse stimato necessario per liberarli da tanta difficile congiuntura. Con tale divisamento inviava lord Elgin a raggiungere Leopoldo, che allore viaggiava in Italia, per consultare intorno i mezzi meglio conducenti a tanto scopo ; mentre che un altro inviato dalla Prussia incontrava l'imperatore, ed a loro univasi da Venezia il conte d'Artois. Costui metteva nella bilancia quel coraggio e quella inconsiderata energia, che l'aveano reso il più eminonte ed il più arrisicato oppositore della rivoluzione; ma che alla per fine doveva riuscire fatale ed apportar funeste vicende a tutti i suoi (1).

Fraditanto lo stato del re e della regina riuscendo loro insopportabile, e presentendo ben essi che non solo la libertà, ma pur le loro vite correvano imminentissimo pericolo, risolvettero fare ogni prova per affrancarsi dai leganti che tenevanli avvinti. Con tale deliberazione spedirono agenti a Brusselles ed a Cologna per aprir pratiche coll'imperatore e col re di Prussia, ed inviarono il conte Alfonso di Dufort, ad appalesare al conte d'Artois, non esercitare più il re alcuna potenza sull'animo dei ministri; esser lui per lo contrario il prigioniero di la Favette, il quale con mene segrete e ipocrisia spacciava le cose in modo, che fuor d'ogni dubbio, menavano a stabilire una repubblica; epperò desiderare la regale famiglia ardentemente fuggire per la via di Metz o per quella di Valencienne, riponendo tutta loro fidanza nello zelo e noll'operosità dei loro augusti congiunti. Con tali istruzioni il conte Dufort in sul finire di aprile del 1791 lasciava Parigi, recandosi presso il conte d'Artois a Venezia, il quale, cogli inviati Ingleso e Prussiano consultava le pratiche più opportune per dissipare le difficoltà che sul proposito insorgevano nella mente dell'imperatore (2).

Allorchè il 20 maggio 1791 questi diversi inviati radunaronsi presso l'imperatore a Mantova, molti progetti differenti e per lo più contradittori furono messi in disamina. Quello del conte d'Artois, o per meglio

[ 2 ] Hard. i. 100.7. [ 2 ] Hard. i. 105.11. Betrand de Molleville mem. in 117.70.

dire di Calonne già ministro a Luigi, era il più bellicoso ed importava il divisamento di dar principio alle offese nel luglio susseguente. I re di Spagna e di Sardegna, compresi puranche della tema dei minacciosi principi apertamente vantati dall'Assemblea Nazionale e dagli ognor più crescenti indizi di disamore fra i propri sudditi, strinsero un concordato a Mantova in maggio 1791, col quale si stabiliva: Primo, dover l'imperatore raccogliere treutacinque mila uomini sulle frontiere delle Fiandre-quindici mila soldati del corpo germanico ostare nell'Alsazia-quindici mila Svizzeri fronteggiare la Franca-Contea-quindici mila Piemontesi attelarsi sulle frontiere del Delfinato ed il re di Spagna raunare su i Pirenei un armata di venti mila uomini. Secondo, questa forza ripartita in cinque corpi, concentrare le sue operazioni sulle rispettive frontiere della Francia e andar ingrossandosi di gente colletticcia di malcontenti nelle province, e di quelle truppe che nel generale svagamento erano rimaste fedeli alla monarchia. Terzo, dover i potentati della casa Borbone pubblicare nel luglio seguente una protesta, che verrebbe tantosto succeduta da un manifesto delle potenze alleate. Quarto, tale riunione di truppe aver pér iscopo un richiamo al popolo francese, che atterrito per l'approssimarsi di tante forze alleate, cercasse salvazione, sottomettendosi al re ed implorando la mediazione di lui. E quantunque i sovrani alleati considerassero in tale progetto l'Inghilterra come neutrale, pure si nudriva speranza, singolarmente dietro le assicurazioni fatte da lord Elgin, che l'inglese monarca, come elettore di Annover, si sarebbe approssimato accedendo alla coalizzazione (1).

La regal famiglia, frattanto, atretta dal crescente periodo di sua positura, direto lugo variari di consiglio, dotto il pareze del barone di liretesnii, e risolvette allontanaris da Parigi: e mentre il re combinava code Bosulè i mezi della figua sia per ta via di Montmedy o per Mex, il progetto pertecipavasi alle principali corti dell' Europa; perfecche Leopoldo antorizava il governo del Pessi Bassi designite al re-lugi; se uni raggiungesso le frontiere, tatte le truppe imperiali, ed accommedate di gogi somma di denaro che si trovasne nel pubblico erato. Il pelli di Calerina di Bossis, con ostenato pretesto, ma con iscopo di se-coglere gli anagunt finggivita, di direga va ale frontiere della Francia. Non-pertanto l'imperatore, il conte d'Artois e Calonne aderivano tuttavia tennemente al loro primitivo cossiglio d'opposizione alla divistat faça; si per crederla sconsigliata e dissestoso per la regala famiglia, come pure perchès dismavanda dover risoriere un tiardo anticiele un mezzo di come procebel simavanda dover risoriere un tiardo anticiele un mezzo di come

[ 1 ] Hard. i. Jem. 1, 292. Pieces Just. No. 1 Mig. i. 181.

posizione pegli affari della Francia. Avvertivano ben essi, che l'unica via di effettuare questa bramata composizione, cotanto utile alla Francia ed all' Europa intiera, si era di parteggiare e proteggere i due partiti Realista e Costituzionale, ed ad un tempo imprimere in tutto il popolo la persuasione che eglino possedevano forze tali quante bastassero a spezzare il giogo della rivoluzionaria fazione, ed a consolidare una stabile costituzione basata sul voto ed assenso del re, della nobiltà e del popolo. Persuaso l'imperatore della ginstezza di tal'opinare scrivea da Padova alle principali potenze una circolare (1), in cui esortavali a moderare la loro condotta ed i communi sforzi a norma di tali principj. Frattanto il conte Lamarck segreto agente di Luigi trasferitosi a Londra onde persuadere Pitt a concorrere nella causa, per pregare che facesse, non riusciva a smovere il governo inglese dall'impassibile neutralità, che, dietro mature riflessioni, si era risoluto di mantenere (2).

Ma miglior sorte incontrarono a Vienna gli sforzi del partito antirivoluzionario; il 25 luglio si ratificava fra il principe Kaunitz per l'Austria, e Bischofswerder per la Prussia una conveuzione, per la quale si stabiliva dover le due corti concorrere con ogni loro sforzo a rannodare tutte le potenze d'Europa ad un qualche compossibile divisamento sul proposito della Francia-dover, tosto che la pace fosse ristorata fra l'imperatrice Caterina e la porta Ottomana, conchiudere un trattato d'alleanza, invitando ad accedervi così la Russia come la Gran Brettagna, gli Stati-Generali d'Olanda e l'elettore di Sassonia. E giova avvertire d'avvantaggio questa convenzione, in quanto che dessa avendo per iscopo di porre un freno all'ambizione della Russia dall'un canto, e di dissipare e comporre i tumulti della Francia dall'altro, preparò le fondamenta di quell'alleanza che nei tempi di poi era destinata ad operare miracoli per tutta l'Europa (3).

Dopo la male avventurata prova di fuga a Varennes, gli imminenti pericoli della famiglia reale ed il palese loro imprigionamento nelle Tuglierie tantosto fecero comprendere quanto bisogno correva di valevoli mezzi per definire una gulstlone così vitale; quindi ebbe origine la celebre conferenza dell'imperatore e del re di Prussia a Pilnitz (4) e la [ 1 ] Egii invitò i sovrani a pubblicare con- e sicurezza del re della regina, e famiglia reale; ginntamente una dichiarazione esponendo " che che riconoscerebbero quelle leggi soltanto san-

eglino riguardavano la causa di Sua Maesta Cri- nionate dal re allorche sarebbe in perfetta liberta; atianissima come propria : dimandando che quel e finalmente che eserciterebbero ogni lor posse alla loro persone; che essi sovrani combinereb- [ S ] Hard i. 114-19. bero misure per vendicare nel modo il pia terribile ogni attantato contro la liberta, onore [ 4 ] Jom. i. 365. Pieces Just. No. 5.

principe a sua famiglia fossero tosto messi in a lerminare un' nanrpazione d'autorità che ena liberta; potessero andare a lor talento sotto ormai sembra un'aperta rivolta, cui ogni gov la salvaguardia deil'inviolabità e rispette dovuto stabile a indovere di sopprimere."-Hard. i. 116, [ 5 ] Hard. 1. 119-21.

non men famosa protesta di Pilgitz concepita nei seguenti termini: "Che le loro maestà l'imperatore e il re di Prussia, avendo deliberato sulle rimostranze di Monsicur fratello del re e di sua Eccellenza il conte d'Artois, dichiarano conginntamente di riguardare la presente posizione del re di Francia, come un fatto al quale tutti i sovrani d'Europa debbono attaccare grandissimo interesse; di nutrire essi una fondata speranza che le altre potenze, di cui eglino invocheranno l'ajuto, sapranno giustamente valutare tale interesse, e che non si rifiuteranno dal coadiuvare la causa con ogoi sforzo, onde porre il monarca francese in istato di basare sonra solide fondamenta un reggimento monarchico, conforme al dritto dei sovrani e al miglior interesse politico della francese nazione. In siffatta congiuntura l'imperatore ed il re sono deliberati di mettere prontamente in attività quelle forze, che le circostanze del caso esigono onde ottenere lo scopo. Intanto s'obbligano a dare gli ordini necessarj perchè le truppe atiano in serbo-oode mettersi immediatamente in attività (1)." Si asserisce dai Francesi che inoltre molti segreti articoli fossero stati stabiliti dai sovrani alleati: ma tali asserzioni non sono convalidate da prove sufficienti perchè fede alcuna si possa loro prestare (2).

Sebbene tali dichiarazioni semhrassero molto ostili al potere usurpato dai democratici in Francia, pure le potenze alleate tantosto diedero a divedere non esser loro divisamento di correre in quel momento ad aperta guerra; anzi dopo la dichiarazione di Pilnitz ogni loro procedere si mostrò atteggiato da pacifiche intenzioni; cosicche nel ottobre 1791. Montmorin ministro degli affari esteri, ufficialmente annuziò all' Assemblea, "che il re non aveva ragione alcuna di temer aggressione da potenze straniere(3); ma era loro unico scopo indurre i Francesi, colla tema di

certo in Pilnitz atto che potrebbesi chiamare momento non sembra esservi in loro attato, ma vi fu una dichiarazione che equi- volonta ad intraprenentili. "-Jom i. 296; valera ad un atto di ostile aggressione. " Preser Just. No. 1-( 1bid. 1356. )

[ 1 ] "Fer quanto fummo capaci di rintraccia- [ 2 ] Ann. Reg. 1789, 84, 87, re " disse il signor Pitt, " la dichiarazione frma- | 3 | " Venamo accusati " disse Montmorin. te in Pilaltz riguardava l'imprigiocamento di mioletro degli affari atraniere, io un rapporto Loigi XVI; e l'oggetto immediato erane di presentato all'Assemblea il Al ottobre 1791, "di ottenere la di iul libera-lone, concertando un voler noi propagare le nostre opinioni, e far messo bastevolmente esteso per riuscirvi. La insorgere le populazioni di altri Stati contro l dichiarazione lasciava at re, messo io liberto, di ioco governi. Io conosco che siffatte accuse decidere sullo atato loterno della Francia colla sono false per quaeto riguarda il mioistere annoenza degli Stati del regno; ma non rac- francese; ma è certo che lodividui, anzi società chiudera alcuna parola riguardo allo smembra- s'impegnarono 10 carteggi a tal riflesso con le mento dei paese " (Stor. Parlem. XXXIV. 1315) limitrofe contrade; come pure che tutt'i principi -" Sebbene ció non sia un disegno di smem- e quasi ogni, governa dell' Europa, sono stati brare la Francia, " rispose il signor Fox, " pure giornalmente insultati nei nostri fogli locendiarj. secondo ogni ragione a buon senso è una ag- il re, accettando la contituzione, achiva li perigressions contro di essa. Non vi esistette al cole di cui erarate minacciati, ed lo questo imminente periglio, a liberare Luigi dalla minaccevole situazione in cui si trovava:" e ciò riesce agevolmente verificato, stantecchè, i più esatti scrittori repubblicani ammettono (1), che le forze degli alleati non erano per allora bastevoli a poter prendere l'iniziativa nelle offese (2).

Nè il procedere di queste potenze fu d'alcun poco contrario alle loro proteste: non preparazioni di guerra negli stati germanici; non eserciti sulle frontiere della Francia; di modo che quando nel susseguente anno esordiava la lotta, essi furono del tutto sorpresi alla non pensata. La Francia sommava cento e trenta mila soldati distribuiti sul Reno e sulle frontiere orientali, mentre l'Austria raggranellava soli dieci mila nei Paesi-Bassi (3).

E per vero dire il primario e reale scopo della convenzione di Pilnitz si era di liberare il re e la reale famiglia dall'immineute pericolo della vita: e non sì tosto tale proposito parve ottenuto, e loro ridonata la libertà con l'accettazione della costituzione, che i sovrani coalizzati dimenticarono ogni bellicoso divisamento; anzi non solo non si erano preparati, ma per la minaccevole circostanza della Polonia, in allora quasi resa agevole conquista all'ambigione di Caterina, ogni ostilità dovea sembrare sconsigliata. Allora che Federico-Guglielmo ricevette la novella d'aver Luigi accettata la costituzione esclamò: " Alla fine la pace d'Europa è sicura:" l'imperatore appalesò la soddisfazione che ne sentiva con lettera indiretta a re Luigi; e poco stante inviava una circolare a tutti i potentati d'Europa, annunziando come l'accettazione della costituzione aveva allontanato ogni necessità di guerrieri procedimenti, e che quindi tutti i preparativi venivano sospesi (4).

( § ) "La dichiarazione di Pitnitt" dice Thiers, sendo oramai cambiata, erli si crede in obblico

" rimase ineffettuata, o perche lo zelo del so- di spiegar loro le sue opinical cul subletto. Sus rrani allesti si era intiepidito ovvero perche Maesta crede che il redi Francia si debbe riguardell'Ingbilterra -Thiers ii. 19.

Reg. Extir. 85 [ 3 | Ann. Reg. xxxiii. 206. Th. ii. 78.

data di Padova 6 luglio, che la situazione del re Lettere, 21 ottobre 1791, Hard. i. 159, di Francia a cui si riferisce tale circolare, es-

Luigi temera i pericoli che gli sovrastavano dare nel momento presente come libero e che trovandosi prigioniera dell'assembles dopo la perci- la di lui accettazione della costituzione sua faga a Varennes. L' aver accettata la ed ogni atto che ne conseguita siano validi; egli costituzione fu un'altra ragione che lo consi- spera che l'effetto dell'accettazione ristabilità gliara ad aspettare i risultati dell' esperienza li ragoiar regime nella Francia od adjuvero le pria d'inoltraral in attire operazioni. Quest'era persone mosse da moderats principi ad acquistar l'opigione di Leopoldo e del suo ministro Kao- perponderanza a norma del desideri di S. M. nitz. Enserè allorche Luiri notificava alle corti cristianissima : ma polche nifiatte apparenze etraniere d'aver accettata la costituzione, che al possano rioscir vane e i disordini e la violenza certo intendeva osservaze fedelmeote, l'Austria contro il re rimovarsi, egli opius che le disposi diede pacifica risposta al pari della Pruscia e zioni concertate tral sovrani siano solamente sospese e non interamente abbandonate; nel [ 2 | Bot. i. 78. Jon. i. 191. Lac. hr. 25. Ann, tempo introse intraira i di lore rispettivi am besciatori a Parigi di dichiarare che la costituazione tultaria emolste e i acerzati, ce mai le cir-

4 | Sua Maeste annunelle a tutte le corti a costante richiederanno, saranno sempre pronti a cui avea trasmessa la sua prima circolare in sostenere i diritti del re e della monarchia"-

Cod del pari all'indutto opinava il gabinetto di Berlino; ivi ed in Vienna prevaleva il sentimento universale che i torbidi della Francia erano stati alla perfine suplii per sempre, stante le grandi concession elargite al partito democratico; che in Francia, acciò il re losse ritornato al suo primiero tustro, ossivero perchè vivesso in pace e senza pericoli, si richiedeva solamente un sagace e prudente andamento di conoluta nelle politiche bisogre (1).

Dappoichè le due potenze, che per condizioni locali erano le principali pella lotta, concorrevano in sifatte opinioni, diveniva di poco o nessun conto nella hilancia politica qualunque altra sentenza di corti lontane ed inferiori. Caterina e Gustavo nel settentrione, deliberati a bellicosi mezzi, ricusarono ammettere alla loro presenza l'ambasciatore che recossi ad annunziere aver il re ratificata la costituzione, allegando per motivo, che la di lui morale libertà pativa eccezione, e le corti di Spagna e di Sardegna aveano accolta tale novella con freddezza. Quindi nella persuasione che la vita del re fosse in periglio e l'adesione estorta compulsivamente, questi potentati del settentrione e del mezzodi conclusero un accordato col quale stabilivano, che un armata di trenta sei mila Russi e Svedesi, trasferita dal Baltico ad un punto della costa di Normandia, dovrebbe marciare a dirittura su Parigi, e venir assecondata con dimostrazione di guerra dalla Spagna sui Pirenei e dal Piemonte sulle Alpi. Ma un progetto sifatto doveva per ogni verso verificarsi inefficace, ove le forze dell' Austria e della Prussia non l'avrehbero coadiuvato dalta parte del Reno; comecchè avvenne dopo la malo avventurata spedizione di Varennes, e le fortunose vicende dei tempi (2).

Confidando nell'ajuto delle corti di Stockolm e di S. Piertoburgo, ispirati di also lot rocoragio, il conte d'Artois ed i nobili emigrati procedevano con quell'avventata imputosità, che in ogni vicenda della rivolutione fa la cartieristica della loro schiata. Namerore radonate Iravano a Brusselles, a Coblezza e ad Attenheim. L'imperatrice Caterina, per lettera indiretta la meresciallo Breglio, possic ano ostetuzione publicata, palesava l'interesse che essa sentiva caldissimo per la riuscita della loro causas. Raccoglivanai armi, mercannai cavalli, e già corpi di sobiliaraventurieri si organizzavano lungo la destra riva del Reno. Esaltati da tante e cia li fravevoti pismbanza, pi prindipi fuggitivi indiressero a Luigi un aperta rimostranza, per la quale suggerivangli di opporsi ostinatamente dicmoscendo ogni costituione che aerabelegi presentalta; rammentravangli che qualunque di tui anteriore concessione aveva solo fruttuato impunità ad ogni sorta di violenza, apercodoi varoca alle dispotiche propenpunità ad ogni sorta di violenza, apercodoi varoca alle dispotiche propen-

[ 1 ] Hard i. 1:7-50.

[ 2 | Hard. j. 159.63,

sioni di personaggi i più iniquie rotti ad ogni vizio; siprotestavano contro qualunque assentimento apparente che in favore della costituzione potesse venirgii estorto; rinnoravano ogni loro sforno a rassicurario della loro deliberata risoluzione e di quella delle potenze alleste di venire tantosto a rempere i ceppi che compendiavano la di lui libertà (fi).

Ma rimanea tuttavia fra l'imperatore ed il re di Francia indecisa la questione delle indennità da concedersi ai principi e prelati germanici, che in virtù del decreto dell'Assemblea erano rimasti spodestati de loro domini: ed in questa Leopoldo manifestò fermezza degna del capo dell'impero. In sull'incominciar del decembre egli indiresse loro una lettera formsle, in cui veniva manifestando "la sua deliberazione e quella della Dieta, di prestar loro tutti quei soccorsi che la dignità della corona imperiale e la difesa delle leggi dell'impero esigevano per vendicare i loro diritti: tutte le volte non fossero loro restituite le proprie possessioni. o concesse indennità che le vigenti trattati guarentivano." Ma ciò non ostante i gabinetti di Vienna e di Berlino persistendo con piena fidanza nell'opinione, che le quistioni colla Francia terminerebbero all'amichevole, e che Luigi, reintegrato nella sua autorità, farebbe il debito colla parte offess, non solo si ristettero da ogni ostile procedimento, ma fin anco richiamarono gran parte delle loro truppe stanziate nelle province fiamminghe (2).

E per vero dire, quantunque eglino sentissero la necessità di adottare qualche mezzo contro l'universale pericolo che minacciava d'imminente rovina ogni stabilita istituzione, tuttavia un misterioso timore della nascosta e quasi magica potenza con cui la Francia potrebbe assalirli e lacerar loro il cuore in mezzo alle stesse proprie truppe, s'ingeriva nell'animo de sovrani alleati. I motti lanciati nell'Assemblea da'suoi valenti oratori di voler apportar guerra ai pelagi e pace ai tugurj; l'atteggiamento di amore fratellevole da lei assunto in favor di tutti coloro d'ogni nazione che, disaffetti ai propri governi, propendevano a voler scuotersi dal collo il giogo dell'oppressione; i germi di sedizione che i suoi emissarj, vociferando parole d'indipendenza, spargevano per tutti gli stati circonvicini, avevano risveglieto ovunque nell'animo degli amici dell'ordine un sentimento di ansietà, ed ispirato un dubbio che se avvicinando le loro truppe ai paesi infetti non accompnassero il contagio, e contaminate non rivolgessero le loro forze contro coloro i quali su esse esercitavano l'impero. L'Inghilterra avente in nulla considerazione gli energici richiami del Burke sonnacchiava inoperosa in una immaginaria sicurezza, e Caterina di Russia, solo tendendo l'animo a dilatare i confini

1 1 3 Hard. 1. 152-53-63,

[ 2 ] Hard, i. 169-71.

393

de suoi territori, era quasi tutta assorta nei torbidi della Polonia, e nell'agrovie deflutzazione del suo ambiticos devisamento. Posiderava in Prausia di patrocinare in causa della monarchia, na si trovava inabile a cerrere tunto arriago i unu lotta inagulace colla Francia rirollatzi, e da che
il trono di Luigi era atato nominalmende rialazio dello tato di serraggio che conseguito alla finga di Varense, l'Austria avven zotioni parafico.
Lopobilo intieramente abbindionato agni belicona risolazione. Quindi
Mantora, farono pubblicati, de le militari disposizioni sortirono il tere
deltito. Di tatte le potenze rivi menzienate soli si misere in armi il veservo di Spira, l'elettore di Evre i del i rescoro di Sterabergo; mai l'oro
consignosti al prime cimento farono a semplico istanza del governo
francese tostamento disciolii (1).

Il rimanersi in pace non poteva per alcun verso formar parte della politica degli uomini predominanti in Parigi. Avvertivano bene essi, come palesemente manifestavano, che la rivoluzione non poteva sostarsi. E per vero dire lo spirito rivoluzionario è così davvicino associato all'amore per le militari avventure, che quasi non mai l'uno dall'altro rimangono scompagnati; essi hanno comuni l'irrequieta operosità, il disprezzo di perigli, l'avidità di eccitamenti; e riesce malage vole al fervore concitato da una fortunata rivolta di rappacificarsi peima che esso non vada a riuscire in una vicenda d'imprese militari, Cittadini che hanno rovesciato ogni vetusta istituzione; che saggiarono gli inebbrianti sorsi del plauso popolare; che hanno gustato il triste tripudio di sfrenato potere, per breve ora esercitato pria di aver curvato il collo sotto il giogo di despoti da loro stessi creati; sono incapaci di ritornarsi spontaneamente alle consuetudini della vita pacifica. L'incessante lavoro, l'abbietto destino, l'umile godimento dell' industria laboriosa, sembrano insoffribili a persone che s'inebhriarono di gloria in sommosse popolari; mentre i cordiali eccitamenti, le sbitudini licenziose, la gloria magica delle armi, rassembrano loro l'unica occupazione degna di fama. L'instabiltà della proprietà, lo scadimento della riputazione, che forza è conseguitino ogni politica convulsione, cacciano moltissimi fuori d'Impiego e raddoppiano il bisogno di qualche siogo alla tumultuaria attività del popolaccio. E bene si appose colui, che avvertì gli stati democratici essere in ogni tempo i più inchineveli ad aggredire i vicini(2); la ragione si è la medesima in ogni tempo, imperciocchè le intrapprese rivoluzionarie incitano le passioni, ed apportano tali contingenze da obbligare alla guerra.

in and Grogle

<sup>[1]</sup> Lac. iz. 24.5-8. Th. iz. 76.7-8. Dum. 48s. [8] Mittled Stor: della Grecia. Siamondi Bot. b. 76-5. Ann. Reg. axxiv. 86-7. Hard. Rep. Ital. 172.88.

I Girondisti, partito in allora predominante in Francia, tenevano lor fermo proposito nella guerra. Riportammo già come nel 29 novembre 1791 Isnard orava l'Assemblea (1). Nè andò guari che Brissot e Vergniand, con inaudita veemenza, lanciavano contro le potenze europee filippiche sifatte, che dagli stessi Francesi vennero considerate come dichiarazioni di guerra, ed imprudenti provocazioni produttrici di ostili collisioni colla Francia. "Le ragioni adotte da Brissot, i profondi concetti di lui," dice Jomini, "sono in tale disarmonia coi sofismi di cui ogni suo dire abbonda, che, ove non fossimo certi esser in tali errori caduti tutti i grandi uomini della Francia in quei tempi, saremmo indotti a prenderlo per un segreto emissario del governo inglese. Un oratore entusiasta alla follia era capace, solo con talí arringhe sostenute dal popolo, di attirare sopra il suo paese l'odio di tutti i potentati d'Europa." Nessuna frase può corrispondere a darci idea adeguata della violenza dei caporioni dell'Assemblea in quel tempo: e noi trascrivendo queste arringhe le lasciamo in legato alla posterità, come prova terribile di ciò che possa operare uno sconsigliato entusiasmo bollente nel calore di parte (2). "Voi siete presso a giudicare la causa dei re," diceva Brissot il 29 dicembre 1791, " mostratevi degni di tanto augusta missione; innalzatevi al di sopra di loro o siate indegni di libertà. La Rivoluzione Francese ha rovesciato ogni antica diplomatica; e sebbene i popoli ancor non sono dapertutto liberi, i governi però più non possono soffocarne le voci. I sentimenti degli Inglesi non son dubbi, riguardo alla rivoluzione; essi la considerano come la più salda guarentigia della loro libertà. È lungi da ogni contingenza che il governo inglese, anche avendo i mezzi, voglia attaccare la Rivoluzione Francese; e questa improbabilità diviene certezza ove si vogliano considerare gli svagamenti del parlamento, il peso del debito pubblico, e lo stato disastrato a cui son ridotti gli affari dell'India. L'Inghilterra non starà a bilanciare fra la causa del suo re e quella della libertà; fra la pace, di cui onninamente abbisogna, ed una lotta che può riuscire in totale rovina di lei. Nè l'Austria ci puo risvegliare alcun timore; i suoi soldati, che i principi invano tentano segregare dal popolo, si rammentano bene che solo fra il popolo trovano amici e congiunti, e così staranno in guardia di non sceverare la loro causa da quella della libertà. Se mai alcun senno e prudenza alberga nella mente del successore di Federico, egli farà beno il calcolo se gli convenga, combattendo le nostre forze, di rovinare per sempre un armata che, nna volta dispersa, non sarà giammai raggranellata. Qualunque attentato della Russia ambiziosa riuscirebbe nullo, poichè un altra rivoluzione in

[ 1 ] Vedi ante 196

[ 2 ] Jem. 1 498, Pisces Just. 1, 7, 8, 9,

Polonia arresterebbe le di lei armate, e Varsavia diverrebbe il centro di libertà alla parte orientale dell' Europa. Scorrete la mappa del globo e stenterete a trovare una potenza che possa eccitare timori alla Francia; se alcuna ve n'abbia che persista inclinata alla guerra, noi le possiamo togliere l'iniziativa, avendo per fermo che una mossa anticipata è quasi vittoriosa. Se poi questi bellicosi preparamenti sono mera ostentazione. noi dobbiamo smascherarli, e così palesare al mondo la loro insufficienza: anzi siffatto diportamento di una grande nazione conferma vienpiù la nostra rivoluzione. La guerra è oramai divenuta necessaria : la Francia è nell'alternativa fra l'onore e le armi : e si troverebbe in perpetuo svergognata, se un pugno di emigrati ribelli potessero incutere timore agli esecutori della sua legge. Ogni nostra speranza di futura pace sta riposta nella guerra; e solo argomento di timore sarebbe quello che essa non avvenga, e che la propizia congiuntura di schiacciare per sempre l'insolenza degli emigrati vada perduta. Finchè voi non gettiate questo dado fatale essi non cesseranno d'ingannarvi e nojarvi colle loro mene politiche. Oggimai ogni postra trattativa pon è più coi governi, ma bensì coi governati (1)."

"È caduta finalmente la maschera," diceva lo stesso oratore il 17 gennaro, 1792, "il vostro nemico si è alla perfine dichiarato; il general Bender ha palesato il suo nome, egli e l'imperatore-gli elettori non fecero che prestare il loro nome per nascondere quello di colui che no era il motore-voi potete ora a buon diritto disprezzare gli emigratitimorosi e prostrati ai vostri piedi, gli elettori sono ormai indegni di ogni vostro risentimento-statevi in sul vantaggio e prevenite ogni ostilità-è giunta l'epoca in cui voi dovete mostrare al mondo la sincerità delle cento volte reiterate proteste, di non voler che libertà o morte-ma che dico io morte?-voi non avete ragione di temerla-considerate la vostra posizione e quella dell'imperatore-la vostra costituzione è un'oterna maledizione ai troni assoluti-ed ogni re l'odia a buon diritto, perchè vede in essa un pubblico accusatore-essa lo condanna e par che gli dica, domani morrai o vivrai a beneplacito del popolo.-- lo non concorrerò col vostro comitato a dimandare all'imperatore se egli intenda di attaccare la Francia o la di lei indipendenza; ma pel contrariu gli dirò; poichè vi collegaste contro la Francia io intendo di punirvi.-ll nostro giuramento e le imperiose circostanze c'impongono immediata guerra che è giusta, necessaria (2)."-"I Francesi," diceva Fauchet nell'istessa tornata, " dopo aver conquistato la loro libertà sono gli amici naturali d'ogni popolo libero-ogni trattato con despoti deesi di diritto avere

[ I ] Jom. i. Pieces Just. No. 7, 219.

[ 2 | Jonn. i. 319. Pieces Just. No. 7.

per hallo e non può essere mantenute nel fatto senza apportante rovina alla costitutione,—consoli dei ambasciatori sono intelli alla Francia, esta non sono che spie decorate, prezzolati enisanzi—se altri desiderino di collegarsi con noi, rivendichino prima ia loro ilbertà, altrimenti noi il abbamo per schiari che si giacciono all'ignavia.—Noi noi nemo nessuna aggressione, ma apporteremo eterna guerra a quei principi che van cospirando sulle contre frontiere, a Leopoloch che i situdi si consultare opin nostra ilbertà:—si guerra, il noatro camono detterà le capitolazioni—" miliori di libere coni e lo notre halonette sarapou ci ambasciatori. (1)

Risoluto Brissot di correre all'armi contro l'Austria, sognava giorno e notte esservi un gabinetto segreto a Vienna che, predominando le corti, ad ogni destro gettasse ostacoli ai disegni dei rivoluziopari. Al contrario le potenze europee, aliene affatto da desiderar una lotta, e troppo occupate dei loro privati disegni, anzichè opporsi al primo scoppio di entusiasmo rivoluzionario, evitavano la guerra. Così i destini della Francia dipendevano da Brissot e dai Girondisti. Se costoro si fossero collegati col re, avrebbero disarmato l'Europa, rovinato gli emigrati, e mantenuta la pace; ma Brissot e Dumouriez volevano romperla ad ogni costo: e taimente esaltato era Brissot e tanto ardentemente desiderava la guerra, che giunse a proporre, che no corpo di soldati francesi travestiti da ussari austriaci attaccasse alcuni villaggi francesi, perchè avuta tale aggressione per argomento di guerra, venisse questa dall'Assemblea nel bollore dell'entusiasmo dichiarata. A tale progetto ostavano De-Graves, Claviere e Roland, non volendo sobbarcarsi a tanta responsabilità: me insistevano Brissot e Dumouriez allegando che niente fuor di nna guerra potrebbe consolidare la libertà della Francia, scoprire gli inimici della costituzione e smascherare la perfidia della corte. Ad ogni ora studiavano le mappe dei Paesi-Bassi e meditavano disegni per impossessarsi di quella contrada oggetto della francese ambizione (2).

Tale, essendo stato il linguaggio del governo francese e dell'Assenbien Nazionais, risce intuli rasguagiare il lettare delle pratiche e dolle scambievoli recriminazioni che diedero l'iziziatira delle estilità ai Francosi. Subtrac he costero appoggiaserse le loro laguanza, forae con qualche fondamento, sulla riunione di molti enigrati, e loro otganizzaziono militare a Colleura ed altri punti della frontiera—sull'evasione dell'eletore di Trevel e altri minori sovirai di ogni appello lor avanzato per disperderi—sulla mosse di truppe autrincho ora verso il Brisqua, ora verso il Reco, escata dera eschirimento codificaente di dali movimenti (3).

<sup>[ 1 ]</sup> Jom. I. 823-24 [ 2 ] Dum. 410-11,

<sup>[ 3 [</sup> Mig. 1. 167. Jonn. 1. 902.

Nè con minor ragione si querclavano gli Imperiali, che le società affigliate alle francesi andavano gettando motti di sedizione in tutti i paesi limitrofi-che il Plemonte, la Svizzera, Il Belgio erano la subbuglio eccitati da cestero-che gli oratori ed I fogli di Parigi andavano giornalmente confortando i populi alla rivolta, offerendo loro fratellanza ed ajuto-che senza nemeno un'apparenza di legalità fossero stati spossessati i cattolici ed i nobili dell' Alsazia dei loro dritti ed onori già guarentiti dal trattato di Vestfalia, il Venossino e l'Avignone aggregati alla Francia. Per ultima pretesa l'Austria domandava, che la monarchia si rimodellasse a norma dell' nrdinanza del 23 gingno 1789-le proprietà della chiesa nell'Alsazia si restituissero - I principi germanici di quella provincia si reintegrassero ne loro feudi e nel diritto di signoria, ed il papa ne' suoi dominj d' Avignone e del Venossino; ma queste proposizioni state essendo rigettate, Dumouriez, che allora conduceva gli affari esteri, indusse il re di Francia a dar principio alle estilità, sperando di poter correre le Fiandre prima che alcun considerevole ajuto sorgiungesse dall'Austria (1). Sorse il 20 aprile 1792 e Luigi ebbe il tristo dovere di dichiarare guerra al suo cognato il re di Boemla e d'Ungheria.

Le moderate e pacifiche mire degli alleatl in questa congiuntura sono bene chiarite da un dispaccio dei gabinetti di Berlino e di Vienna al governo di Danimarca, nel quale rinunziando ad ogni intenzione di intromettersi nelle interne cose della Francia, anche dopo d'aver questa incominciate le offese, riducevano le loro vedute a voler porre un argine alle dottrine rivoltose della repubblica francese, ed a reclamare indennità ai principi germanici (2). Questo dispaccio in tanto è più rimarche-

l'altro non è ancora suscettibile ad essere deter- lesti ad ingerirei "-Hard. 1 291 392,

anno stabilite.

deggiono esserne proporzionate alla grandes- re le spese della guerra.-Hard. i. 400.

[ i ] Jom. 1205. Pieces Just. 13. Mig. 1,167. us ed alla resistenza che probabilmente si do [ 2 ] " Due sono gii oggetti dell'alleanza, vro incontrare. Per convenire sul modo d'efil primo si è il diritto dei principi spodestati fettuare cotanto scopo, Vienna sare il luogo delle loro terre e la diffusione di dottrine rivo- pis sdattato; ma lorquando gli eserciti saranno basionarie; il secondo, il mantenimento delle radmeti, bisegna stabilire na congresso pie basi fondamentati della monarchia francese. Il davvicino alla Francia, e pubblicare una formale primo si spiega bastevolmente da per se stesso, dichiarazione sulle regioni che indusacro gli al-

Quest'istessi principi vennero partecipati da " Le potenze alleate, senza dubbio, non han- l'ederico-Guglielmo al principe Hardenberg in ao alcun diritto d'insistere, che una grande ed una segreta e confidenziale conversazione che Indipendente petenza gome la Francia debba questi ebbe coi suo sovrano nel 13 luglio 1799, rimettere ogni cosa sul aistema precedente o quando dichiarò che non al dovense amembrare adotture un modo, piuttosto che un altro, nel alcuna parte della Francia, che gli allesti non suo governe. Da ciè risulta che le potense ri- al ingerissero nel di lei governo interno; ma per conoscono per legali quella modifiche di go- indispensabile patto di composizione il re deverno monarchico, che dal re, intieramente li- ver essere messo in piena liberta e rivestito di bero assieme coi rappresentanti della nuzione tutta l'auterits; i ministri della religione riettenere le chiese; ed i spodestati proprietarj ria-"Le forse occorrenti in quest' intrapresa vere le loro terre a finalmente la Francia pagavole in quanto che contiene precisamente i medesimi principi vantati ventidue anni di poi sui campi della Sciampagna, quando le potenze alleate avevano condotta la guerra al suo ultimo trionfo.

Leopoldo d'Austria e Gustavo di Svezia vedendo vicina la lotta, pattegiarono il Tebripi 1792 un alleanza offensiva e dicineiva, nas ambidue poco sopravvissero; poichè il primo moriva d'infianmassione nello stomaco il primo marro lasciando i suol vasti domini al figio Francesco II, a quindici giorni dopo, il collello d'un bassanio spacciara l'altro in un festino in maschera. Sembrò che la provvidenza volssee preparare mopri attori per le tremende scene che dovenno consequiare.

Allorchè Francesco II montò sul soglio imperiale compiva appena i ventiquattro anni. Il suo regno fecondo d'eventi e di sventure fu alla fine oltre ogni credere glorioso per gli annali dell'Austria. Cresciuto in Firenze, era stato educato in quella corte ove il padre, vagheggiando concetti filosofici, avea elargito ogni beneficenza che la soavità di sua indole e la bontà del cuore gli dettavano. Sposatosi da quattro anni colla principessa Elisabetta di Wirtemburg, e morta questa il dì 8 febrajo 1790, si era di nuovo congiunto nell'istess'anno alla principessa Teresa di Napoli. Soavità di costumi e saggia condotta caratterizarono i primi anni del suo regno. Confermò Kaunitz a primo ministro, dandogli per colleghi il maresciallo Lascy, da gran tempo amico di Leopoldo, ed il conte Francesco Colloredo proprio precettore. Soppresse dai giornali quegli articoli che lo caricavano di lodi, dicendo che " ogni argomento di lode o di biasimo dovea desumersi dalla sua futura condotta." Allorchè Leopoldo ascese il trono avea gettato alle fiamme quegli anonimi scritti ed indirizzi che sogliono piovere a torrenti su un principe no vello; Francesco fe' di più; proibl positivamente che se ne ricevessero. Domandato l' elenco dei pensionati scancellò di propria mano il nome di sua madre, avendo per sconvenevole, che ella dipendesse dalle sovvenzioni dello stato. Tali furono gli auspici che rallegrarono il principio di questo glorioso regno (1).

Per tutto il corso del 1792, lorquando i cennati eventi trascinata svanon la Francia all'erlo della rovina, la Gran Bettagna manteneva stretta neutralità, quantinaque fosse quello il momento propirio a sfogare lo spirito di assionale rivalità, e tar vendetta delle inguire sofferte nella guerra americana. È cotanto notoria questa circostanza che vien confermata dagli sissesi siorici Francesia. "Non vi d'dicera Kersaini, "che una sola nazione la quale sia decisamente neutrale, questa è l'Ingolitera (26).

[ 1 ] Hard. 1. 256-67,

[ 2 | Ann. Reg xxxiv, 181-

Ma col progredimento degli avvenimenti la politica della Gran Brettagna dova necessariamente cambiari. Soros il 10 agonto, il troco di rovescisto, messa in prigiono la fungida reale, i massacri di sattembre contaminarono di Reno glirusarcoi stranieri: a sifatti eventi inpiravano al partico rivoluzionario tata librarre sperame, che orga i pensiero di pace divenne impossibile all' inghilterra. Nel frenetico boltore della fabbre l'intuito incomposi della sono un linguaggio el atteggiamento al cotenta della della

Dapoiche fu dichiarata, nel 15 settembre 1792, la guerra al re di Sardegna, questa forsennata società decretava un indirizzo alla Convenzione francese, intitolandola "Corpo legislativo dell'universo," questa ricevutolo il 20 ottobre ne ordinava la traduzione nelle tre lingue inglese, spagnuola e tedesca. Indi i ribelli Savojardi Istituirono una Convenzione, imitando quella di Francia, ed offrirono di aggregarsi alla Gran-Repubblica, inviandone nna deputazione, la quale introdotta formalmente il 21 novembre presso l'Assemblea Nazionale, veniva accolta col più fervido applauso. Il presidente in un discorso indirizzatole presagiva la rapida distruzione di tutti i troni e la rigenerazione del genere umano; rassicurando i deputati che "la Francia rimodellata associerebbe la propria causa a quella di tutti coloro che fossero decisi di scnotere il giogo e costituirsi in popolo sovrano". La Convenzione Francese non istette a bilanciare per accettare il dominio della Savoja, ed il comitato, alla considerazione di cui venne tal'esibizione affidata, riferì che " tanto le fisiche gnanto le politiche e morali condizioni rendeano l'incorporazione necessaria, ed ogni attentato per incorporarla al Piemonte inutile; cho le Alpi l'additavano per parte integra della Francia, e natura istessa impediva di vivere agli abitatori sotto straniere leggi." Quindi l'Assemblea a voti unanimi riuni la Savoja alla Repubblica Francese sotto la denominazione di dipartimento del Monte-Bianco. Tosto dopo l'incorporazione della Savoja ne segui quella di Nizza e Monaco, coi loro territori, che formarono il dipartimento delle Alpi Marittime. "Lungi da noi ogni timore," diceva l'oratore il quale annunziava l'opinione della Convenzione con un solo voto contrario, "che tale nuova riunione frutti argomento di guerra; essa non aggiunge alcun che

<sup>[1]</sup> Ann. Reg xxxiv. 135,

all'odio degli opprassori contro la Rivoluzione Francese; raddoppia solo il nostro potere onde aterminare la loro lega. Gettato il quanto, noi ci lanciamo nell'arriago; è boun dritto che i sovrazil sieno nostri nemici; ma tutti i popoli soco nostri minici; o noi apporteremo loro salvezza, o noi saremo distrutti; e al cava degli eroi della liberth, postatti i reguanti, gominatti i troni, cidrà terribile sul capo di coloro che vorranno raccollerene i e infrante riune il no.

E quindi si accennava all'Italia. "Il Piemonte," diceva Brissot nel suo rapporto sopra Genova, "reclama la sua libertà: non sia pace, ma guerra, finchè i audditi dei vostri nemici non siano liberi. finchè una corona di repubbliche non vi accerchi." E perchè tali intenzioni sortissero il loro pieno effetto, una flotta francese ancoravasi nella rada di Genova, ove stabilivasi una congrega di Giscobini, in cui assistevano i comandanti francesi, si votavano indirizzi pieni di adulazioni alla Convenzione, Innoltre l'ambasciatore francese a Roma usando somma operosità per suscitare il popolo ad una rivolta, alla perfine il 14 gennajo 1793, portandosi in carrozza ad una delle sue segrete combriccole fu assalito dal popolazzo per aver egli tirato un colpo di pistola sull'affoliamento e vi restò morto. Tale atroce fatto eccitando violentissima indignazione nella Convenzione, dessa ordinò al potere esecutivo di trarne completa vendetta. Imperò Kellerman assumendo il comando dell'esercito delle Alni nalesava ai soldati di voler conquistar Roma (2). Nè meno violenta imperversava la rivoluzionaria tempesta sopra la Svizzera, poichè un corpo di truppe sotto Montesquieu già cingeva le mura di Ginevra: se non che, quel generale temendo che il procedere a passi più decisivi importasse una dichiarazione di guerra contro la confederazione el vetica, ne lo rassicurava Brissot, il quale tenendone proposito in un suo rapporto diceva che "dovesse la rivoluzione penetrare anche li, o retrocedere nel suo corso," quindi insisteva dover le truppo svizzere sloggiare dalla città, questa inerme stare in mano alla fazione rivoluzionaria. A tal jumilianti condizioni sottomessi gli Svizzeri. i rivoluzionarj rovesciatone ogni antico reggimento, consegnarono la famigerata città alle truppe francesi. Nè immuni sfuggirono i minori priucipi germanici, poichè l'elettore palatino, sebbene rimasto sempre neutrale, ebbe sequestrati i suoi possedimenti sul basso Reno, ed incorporavansi del pari ai limitrofi dipartimenti della Francia i territori di Hesse-Darmstadt di Wied-Runchel e di Nassau-Sarbrook (3).

Finalmente il 19 novembre un decreto vinto a pieni voti nell'Assem-

<sup>[ 1 ]</sup> Ann. Reg. xxxiv. 130. Hot. i. 88. [ 3 ] Aun. Reg. xxxiv. 154. Hot. i. 96-7-237. [ 2 ] Hot. i. 337.

blea chiariva la repubblica francese in guerra con tutti i governi stabiliti: esso era foggiato nei termini seguenti. "La Convenzione Nazionale in nome della nazione francese dichiara che essa assicura fratellanza ed ajuto a tutti i popoli desiderosi di rivendicare la loro libertà, e per conseguente ordina al potere esecutivo di spedire istruzioni ai generali, per prestare soccorso e difendere quei cittadini che hanno sofferto o che potranno soffrire in detta causa (1). Lo stesso Brissot in tempi posteriori chiamò questo decreto "assurdo, impolitico e giusto argomento di malumore ai gabinetti stranieri (2). Tuttavia il 15 dicemhre venne votata un'altra deliberazione che per stranezza ed assurdità a nessuna si pareggia, e di cui nessun estratto potrà dar idea dello spirito originale (3).

Tali documenti trasmessi ai generali sulle frontiere venivano commentati da clausule vieppiù violenti. Commissari s'incorporavano alle armate, di cui speciale incarico si era rivoltare i popoli ne'conquistati paesi; non lasciare ombra alcuna di antico reggimento; incoraggiare ogni scritto destinato ad eccitare i popoli, e le così dette società patriottiche consegrate a vociferare principi di lihertà; tenersi essi stessi in immediata relazione col popolo, onde con ripetute spiegazioni diradare le tenehre, che qualche malintenzionato tenterehhe di spargervi (4). Oltre alle deliberazioni della Convenzione trasmetteasi

[ 1 ] Ano. Beg. XXXIV.

reo di sorranità del popolo che non le concede di caso Pintereme comune richiedesse il prolon riconoscere alcuna delle istituzioni a lei contra- gamento dello stanziare delle truppe repubblica delle decreta come siegne...-Imo. In tutti quei cane sul territorio, la repubblica dari le oppor pacsi che sono, e saranno occupati dalla troppa tuno disposizioni per il loro muntenimentodetta Repubblica Francese verre immediatamen- [Imo. La nazion francese dichiara suoi inimic te proclamata dai rispettivi generali a nome del 1 popoli, che rifiutando e rinunziando alla li popolo francese l'abolisione di ogni esistenta berta ed all'uguaglianza, si dimostreranno an micosta, contribusione o decima, ogni dritto fen- nicui a difendere il peppeio pripcipe e le clessi date o di segnoria, qualsian servigio reade o per-privileggiate, o contrattare coi medesimi alcun sonale, e qualunque altro privilegio...-Edo. Pro-impegno. La maxione francese promette e s'obciameranto pure la sovranità del popolo e la bliga di non dover abbassare le armi fiotantoch soppressione di ogni autorità esistente, convo- la sorranità e la liberta del popolo del parse oc cheranno il popolo per nominare un governo capato dalle truppe francesi non sarà stabilita, provisorio facendo ridurre sulla lingua del paese e di non acconsentire giammai ad alcun acco il presente decreto.-Jeo. Tutti gli agroti ed uf- modamento o trattato coo i principi o persona ficiali militari o civili dei soppresso governo ed privileggiate che verranno così epodestate con ogni individuo riguardato qual nobile saranno cui la repubblica si trovers lo guerra.— Aua nodigibili nella prima elesione per il governo Reg. xxxiv. 155. provisorio.— 620. I generali metteranno tosto [ 4 ] Reg. Ann. xxxiv. 155—56, sotto la salvaguardia della repubblica francese Ipia abili scrittori della Prancia ame

1 3 ] Brissot a'suoi commettenti 85 Edit. di tostorbe eti shitanti, dono aver darkuarata k

sovranità del popolo, avranno organizzato ant-[ 3 ] La Convenzione Nazionale fedele al princi- forma di governo libera, e popolare.—10mo. In

tatti i beni mobili o immobili spettanti al te- folle desiderio che sa onell'enoca il geverno vasofo, al principe o suoi aderenti e domestici, gheggiava per far guerra ad altri stati. "Ciascune anche a lutte le communita o corpi civili o no," dice li marreciallo St.-Cyr, "che area un pure a ciascuo comandante d'esercito na aggiunta allo medesime, contenente una formola di lettera per tata le nazioni del mondo, come se fosserè attrettansi dipartimenti dello stato, concepita în questi termini. "Il popolo di Francia al popolo di ... No si samo venui per cacciare i vostri itrami..." Ed altorchè nella Convensione Nazionalo si proposo da Baraillan (1) di chiarire che il decreto del 19 novembre riferira soltanto alle nazioni colle quali si era in guerra, fei la mozione ricettata de grande maggiorità.

Un sentimento d'inquietudine universale colpi gli animi di tutti nella Gran-Brettagna, per questi nuovi e minaecevoli procedimenti, e pel proditorio linguaggio dei giacobini inglesi. Il governo sebbene pressato da calde preghiere ad anirsi alla confederaziono, aveva in adestone agli ordini del re nel 1792 menomato il numero della flotta e della armata. Dopo il 10 agosto, allora che il trono fu rovosciato, il ministero aveva ordinato all'ambasciatore prima di ritirarsi da Parigi, ove nessana stabilità di governo esistera, rinovellasse le proteste di neutrahtà, e Le-Brun ministro francese rispondeali, " sperar il suo governo che in quel decisivo momento il gabinetto inglese non si dipartirebbe dalla giustizia e moderazione fin'allora dimostrata. Ma quando la Convenzione Nazionalo cominciò a fomentare la rivolta di tutti gli altri paesi, si tenne un occhio di diffidenza sopra questi procedimenti, e tale diflidenza divenue odio cordiale, quandochè si scoprì che fra gli stati cui eglino prestavauo soccorsi fraterni per rivoltarli, includevasi l'Inghilterra (2).

La società Corrispondente di Lontra con altre quattro nifigitate, a venoli il rouvelme peptilo il l'Assemblea Nazionale no indicira contenente il coli il rouvelme peptilo il l'Assemblea Nazionale no indicira contenente il dissimo plassa; e la fidaza dei caporino di dover l'Inguilhierar fra brove rompere ad aperta ribellione era gionta a tale, che il presidente Gregorompere ad aperta ribellione era gionta a tale, che il presidente Gregorio tenendone proposto ii 21 dello atsoso mose dicos 3, "mesti rispettabili isolati già nostri masetti nelle atti civili, divengono ora nosti ri talbili soloni già nostri masetti nelle atti civili, divengono ora nosti ri talbili soloni già nostri masetti nelle atti civili, divengono ora nosti civili discepsi nelle dottiri erivolazionamici: impagniamiti nigolesi espendo le le nostre tracce, darano tale crollo all'antica loro costituziono che fitto ull'Asia se ne untiri il rimobuco.

po' di sonno verso la fine del 1792 conoscendo i baccanolo gli eserciti che nostenesso la Repubperigli misaccianti la Repubblica, era preso da bica in extrema penura."—St. Cyr, M-marr, stopure per l'imprendenta, auxi fellia della Con. 1.9, 30

vensione, la quale invece di aferanti a dimimire il aumero de suon mencei sembruta risoluta aumentarii con spessi manifit, non nole con state d??.

tro ogni regnante, ma pure contro totts i co-  $\{-2\}$  Rey. Ann. 333iii 157, e legla dellu stalo versi enistents. Impressi da ciera e mai foodnta. 335-6, danta eredeamo di detronanzare i re con decreta,

Fu altresi in questo periodo che atti ostili commessi dai Francesi contra gli Olandesi alleati della Gran Brettagna costrinsero questa a rompere involontaria la pace. Guarentiva il trattato di Munster che ogni ingresso per lo Schelda dovesse essere per sempre chiuso ad ogni transito straniero: ma non pertanto, essendo le armate francesi pervenute ad Anversa, fu per decreto dell'Assemblea il 16 novembre ordinato, che i gonerali aprissero questo fiume e le truppe inseguissero gli Austriaci fuggitivi fin dentro il territorio olandese, e tali ordini a dispetto delle autorità clandesi venivano tostamente mandati ad effetto da uno squadro. ne salito pel fiume ad assistere l'assedio della cittadella. Nè i Francesi stettero ad invocare il dritto delle genti per coonestare sifatti ostili procodimenti e vergognosa infrazione di trattati; ma per avverso allegavano che nessun trattato estorto da un avide dispetismo poteva compendiare i dritti dei liberi Belgi; nessun fatto valere coutro il dritto. Tale invasione peraltro non poteva agevolmente venire difesa, qualunque pretesto si allegasse dai Francesi, poichè otto anni prima nel 1784 eransi opposti a questo medesimo fatto, allorchè vagheggiavalo l'Austria già padrona dei Paesi-Bassi,-cho anzi l'avcano solo esclusa appellandosi al trattato del 1731 o recriminandola di violazione dei dritti delle Province Unite (1).

In tale spayentevole congiuntura si lovava in Inghilterra la milizia civica, si guerniva la Torre di Loudra, ed il 13 decembre si rassembrava il narlamento. Un energica allocuzione del re risvegliava interesse sul pernicioso principio professato dai Francesi di inframmettersi negli affari degli stati stranieri. "Io ho mantenuto," diceva il re, "una stretta neutralità nella guerra odierna del continente-mi sono astenuto dall'immischiarmi negli affari della Francia-ma mi è oramai impossibile rimanermi tacito osservatoro dei forti e crescenti indizi che colà manifestano intenzioni deliberate di eccitare malumore e sedizione in altri stati-e di trasandare i dritti della neutralità, poichè i Francesi procedendo a dilatate conquiste ed adottando misure contro la neutralità degli Stati Generali mici alleati invadono il dritto delle genti e svergognano le giurate stipulazioni." Seguiva quindi irritato scambiarsi di lettere fra il gabinetto inglese ed il francese ambasciatore, ma questo non fruttando alcun soddisfacente risultato: gli armamenti nell'Inghilterra continuarono senza intermissione; mentre altri corrispondenti facevansi nei porti della Francia, "L'Inghilterra," diceva lord Grenville in una lettera a M. Chauvelin inviatu francese, "non acconsentirà mai che la Francia si arrochi il drittu di annullare a capriccio, e sotto il manto de dritti naturali,

<sup>[ 1 ]</sup> Le Brun, memoriale alla Ceuvenrone Reg. Ann. xxxiii. 165 e xxxiv. 173. Segur. ii 78.9

la bilancia política dell'Europa, già stabillta da solenni trattati e guarentita dall' assentimento universale. L'Inghilterra non patirà con Indifferenza che la Francia, per alcun verso, divenga padrona dei Paesi-Bassi, ed arhitra dei dritti e delle libertà dell' intiera Europa. Se egli è vero che la Francia desideri tenersi in pace coll'Inghilterra, rinunzi prima al disegno d'estendere il suo territorio chiamando a contribuzioni l'altrui: protegga il suo senza sovvertire gli altri governi, suscitando malumori e violando i dritti i più sacri (1).

Le-Brun inviato francese per tutta risposta a tali appelli evadeva, allegando,-"Che la Convenzione non aveva mai avuto il disegno di associare la causa di pochi individui a quella del popolo francese; ma che allorquando, una nazione ridotta a schiavitù da un despota, avendo avuto il coraggio di scuotersi i ceppi e reintegrarsi ne' suoi dritti, pronunziasse legalmente l'espressione della volontà universale, ed intercedesse l'ajuto e la fratellanza della nazione francese, era ferma sentenza della Francia, che il decreto del 19 poteva riuscire puntuale, e tale criterio non doveva sembrare strano od intempestivo a chicchefosse (2).

Il dispaccio di lord Grenville all'ambasciatore inglese a S. Pietroburgo, sul proposito della confederazione, è il miglior documento che possa chiarire oltre ogni dubbio, le intenzioni dell'Inghiltnrra, e la condotta che essa ed i suoi alleati professavano pria che ucciso il re dirompesse la guerra. Da questo si rileva come era fermo proposito dell' Inghilterra che i Francesi dovevano rimanersi liberi nel costituirsi un governo e moderare loro le interne bisogne, che ogni sforzo degli alleati doveva ridursi a prevenire che i Francesi a immischiassero negli altri . atati, estendessero le loro conquiste, o predicassero le loro dottrine oltre i propri confini (3),

[ 1 ] Reg. Ann. 221/2. 168-173. e fogli dello che tuttor non lo sono a proporre ai France state No. 1. 174

atilità a vista di sua speranza di evitarle, se sarè a sifutte conditioni, le diverse petenze eur possibile; tido la qualita e quantità delle truppe contraenti quest'alleanza si obbligano di sicondotta, ad oggetto di porre in grado le altre bertolmente di adottare attive di

condizioni di pace; quali sarebbero il richiam [ 2 ] Memoriale di Le Bren. Reg. Ann. xxxiv. delle loro truppe deutro i limiti dei territorio della Francia, l'albandono delle conquate, il [ 2 ] In questo dispaccio Lord Grenville osserva prescindere da ogni atto tendente a recar ingio-"I due cardini su di cui dovra reggirarsi nato- ria alla sovranita ed ni diritti di altre navioni raimente tale sporganone, sono, imo la linea di il prestare non equivoco guarcotigia a non più condotta da tenersi prima d'Incominciare le o- finavestare torbolenze lo altri stati. In iscambio che le potenze contraenti quest'allenoza dorran- donore agni disposizione notale contra le France no fornire in case di estreni passi. Riguardo quelunçar ingerence negli affari interni di lei, e di al primo, coonderate aquieno tutte le circustance mantenere amichevole corrispondenza colle aqche peraltro saranno in appresso sottomesse a torita iri esistenti, con le queli catale trattate sera pia maturo esame, sombra essero il miglior par- conciseso. Se la Francia non accettasse questi tito da adottare quello di spiegarsi chiaramente pacifiche proposte, o accettandole non le recolle potenze gi» la guerra colla Francia sa tale: guisse a púntino, le potense a' impegnano scaso

Ma quantunque pacifiche fossero le intenzioni del gabinetto inglese, molto male si apponevano sul proposito coloro che conducevano gli affari della Francia. Già un meso prima del principiar della guerra una lettera circulare del signor Monge, ministro della marina, indiretta il 31 dicembre 1791 agli abitanti dei porti francesi, chiariva apertamente essere intenzione del governo francese di vociferare dottrine rivoluzionario nell'Inghilterra e gettarvi semi di rivolta. "Il re e il parlamento inglese," diceva egli in tale circolare "sono decisi di apportarci la guerra, ma sapranno essi patirlo i repubblicani inglesi? già queste libere genti palesano la loro avversione a trattare le armi contro i loro confratelli francesi-già il loro governo cade in rovina. Noi voleremo in loro assistenza-discenderemo in quell'isola,-faremo spargere 50,000 mila berretti, piantando l'albero sacro della libertà, ed offrendo le armi in difesa ai nostri fratelli repubblicani." Dalle quali cose discende, che siccome un tale linguaggio era tenuto dai ministri francesi verso una nazione colla quale si era tuttavia in pace, qualunque composizione diveniva impossibile; molto più che tali sentimenti venivano scambiati da voci di plauso dall'altra riva della Manica (1).

Nell'intervallo decorso in questo carteggio, l'uccisione del re avvanuta nel 21 gonospio 1733, doven di necessità sipingree le cose ad un inale svilappo. Non rimamendo le esistema a Parigi alcun regulare reggimento col quale poter mustienere la corrispondema diplonatita, rincariesto francese Chauvelin ebbe l'Infima lasciasse i domini pirianzici fra otto giorni, spinicasse ai suo governo che l'Ingiliterra avvebbe tuttaria dato secoltea termini di composizione. Tali proteste però andarono vutosi effetto, poiché il 31 chenjo la Conomisione, coical dal rapporto di Brissot, a pieni voti dichiarò guerra alla Grap-Brettagne (2).

Tale è la somma delle cause da cui ebbe origine la guerra, che tantoto irruppo in tuttle le regioni del globo, impervanado continue venti anni,—guerra che dopo l'invasione straniera di quasi tutte le capitali dell'Europa, finalenente fece innondare Parigi da rela di Thratta cosacchi. Invano per gli annali delle storia noi cerchiano una lotta che, o per grandezar d'estensione o per eccitamento di sassioni, a oquella

ottneer to scope in vista. In tal case one che queste dottries side e non altre foreco haspon services providenzano in considerazione, so polemero e ha talia a sumpreme letta Colo hancina centrale proportionete domandare informit-since per da les mantenats est outeres insidere che la ri- si que per prigit a cui ha necessità e avresse attaunisme de Bostonia gammain fe proposto expente."

Tali ermo le basis stille quali l'highilteres de 181, 121 per con 181, 121

tiderava allora effettuare la pace generale del[1] Reg. Ann. xxxiv. 178.

l' Europa: e nel seguito di questa storia si vedra [2] Reg. Ann. xxxiv. 198.

pareggi, ove maggiori iforzi digoverni e più grande energia di governati si possa ritrovare. Ogni evento della storia d'Europa riesce nullo se chiamasi a raffrotto colle guerre insorte dalla Rivoluzione Francese, fossero pur le conquiste di Malborough od i trionii di Turrene forza è che spariscano contrapposte colle rapidissime emmpane di Napoleone.

No riandando con imparziale animo tutti gli avvenimenti che produssero questa guera el vien fatto rivenier regione alcuna per attributure la provocazione alle potenze europec. Lo siesos governo della Francia, se mal a pace fones tato inchinorole, non potera per alcun reros por fremo a propri sudditi ed impedire che le dottrine rivoluzionarie non occitasero imalocontent degli altri stati circonvinici. Inanto l'Austria de la Prassia avevano forti ragioni per lamentare la rottura del tratato di Vestifata, vechendi i nobili edil circo dell'Altazia spodestiti del toro deminja, ed il emissali francosi instancabili and sunctiare malumori e sparnotarilli. Il Tellaplitera fi a strassinica alla lotta dall'immischiani che facevano i Giacolnii nei governi stranieri, e dal pericolo che correva l'Olanda per la corra delle armate francesi sa le rive dello Schelda.

Il principio di non immischiarsi nelle bisogne degli stati stranieri, quantunque giusto nella pratica generale, ove non si voglia bene apalicarlo, va tuttavia soczetto a talune poche eccezioni. Nessuno finora ha saputo contradire la dottrina del Burke, " che se la casa del mio vicino divampi, ed è prohabile che il fuoco investa la mia, mi è lecito interpormi per allontanare il pericolo che sovrasta ad ambidue." So agli stati stranieri è concesso d'interporsi per schermire i vicini da dispotico impero, tale dritto equivale del pari, o lo si deve concedere, per schermire i re da soverchia tirannia dei loro governati. Francesi che con calore e giustizia parteggiarono il trattato del 6 luglio 1827 in difesa della Grecia conculcata dagli Ottomani, che presero tanta parte attiva nella lotta per l'indipendenza fra l'Inghilterra e lo colonie americane, che invasero i Paesi-Bassi ed assediarono Anversa col pretesto della pace d' Europa, non a ragione si querelano sul trattato di Pilnitz cui solo scopo era quello di liberare un monarca da morte crudele e la nazione francese da tirannia, di gran lunga peggiore di quella dei Turchi a Costantinopoli.

Le ragioni per cui il governo britamico fermò dichiarare la guerra, venence posteriormete con chiarazza svilupate in una dichiarazione indiretta ai commandanti di mare e di terra nel 29 ottobre 1793, poco dopo la morte della regina. Quel disparcio portara questi detti—" Surge in Francia movello ordine di cose; in luogo di governo succedò un sistema sovvenico d'ogni pubblica pave, che si susticue per mezzo di

proscrizioni, di esili e d'innounereroli confiscazioni; per cui sorrasiano imprigionamenti arbitrarj o masserdi da non potenti rammentare sensa orrore; un governo contaminato dell'esserando assassinio di benefico giusto sovirano e dillustra regiun, la quale com nobilo magnanità edi traudità fermezza pati tutto le aventure del consorte, le sego-ser potenta. La curudele prigionia, e perfuto la morti el giunniposo. Poli violationi di trattati, guerro non provesate, o tutto elt hela corruttela, l'intrigo, la violaziona possono operare afaccistamente per arovertire le istituzioni della rosoleta, e versare su tutte le nazioni dell' Europa quel-la tempesta di mai che frutta la contumella le a rovina della Francia.

" Questo atso di cose non puo durare in Francia senza il pericolo imminente degli stati Vicini q-però divica lor dovore di arrestare il progresso di un malo che muore sua canas nella sovacesione delle leggi, nella proprietà conculetta, nella luriaca del pato sociale. Ure imporrat eque e moderate condizioni, non quali sarribetro giusti per lo pericolo ed il ascrifico della guerra, na quelle che il diovere, la propria si curezza, e la fatura tranquillità d'Europa gli impongono. Sua Maesti desidera ardetemence di por fina ca du na guerra che in nessun modo può evitare, e le di cui calamità che ora piovono sulla Francia deggionai sorta didelliti cacciano la loro patria nella miseria, o avergognano la moderan civilià.

"Il re dal suo canto promette di sospendere le ostilità, e per quanto il comporteranto le circostance, offre sicurezza a tutti coloro che parteggiando una forma di governo monarchico scuoleranno il giogo di una aneguiaria anerchia le qualet, rotti i più sacri legami sociali, scompone tutte le relazioni civili; che trasandando ogni dritto, confonde tutti doveri, e vastando il nome di liberti esercita una crudedi transiai invade i altrui proprietà; che fondando ano dritto aull'immagianario assentimento del popolo, asporta alla dire nazioni guerra, solo perchi continento del popolo, asporta alla dire nazioni guerra, solo perchi continento del popolo, asporta alla dire nazioni guerra, solo perchi continento del popolo, asporta alla dire nazioni guerra, solo perchi delle cina delle guerra concepto in parabo degre della vera liberti che la nazione perches con notassich madi di professare fino che le armi britanniche fornita la guerra furono vittoriose fra le mura di Parigi.

[ 1 ] Reg.Ann. 1793, Fogli dello state 19: Stor. Parlam. xxx. 1507





## CAPITOLO VIII.

CAMPAGNA DEL 1792.

SOMMARIO.

ate frances: al principio della guerra-Quelle degli alleati-Invasione fra Parsi-Bassi -- Loro disfatta--Costernazione che vi spurae in Parigi -- Armate alleute radicante sul o-Invasione della Francia per il duca di Brunswick-Sue mosse militari-Presa di Longwy e di Verdua-Movimenti di Dumouriez-Descrizione della foresta d'Argenne-I Francesi ne occupano i passi prima dei Prussiani - Movimenti tardivi degli Alleati -- Clairful aforza uno dei passi --Damonries at ritira a St. Meachould-Rotta di una porzione dell' armata francese nella ritirala-I Frances si fermano a St. Menebould-Congianzione de' loro eserciti costi-Costernaziona ari paesi tra l'esercito e Parigi-Caunoueggiamento a Valmy-I Francesi si mantengono su quella posizione -Diagranie degli Allesti e lor risolusione di ritirarsi - Motivi che l'induceno a ciè-Terrere ia Parigi -Trattative per la ritirata degli Alicati-Cominciano a ritirarsi e riguadagnare il Reno-Operazioni acile Frandre-Bombardamente di Lilla-Abbandono dell'assedio-Movimenti sull'Aito-Reno-Presa di Magonta per Custine-Progetti d'invasione delle Flandre-Suo incominciamento per Dumou riez - Battaglia di Gemappe - Tardo arrivo di Dumonriez - Conquista delle Flandre - Gelosie di que generale a Parigi-Avantamento dei repubblicani verso le Schelda e la Mosa-Cadata d'Anversa-Quella di Liegi e di Namur-Dumouries prende quartieri d'inverno-Deliberazione violente Convenzione, e grandi cambiamenti rivoluzionari aci Belgio-Crudele opportutione dei Francesi soi Flaminghi-Guerra contro il Piezzoate-Conquiste della Savoja e di Nizza-Svizzera minacriata de invasione-Sua prograstinazione-Disposizioni per rivoluzionare la Savola e Nizza-Lor incorporazione colla Francia-Fine della campagna unili Alto-Reno-Operacioni fallite dei repub Rivarcano il Reno-Risultati immensi di questa campagna-Masse precipitose degli Alleati-Conornae rovinose per la mancanta di lor energia-Granda perigito della Francia a quell'epocaesioni generali interno la Campagna,

A pace" dice Segur "è la perpetua visione del saggio; ma la guerra è la storia dell'uomo. Porge la giovinezza orcechio disattento a coloro che pel sentiero della ragiono la guidano alla felicità, e rapita dall'incanto si slancia con irresistibile; forza fra le braccia d'un fantasma che la irradia con effimera luce di gloria e la distrugge (1)." Senno, intelligenza. esperienza sono doni inefficaci a reprimere questa irrequieta propensità, dappoichè motivi più imperiosi di qualunquo filosofica illazione fan

[ 1 ] Segur, memorie, is. 59.

sì che le leioni di questi vadano inavvertite dalla comuoco degli utorio intercina che inche in consistente del costale impulto irresistibile, aspreggiando i loro simili, cercano nella propria distruzione uno ofogo alla potentificiano passono della roro natura; chi over gli argomenti della mente non fruttano sugli atini a sedare le passioni. "Le occupazioni," dies Fereuguoso, "che magnita premetre riscono ad ammorzat i gogo di un anima vigorosa, cono l'arrestare l'attri violenza o l'ammanarare la rabbia sossi biadiomento accominato del morte mone ma tini lotta co suna simili, a affatto ignaro di bunoissima parte di quei sentimenti misteriosi che formano la controloro del curore umano (1)."

Se non che; male si appongono coloro i quali si recano a credere che da questa generale e potente passione solo discendano sventure, e che dal continuo dilacerarsi che fanno gli uomini nessun heneficio risulti alle future generazioni. Solo è per tale avvicendarsi di fortune, che i germi del progresso diffondendosi per la terra accomunano le razze degli uomini; che la energia del settentrione va innestata alla raffinata civiltà del mezzogiorno. Sol è ne' pericoli e nelle vicende della guerra che agli autiquati pregiudizi nuove idee si succedono; che la necessità escogita ritrovati; che gli esempi ne spingono al progresso; coll'affratellarsi di genti diverse l'asprezza e i pregiudizi di cascuna rimangono soffocati. Quindi il benefico scambio di pensieri, quindi l'equilibrio ed il patto delle nazioni. Roma conquistò il mondo colle armi, ma Roma rendè il mondo più umano coll' esempio. I conquistatori del settentrione sparsero l'energia del barbarico coraggio in mezzo alla corruttela dell'antica civilizzazione. I crociati fra gli occidentali diffusero le arti degli orientali. Così le guerre che nacquero dalla francese rivoluzione grandi del pari ne produssero gli effetti e diuturni i benefici al genere umano; imperciocchè in mezzo ai sanguinenti annali di tali venturose vicende, vi scorgi originar principi novelli, che depurando l'insieme del mondo morale, tutta scompongono e rinnovano la macchina dell'umana società.

Essendosi la Francia risoluta in sulla guerra si apprestarono tre armate. Nel settontironi in maresciallo Rochambeu comandava 40,000 d'infacteria con 8,000 di cavalleria stanziati sulla linea da Dunkirk a Filippeville. Nel centro La Fyrette con 8,5000 fanti e 7,000 eznil da Filippeville a Lauter. Luckner con 35,000 fanti do 8,000 cavalli spiava la rive del Reou da Bale a Lauterburg. Nel mezzogiorno il generale Montesquieu con 30,000 unomia d'ifendeva la linea del Prienet del 11 corso del Rodoso. Se non che tali armate erano solo fornidabili per le ciffre sulla carta, poliche gli svagamenti e la liceaza cella rivoluzione averano crivinata.

<sup>[ 1 ]</sup> Ferguson, 40. società civile.

ogni disciplina, mentre l'abitudine contratta di discutere soggetti di pelitica avea demoralizzato l'armata, distruggendo la confidenza dei soldati nei loro generali: doveasi antivedere innoltre che divenendo la guerra difensiva, metà di queste forze sarebbero necessarie per difendere la triplice linea di fortezze ehe assicurano il corso del Reno da straniere aggressioni (1).

Tuttavia l'entusiasmo nazionale forni tostamente reclute all'armata. Traevano attruppamenti dai borghi, dai villaggi che correndo ad lagrossare l'armata sulle frontiere, riempivano le vie di battaglioni della guardla pazionale; ma pè lo spirito pubblico nè il coraggio poterono rimpiazzare la disciplina e l'ordine militare, imperò le prime prove dell'armata francese rinscirono infruttuose, e se gli Alleati si fossero messi in miglior riguardo, o meglio approfittato dei vantaggi ottenuti, ogni guerra sarebbe finita colla prima campagna (2).

Una prova che gli Allesti avevano abbandonata ogni intenzione di guerra contemplata nel trattato di Pilnitz, è che eglino non avevano armate bastevoli da opporre a queste forze. Sole a prendere il campo forono la Prussia e l'Austria: l'Inghilterra manteneva tuttavia la neutralità: le forze della Russia sparse sul Danubio, dono il trattato di Jassy, marciavano a piecole giornate verse la Polonia, già vagheggiata dall'ambizione moscovita: la Spagna ed il Piemonte erano tuttor in pace: e tutto ciò che la Prussia poteva fornire per invadere la Francia erano cinquanta mila soldati : mentre che l'imperatore indebolito delle sanguinose lotte col Turchi, poteva appena riunire sessanta cinque mila su tutta la linea del Reno dal lago di Costanza alla frontiera dell'Olauda. Gli emigrati raccolti nel territorio di Trevi, in Coblenza e nel margravato di Baden appena ammontavano a sette mila, per condizione o per abitudine male adatti al servizio di soldati in una faticosa campagna, ed incapaci di arrivare sul Reno prima della fine di luglio (3);

l Francesi incoraggiati dal piccolo numero degli Austriaci nei Paesi-Bassi, tentarono d'invadere le Fiandre; Imperò distribuite le loro troppe in quattro colonne che dovevano rinnirsi sulle vicinanze di Brusselles e mettersi in attività, il 28 aprile, corsero alle offese; ma per ogni dove furono vergognosamente disfatti. General Dillon che si avanzava da Lilla con quattro mila uomini, fu incontrato da un distaceamento della guarnigione di Tournay e prima che l'austriaco avesse tratto una scarica, o che la cavalleria avesse preso il campo, I Francesi, uceiso Il comandante, fuggiroro e rientrarono in Lilla in tale confusione da pericolare quella importan-

<sup>( \$ 1</sup> Jom. H 3, Toul. H, 119, Th. H, 45-6, 2 ] Tont ti. 121. Joun. it. 4.

<sup>[ 3 ]</sup> Reg. Ann. 1791, 206. Jem 11 4, 5. Th it

te forteza. Në nigjior sorte incontrò il corpo che veniva da Valencionen retudo la firora spena si en inconinciato il trarre dei canono, che due reggimenti di dragoni indietreggiarono gridando, "Noi siamo traditi" etosi formo seguiti da tutta l'infanteria. La diamae attacesti dagli Austriaci sotto Beaulieu lasciareno gridando tradimento, e fuggendoverso Vallencionen. Rochambean porte on grande stetori rordinarii di dietro la Ruelle. I corpi destinati a procedere da Dunkirka Furres sentendo tali disastri, decettero il terreno, coisciche general La-Fayette giudicio prudente di sostare con tutta l'armata e ritornare al suo campo a Runcense (3).

Tali forceo gli effetti dell'insubordinazione e della licenza che prevaleta nell'arnata franceac da poi che avea disconosciotto il proprio corvano; memorabile exempio alle future eti degli estremi perigii di solutia che il illuqueano nelle quistino politiche, e chi, dimentizando il loro conore militare, si assumono di domantizzare i doveri sociali. La rivolta delle guarde francesi, casso della periti da Liugi, porti la Prancia all'ultima ruina. Con un nanico più ardito o meglio preparato, la demoralizzazione prodetta dalle prime disdate sulle frontiere avrebbe cimentato la nazionale indipendenza (3). Se gli Austriaci nelle Plander formero stati commendati da Napolence o da Missingo, i Francesi non correcto dall'insulazione della considerazione con la considerazione della considerazione con la considerazione della considerazione con la considerazione della considerazione dei loro nonici, essi avrebbero marciato dirittanento sopo Parigio poleb nesuna conditiona possi i prore in truppe, quantunque valorose, le quali abbiano preso parte in una rivoluzione, meno che non ne sia ristorata la disciplina da una dispote autorità.

La vergognosa disfatta delle truppe francesi el a somma facilità colla quale l'invasione delle l'interfe farepsinta, produsseun effetto straoritnario in Europa. Il Prussiani conceptiono il più grande dispregio pei foro avveras, el de curiono discorrere i sentimenti da loro palestati di primo inconinciamento della guerra. I militari a Magdemburgo sitiavato le truppe francesi una cangali discherighnata. "Non comprete moltito le truppe francesi una cangali cidocispilinata." Non comprete moltiluzgo tempo, l'areata degli avvocatisarà difetta nel Belgio, e probabilamento noi ritorreceno a casa nobetri in sutuno (S);

Pure i Giacobini ed i parteggiatori della guerra, quantunque sommamente sconfidati dalla vergogna delle loro armi, ebbero l'accorgimento di uascondere i loro timori. Eglino lanclarono i fulmini della loro indegnazione contro gli autori del dissatro, Luckuer fu surrogato a Roch-

<sup>[ 1 |</sup> Jon. H. 157, Th. H. 759, W. St. Cyr. i. [ 2 ] Jon. H. 17. 47 s. Jatroda: seer Toul. H. 171. [ 2 ] Hard. i. 357, St. Cyr. | 50 | Jetrod.

ambeau destituito; crearnasi tribunali pri processi contro le trasgressioni della disciplina militare; furono prese le misure più energiche per rinforzare le armate e ravvivare lo spirito nazionale raumiliato dagli ultimi disastri; quindi si diedero ordini a Luckner di riprendere le offesse (1).

Ma questo vecchio generale per debolezza e per irresoluzione mal poten ristorare la confidenza dell' armata, le sue operazioni farono simili a quelle de' suoi predecessori, e dopo una disfatta ebbe a ritirarsi in fretta alle une frontiere; mentre che l'avanguardo di la Fayette sorpreso e disfatto vicio a Maubeuge, gettava l'armatia in uno stato d'iu-tale scoraggiamonto. Sembarva che io operazioni del generali francezi dipendesero dall'assema del loro numici, opichè testo che questi appadiena (2).

Infenditato le truppe austriache prussian endavano ingrossandoi lectanameta sulle frendiere, solo ne era acciento il movimento da lumulo del 20 giugno. M. Calonae come unico mezzo di salvare Luigi da sua periciona situazione, incessantemente singiave gi dilabati al varanzar rapidamente. La perita dei Prustani educati a Potdame, che sul mezzo di giugno i radinavano a Colhetax, e l'aria martiale degli Austriaci reduci dalle campagne contro i Turchi, sembravano promettere un agevole vittoria sulla inumitaria lete della Francia (3); podebì di diorganizzazione e lo scoragimento delle arratate francesi, arrivato al contono prima dell'invasione, faceranco he Federica-(ingellento si didasta tato sulla forza delle sue armate, come sulla debolezza della difesa del nomico.

Ingegno non ordinario decorava il duca di Brumwick cui era affidato il comando dell'armata, e che primo prese la condotta contro la rivio-zione. Nato nel 1785 da Carlo duca di questo none, e dalla sorella di Federico di Prassia, palesò dai primi anoi una speciale attitudine ad imparare; cresciuto sfortunatamente in una corte dissoluto, fu presto iniziato nel piaceri e nei vizi di una vita corrotta. Richimato di poi a doveri più segi nella guerra dei sette anni, fu il compagno d'armi e l'amico di Federico mai il ricaro del alpa celo getto di nuovo nell'instituito, negli intrighi amorosi e na lascivi piaceri: tuttaria le voluttò, che pel suo matrimonio colla principessa Augusta sorella di Giorgio III non diminuirono affatto, non poternos si nell'animo di lui da intorpidire la naturale vigoria della sua mente. Per ricchezza di cognizioni, e per chia

<sup>[ 1 ]</sup> Jom. ii. 19, 21, Th. ii. 80, Toul. ii. 125, [ 2 ] Teel. ii. 211, Jem. ii. 85, 81.-Cyr, t. 69, [ 2 ] Th. ii. 80, Jem. ii. 223, Introd.

rezza e prespicuità di concetti, affabile nel conversare; l'imaginazione facendolo bene antivedere ciò di cul poteva essere accusato rendeane irresoluta la condotta e lui timoroso di pericolare la propria riputazione: particolarità di frequente avvertita negli nomini di secondo ordine, ma non mai nelle anime forti e nelle menti vigorose (1).

Geloso come era di fama militare, e del nome in cul era sallto dopo la morte di Federico, di essere il più esperto principe della Germania, non volca tutto avventurare in una lotta colla Francia rivoltata, mentre egli tutti ne prevedeva i perigli. Nè mancavano motivi particolari per confermarlo in questa opinione. Già prima che fossero incominciate le ostilità. l'abbate de Sièves ed il resto dei filosofi della Francia aveangli gittato l'occhio addesso, designandolo come il principe meglio adatto a regolare nna rivoluzione, e nello stesso tempo a disarmare le ostilità della Prussia, anzi era corsa con lui anl proposito ancora qualche pratica-Quindi si comprenderà facilmente con quanta avversità questo duca correva ad una guerra che gli troncava la speranza, ed ogni possibilità di ascendere un giorno il trono de' Borboni. Con tali sentimenti egli indirizzò al re di Prussia una memoria (2), piena di giuste ed eque vedute sulla condotta da acgnirsi nella prossima invasione, e cui nelle future campagne sarebbe stato utile gli alleati attenersi (3).

La secreta causa dei disastri e calamità incontrati dipoi in ogni parte d'Europa vuolsi rinvenire nei divisamenti che avevano in questo periodo il gabinetto di Prussia ed il daca di Brunswick. Sabdole intenzioni prevalevano nell'animo del ministere della Prussia di estendero il suo dominio sulla Polonia, per cui prese la condotta della contizzazione in Francia, prestandosi alle mire dell'imperatrice Caterina, che capitanava la lega per ottenere lo smembramento di quell'infelice contrada e nel tempo istesso strozzare ogni principio rivoluzionario. Paventava Il duca cimentare la propria riputazione appoggiata a nessun atto Illustre, e scoprire altresi | propri disegul con un intempestiva ostilità verso la Francia. Così tanto il governo che il generalissimo erano intenzionati starsi in sul riguardo prima d'intrapprendere la campagna; aolo loro disegno si era di fare una mostra d'armi anl Rano a propiziarsi la Semiramide del Nord,

ati del loro dritti nell' Alsania. Quest'af-

u, Corte di Bertino, i 198. Hard. apo 1. \$37, 354.

<sup>{ 2 |</sup> Voi comp la liberta, o cambiarne la contituzione, ma che solo Feb 1792 Hard. 1. 352 insistiamo per la riparazione dovuta as principi [ \$ ] Hard. 1. 349-33.

face dell'indennità apportera grandi quistioni renderete merlio di me quale se noi con possismo indurre l'imperatore ad as importante effetto debbano avere sulle operazioni sentire alle innovazioni che vanno operandosi della Campagna gl'interni ordinamenti della Pras- nella Polonia; da parte mia preferiaco qualunque cia. Sarebbe conveniente indiritzare un proclama acquieto in Polonia ad ogni altro in Prancia, polalla guardia nazionale annunziando che nos non che per qualunque attrotato a dilatati confini facciamo guerra alla nazione per compendiarne cambierebbe lo spirito della guerra (Mem. 19.

perchà questa lascianea loro la proda contemplata sulla Vitcha. Federica-Guiglielmo incerco nel voler liberere il re o ritorare nel di lui domini qua monarchica autorità, ma circondato da miniatri differenti da lui nei progetti, ed iganzo degli otascoli che potas incontare, cra incapace di metterri quell'energia nocessaria a tanto acopo. Soloi il duca di Brunawick concepando lucidamento i seri pericoli che incorrere la divistati unisiona, già di lui avvertiti nella riferita memoria, fortemente insistera per prouti ed ell'enci mezzi, suna di che mille imprevisto coneguenca per prouti ed ell'enci mezzi, suna di che mille imprevisto coneguenca concitati, che ove non venisere disfatti al primo irrempere, diverrelabero capaci di qualmonge atroccimienti risoloxigo ell'.

Ma Duncuriez, ministro degli affari esteri, perunaco assere l'Austria infiaremente aliena della guerra nei Passi-Bassi, e colla ferna staria infiaremente aliena della guerra nei Passi-Bassi, e colla ferna che previoce alla cana di Hapaburg, consiliava una immediata corasnella Finadre; mentre con agenti segreti viv e nel Piennoste confortava i anella Finadre; mentre con agenti segreti viva e nel Piennoste confortava i avanga di constanti al assecondare l'invasione del repubblicami. Il red disordegna conaspervolto degli intrighi che il Semnoville invista della Francia suscituava, gli intimò non si varazanes al di di Alexandria. Dumourios affetto la più grande indiguazione per questo leggiero insulto alla "grande nationo," mai gladette di l'uriori rimanene fernor rilitatos dei ammettere Sennoville alla corte, a di fare alcuna rimostranza di sommisione ai reclami dei repubblicani (di repubblicani) con

Fu dopo lungo variar di consiglio che si fermò dover invadere dai piani della Sciumpagan donde posteriormente nel 1814 fi al Alesti riascirono a ponetrare una moveand dubbi sul proposito degli enigirati che 
per mancanza di apid dalla Prussia e dall' Austria erano seemdi doj mi 
dicipiana. Si temes da un canto che alla vista d'un' invasione di nobili 
si ecciasse la nasione, mentre dall' alloro per l'inducena di quegli industri enigrati preso le corti settentrionali, potessero riavegliar malumori. Alla fine fu truvota un mezzo di composizione unendo gli emigrati 
il armatiz; ma tenendoli in serho su la seconda liner; consiglio che 
quantunque indiche, risuciva tuntavia inevitabele sante l'arrivo di 
un annone della considera della considera di considera di 
settimento di Caterina vogilasa si querra, alle propose estilità, ma 
anno una risolutiono di lei, di non voler tollevare alcuna siterazione 
gli stati di Europa—dichiarazione che sotto l'evlo di un principio gemerale (3), ereto non ecceptifia e corti dispotche, nasconderni il secreto

<sup>[ 8 ]</sup> Hard i. 358.57.

<sup>[ 8 ]</sup> Hard. L 369-83.

divisamento di lei di cogliere un pretesto nelle ultime innovazioni della Polonia per smembrare questo infelice paese.

Ma alla fine le condividenti potenze palesarono apertamente le loro intenzioni, Congiuntamente alla imperatrice Caterina, Federico-Guglielmo risnose al re di Polonia rimostrando; disapprovare lui le ultime rivoluzioni operate nella Polonia, dover tantosto prevedersi che un passo dato senza l'assentimento di queste potenze apporterebbe un invasione nel territorio pollacco. Ouindi nello stesso tempo venticinque mila soldati retti dal general Moellendorf venivano spediti alla volta di Varsavia. Così nel mentre che circostanze imperiose chiamavano tutte le potenze d' Europa ad una cordiale alle anza per por argine al torrente della rivoluzione, già gli ingiusti progetti di dilatare la possessione sulla Vistola gettavano i semi di discordia e di conseguente indebolimento (1).

Fu di quest'enoca che il re di Francia, volendo nascondere di tener pratiche coi sovrani alleati, spedi a Vienna un inviato secreto al maresciallo Castries, scelto per comunicare coi principi esiliati, con un dispaccio contenente salutari avvisi sulla condotta da tenersi (2), i quali dalle notenze alleate attentamente considerate, le più solenni rassicurazioni venivano fatte all'inviato Mallet du Pan, di dover eglino, compresi dalla verità, intieramente confermarvisi ; ma tali suggerimenti per gli intemperati desideri dei principi esiliati che provalevano nei consigli, non si tosto ricevuti, venivano trasandati (3).

Avendo il re di Prussia raggiunto l'armata il 25 giugno, fu pubblicato il proclama menzionato nella istoria civile dolla Francia, che operò grandemente ad eccitare il patriottismo ed a rannodare i Francesi. Quantunque quel stto fosse pubblicato a nome del duca di Brunswick, pure era stato concepito dal Calonne e dal marchese Lemon in termini più violenti di quel che importava lo scopo della guerra, (come manifestava la precedente dichiarazione del re di Prussia (4), e ciò dietro le informazioni

<sup>[ 1 ]</sup> Hard. j. 381.59.

moderato dal re e datie pe [ 2 ] La salvezza gella Monarchin disse Luigi, sione di Luigi XVI. al Duca de Castrica Hard quella del re e della sua famiglia, la proprieta, la 1.102-101. sicurezza personale, l'ordine, e la necessità di so- [ 3 ] Hard. 1. 405-21.

pire la crise, indebulendo i motori-concorreno a [ 4 ] Non v' a potenza, pariava il manifesto raccomandare il divisamento del re a tutti i reali- prussiano-interessata nella politica bilancia di Egli teme che un invasione apporti guerra civile, Europa che possa con indifferenza vedere quel od una terribile Jequerie; e che per prevenire le regno divenuto preda agli orrori dell'anarchia, calamiti gli emigrati non perudano parte, con- che hanno annichilito la sua politica esistenza sultando meglio gli interessi del re, dello stato, Il Sig. Burke era della medesima opinione. Noi delle propriets dei realisti, anzi che il proprio ri- possiamo considerare la Francia, dicera egli, arntimento, che dopo d'aver disarmato il delis- coma scancellata dalla mappa politica d'Euroto colla victoria, e disciolta una lega imagina- pa (disc. 9, feb. 1790),-Non vi e francese che ria, possano riagire con una rivoluzione salo- non desideri vedere finiti tali disordini, Hardtare e preparare la via ad un traitatodi pare, i. 185-8.

ricevuto degli Allesti sulle secreta offerte fatte al duce dai Francesi) e coll'accorginento di comprometterlo cei rivolazionari, polebi hismiarono a dispetto di bie per ordine dell'imperatore e del re di Prussia tutte quelle clausole alle quale gile ras avverso. E così irritato fai diuca alla pubblicazione di simile manifesto, che lacerò la prima copia che gli venno presentata pre segoner, chiamandola sempre mai "il deplorabile manifatto." Certo si è, che se tale manifesto dovver a essere pubblicato, solo lo dovver alle porte di Parigi e dopo fornita per latioro, la guerra; ma era sommamente improdente far cib al principio e con tali deboli operazioni (1).

Il 30 l'inilera armata preso le mose ed entrò il territorio francese. Consistevano le force alleta in cinquanta mile Passani di bellissima gente, rafiorzati da un buon polso di leggiera e pesante artiglieria: quarantacinque mila Austricia peri o più veterni delle guere della Turchia dicci mila Essiani, e meglio di sei mila emigrati distributi in differenti corpi e maliamento cognizizzati. In tutto centiotedei mila cossiti force orgi e maliamento cognizizzati. In tutto centiotedei mila cossiti force de per le militari qualità, pure era insofficiente alla grande intrappresa di conquistate al Francia (2).

Ma le armate francesi destinate per opporsi a tale invasione non erano per alcun verso in disciplina od in equipaggio simili ai loro antagonisti: arrogi che furono tosto paralizzati da intestine divisioni. L'armata di La Fayette, che allora non sommava a più di ventiotto mila, difendevale vicinauze di Sedan; fra Maubenge e Lilla stava Beurnonville con trenta mila; Kellerman con venti mila stanziava a Metz; Custine a Landau con quindici mila; e nell'Alsazia Biron con trenta mila; in tutto cento e ventitrè mila; ma scemi di ogni ordine e disciplina. Dodlei mila circa, dei loro ufficiali avevano raggiunti gli emigrati, ed i surrogati a rimpiazzarli erano all' intutto inesperti nell' arte militare. Se non che la rivolnzione del 10 agosto trasferendo il commando delle armate, riuscì fatale agli Alleati, tanto per l'energia che essa infuse al governo, come per gli uomini abili che fece sorgere a capo agli affari militari. La Fayette avendo indarno tentato di capitanare una rivolta contro i Giacobini, fu obbligato cercarsi salvezza fra le file austriache: ed avendo Luckner disubbidito la Convenzione, il comando delle loro armate fu affidato a Dumouriez, uomo che per bollente spirito, instancabile attività ed inesauribili risorse, era in modo speciale adatto a liberare la Francia dalla difficile situazione in cui allora si trovava-

[ 1 ] Hard. i. 497.-92. Reg. xxxv. 45, Jomns. ii. 58.7. ed Hard. i. [ 2 ] 8i compari Jom. ii. 4; e Toul, ii. 298. Ann. [ 3 ] Jom. 1. 198. Th. iii. 37 99. St. Cyr. i. 39.

53

Les trijlice barriena rassicura la Francia da ogni invasione all'oriente. Il centro di questa linea, roy gli Alletai acconavano un attacce, ceprivano Thiosrille, Bitche, Sarre-Louis, Longwy e Montmody frontegrandolto, Dietro stanco Metr, Verdun, Sedane Meiserres Selvosi dir rupi della foresta Ardonoa correndo fra Verdun e Sedan per 15 leghe, mettono ostaccio innormontabila il passaggio d'un armata. Era per questa liònes che gli rilati innormontabila il passaggio d'un semata. Era per questa liònes che gli rilati dimentato dal fallo, cordevaria i allore che per invadero dalla Svizzera o dallo Finodre richidedvansi meglio di ducesato e cinquata mia unomia. E sembrava che ogni cosa promettese riu-sola e raccomandasse di cogliera ogni destro per assicuraria; moctro dell'allor casto il rencesi dalla chi fino al marsi non potenzo ronco, che diveolva difficile presagire so oglino sarebhero stati capaci e disposti ad attochari (1).

Tre fortezes Sedan, Longwye Verdon 1stavano per la straŝa, na tutte squemitig coll Tranta non avex ale traversare una planura e promete la strada di Parigi. Io tlab estato di cose il mento più sicure o più prudeoto per disperiore le forze della rivoluzione e penegare nel conve del paese prima che alcuna efficace monsa potesse assicuraze la diffisa, era un reponitio e di mendesta attacco ut centro. Nesuo ubblo pod rivargiare siali praticabilità di sini operazione; pres sembro che gi Allesti mandaria ad efficio; imprecche finechezza ed apparento timidità sembracono accompagoare la loro marcia in un terreno che essi considerazeon li tentro di ciura conquista (2).

Alla filos il 20 agosto dopo essore andati a rilento per lunga ora, fu investita is fortuzza di Longwy, a la garantigione composta di volontiri divisi e dissidenti, dopo un continunto trarre di bombe capitolò il 23; mentre giunto per avvisi che La Fayette (ngigio dall'armata che comandava, avera schivato la violenza del propri soldati rifigiandosi fra gil Autrifaci. Orgi cona sombrava anounzaire rimotica; a e il duce di Bruoswick, usando la circontanza della conternazione aparan nel momento, fusice adulto con tutte il podo delle una forra soll'armata in atorno Seden aliona orba di comandante, non v'a diabbio che con un sollo riconi, su armata in alterno Seden aliona orba di comandante, non v'a diabbio che con un sollo riconi, la resulta allesta alternolo al propetto concertato, precederano per la grande strada, e dopo un fundic dimora di sei giorni intorno Longwy mossero il 29, ed i resettimo Verduni il 30, il quale, calaudo

[ 1 ] Jom. n. 85. Toul. st. 295.

[ 2 ] Jom. i. 90-1, Th. III. 40.

il 2 febbrajo agli accordi dopo debole prova (1), non rimaneva sulla via di Parigi alcun luogo fortificato da opporre valida resistenza (2). Dono la straordinaria ed imprevista fortuna della resa delle fortezzo

che stavano sulla via, è difficile render ragione dell'inattività, e dei disastri occorsi agli Alleati. L'armata intorno Sedan, allora sotto il comando di Dumouriez, non eccedeva 25,000 uomini, poco meno della metà delle forze del duca di Brunswick: su di questa posava tutta la salvezza della Francia; standosi le altre armate lontane assai del luogo d'azione (3). Ma il genio intrapprendente di Dumouriez giovandosi dalla dimora degli Alleati, ne annullò tutti i vantaggi. E ciò gli potè agovolmente venir fatto, poichè ne le urgenti rimostranze del re di Prussia, ne alcuna circostanza poterono far sì che il duca di Brunswick lasciasse il suo andare a rilento (4).

La sorte della guerra pendeva in questo momento dal raggiungere le falde della foresta d'Argonna, unica barriera fra un armata vittoriosa di ottanta mila soldati e la capitale. Distava la foresta sole sei leghe ed era di somma importanza raggiungerla prima che l'occupasse l'inimico; poichè se mai la guerra si trasferirebbe nelle pianure che la conseguitano, noca aperanza rimaneva alle truppe mal disciplinate della Francia a poter sostenere l'urto della disciplinata cavalleria dei Prussiani. Ma l'occhie penetrante di Dumouriez tostamente ravvisò il punto di difesa della Francia, ed indicando sulla mappa la foresta Argonna, "La" diceva, "sono le nostre Termopili, se mi verrà fatto di giungervi prima dell'inimico tutto è salvato," diceva e tosto mandava ad effetto il pensiero. Se non che sembra che al movimento verso la selva Argonna lo

recchio moschetto nelle mani -"Ore andate?" bilts di Francia" Quindi lo salute e passe innanti-il nome di quei soldato monto di poi a la cavalleria, avrebbe raggiunto gli Alienti. gran fama - ora Francesco de Chetrogériend che aliera ritoruava dai auci viaggi nell'America set-

[ I I Th. iii. 42, 98, Jon. | . 101.9.

sas patris. - Vedi Chatesubrand, Memoirs- 83 frammenti. 3 | Tool. II, 297.98, Dam. II, 387, Th. III, 48, gli alleuti in questa circostanza, sono con dimo-

od attirarsi le truppe di lines scoraggiati come [ 2 ] Nella marcia il re di Prussia s'Imbattà erano per la cadata del trono? Niente è cosè in un giorine soldato con in spalle li sacco ed un certo come la defesione dell'armata francese su quel caso, che anzi vi e ragione a credere, che disse il re. "A bettermi" rispose il soldato.--"In se alcani dei popolari afficiali dell'antico regima quella risposta," ziprese il re, "io ravviso la no- ai fossero presentati ai posti avanzati, una gran parte delle troppe di linea ed in modo speciale

"Allora che voi siete per invadere un pae lacerato da una rivoluzione, e potete fidarvi in tentrionale per dividere i pericoli del trono della un partito fra il popolo, dovete liberare un re la ceppi-debb'essere up forme principio, specialmente per una grande armata, di moltiplicare la forza accelerandone il musimento ed arrivare la [ 4 ] I vantaggi che si aprivano sil'acmeta de- capitale come un colpo di falmine senza dar tempo al popolo di riaversi della sua costernastrati da Dumouriez, persona che e la meglio zione-Dopo che Lougwy era stata presa, se l'arqualificata a valatarli-"Onde avvenue," diceva mata di Sedan fonce stata disperso, nessun cetaegli "che dopo la caduta di Longwy, il 20 agosto, colo rimaneva, sia per continuare una campagna l'inizzico son prosegui la ma marcia sopra ête- metodica, o per nan immediata marcia sopra any e Munsow per sconfiggere Parmata francese: Parigi-Dumouries iii. 12.

confortasse ordine del Consiglio Esecutivo di Parigi, ma che egli temporeggiasse, riflettendo che gli Alleati sarebbero arrestati per alquante aettimane intorno Longwy e Verdun, e che coll'accennare di voler invadere i Paesi-Bassi trovava un bel destro per rallentare la loro marcia, tenendoli a bada coi timore d'una conversione (1).

La foresta d'Argonna è una selvosa giogaia che originando nelle vicinanze di Sedan, e prendendo la dirittura di scirocco, percorre tredici leghe di lunghezza sopra tre o quattro di larghezza; l'attraversano cinque strade, che mettendendo capo nel piani sabbionosi della Sciampagna, vanno perduti nei fertili distretti dell' Evechea. La grande via conduce a Parigi per la gola d'Isiette, gli altri passaggi s'addimandano Grandpré, Chêne-Populeux, Croix-au-Bois e Chalade. Bisognava occupare e munire queste strade anzicchè l'inimico vi giungesse; operazione, che esigendo un movimento di fianco in presenza di un armata ostile di gran lunga superiore, tornava piena di perigli. Quivi si risenti il danno apportato dal temporeggiare intorno Longwy dopo la resa di quella fortezza. Imperciocchè, se gli Alleati da ivi ai fossero mossi repentinamente, invece di restarsi inoperosi per una settimana, avrebbero assicurate ie aorti loro, trasferendo la guerra nelle pianure della Sciampagna, ed evitato i terreni frastagliati prima che vigilante sorgiungesse l'armata francese a cambiar il destino della guerra (2).

L'avanguardo degli alleati retto da Clairfait, il 30 agosto distava sole sei leghe da Islettes, passaggio principale a traverso l'Argonna, allora che i posti avanzati dei francesi comandati da Dillon distavano dieci. ed avevano la strada più prossima intercetta di fronte dall'austriaco avanguardo. Risoluto tuttavia Dumouriez di guadagnare ad ogni costo i passaggi, il 31 fermò spingersi direttamente, e soperchiando l'auatriaco avanguardo, passarvi frammezzo. Questo ardito consiglio sorti completamente l'effetto. Gli Austriaci intenti solamente a coprire l'assedio di Verdun, ignari del suo disegno, e sorpresi alla non pensata, richiamarono gli avanguardi, e lasciarono libero transito al generale francesc; che dal primo al quattro settembre, sfilate tutte le sue genti a veduta delle sentinelle inimiche, con beil'ordine occupò i passaggi e altuossi egli stesso con sedici mila uomini vicino il centro a Grandpre. Ouindi assicurate le sue aorti col munire le posizioni, aspettava con tranquillità rinforzi dall'interno, dall'armata del centro, e da quella del settentrione, i quali dovevano riuscire considerevoli, polchè Beurnonville e Duval con sedicimila uomini eransi già uniti nelle Fiandre, e

[ 1 [ Dum. ii. 394, Th. iii. 88-9, Toul. ii. 299. [ 5 ] Jom. ii. 109. Toul. ii. 300, Th. iii. 90.

Kellerman con 22,000 già aspettavasi dalle vicinanze di Metz. Grandi corpi si avvanzavano da Parigi ove il governo repubblicano adottava ogni misura valevole ad assicurare la pubblica difesa. A Soissons, a Meaux, a Reims e Châlons si rizzavano campi per reclute, ove ognigiorno traevano volontarj animati e ardenti di guerra; poichè i sanguinari despoti di Parigi spedivano alla diffilata migliaja di cittadini ancor lordi di sangue dai massacri delle prigioni ad onorati comhattimenti sulle frontiere, Concentravasi ogni rinforzo dall'interno a S. Menehould poco dietro la coda dell'armata. Il campo medesimo del generale francese a Grandpré era forte oltre ogni aspettativa. Rialti che si succedevano a guisa di antiteatro, formavano il terreno ove stava la sua truppa, vasti prati digradavansi dechinando al di sotto, cui nel mezzo scorrendo profondo l'Aisne, con solo transito da due ponti muniti di avanguardie, rassicurava la fronte del campo; così che il nemico escluso dai pouti e serrato dai lati, ad ogni piè sospinto doveva guadare il fiume o traversare i piani sotto i colpi di numerose hatterie aggiustate per nojarlo con un trarre di continuo e da vicino, per poi arrampicarsi fra dirupi frastagliate e scoscese, che tornavano vieppiù inacessibili pegli affortificati trinceamenti. Fidandosi nella fortezza di sua posizione, Dumouriez scriveva al ministro di guerra questi detti: "Verdun è preso. Io aspetto i Prussiani, il campo di Grandoré e d'Islette sono le Termopili della Francia: ma jo sarò più fortunato di Leonida (1)."

Mentre i Francesi adoperavano tali efficaci sforzi, gli Alleati, comecchè oltre ogni credere favoriti dalla fortuna, procedevano a passi indecisi e consigli spezzati, che in una guerra d'invasione apportano inevitabile disfatta. La posizione dell'armata francese ed i rinforzi da cui essa veniva tuttodi ingrossandosi, chiarivano apertamente che il destino della guerra dipendeva dal penetrare i passaggi, e soperchiando l'inimico scompigliarlo e snidarlo, anzi che ingrossasse di forze od acquistasse un morale coraggio, che in guerra vale più assai di ogni numero di soldati. Ma per lo contrario, ogni loro movimento procedeva con tale irragionevole tardità, che crederesti volessero dar lena ai Francesi di riordinare le loro truppe e rassicurare le sorti, prima che alcuna decisiva azione venisse operata. Quantunque Verdun si arrendesse il 2 settembre, l'armata non si mosse fino il 5, e dipoi rimase in posizione sulle alture di Fromerville inoperosa nella miglior stagione della campagna. Alla fine correndole novelle che Dumouriez avesse occupato i passaggi e rassicurate sue sorti, il duca di Brunswick il 12, dopo molto volteggiare, mosse con porzione delle forze verso Landres,

<sup>[ 1 ]</sup> Dum. ii. 391-96; iii. 2. Toul. ii. 391. Jom. ii. 110-11. Th. ii. 33-1. St.-Cyr. i. 67. Introd.

e vi rimase in totale inattività fino il 17, minacciando di voler percuotere l'ala destra dell'armata francese (1).

Damouriez ostando a tale movimento, ritrasse porzione delle sue forze che occupavano il passaggio di Croix-au-Bois, uno dei cinque che correano attraverso della selva Argonna, posto sulla sua ala destra per aostenere la sinistra minacciata di prossimo attacco; quindi avvenne che il 12 Clairfait occupata quella importante posizione già indebolita, scompigliò la linea francese minacciando ed incalzandola alle spalle. Il general francese avvertendo lo sbaglio commesso, spedi general Chazot per riguadagnare la posizione; ma ostava Clairfait, il quale non solo mantenne il terreno, ma ributtò e respinse gli aggressori venuti dal centro dell'armata, e fiancheggiò repentinamente la dritta della posizione francese. Allora la situaziono di Dumouriez divenne piena di perigli, poichè le sue forze nel campo centrale a Grandpré non superavano 16,000, mentre aveva di fronte tutta l'armata prussiana, e Clairfalt cogli Anstriaci penetrava rapidamente dietro alle sue spalle. Intanto Kellerman procedendo da Metz a piccolissime giornate non era per anco comparso, e non era possibiltà potesso raggiungere che al di là della posizioue dell' Argonna (2). Arrogi che il distaccamento in difesa del passaggio di Chène-Populeux, incapace di resistere alla piena di Austriaci che venivagli addosso, cedeva il terreno, Indietreggiando verso Chálons -"Giammai" dice Dumouriez, "la posizione di un escreito fu più disperata: la Francia in quel giorno si trovò all'orlo della ruina."

In tale periglio il generale francesesi risolvette sgomberare la linea della foresta Argoma e ritirarsi con tutte le use forza a poche leghe in distro a SL-Menchould. Ogni cosa dipendeva dal tempo; unica speranza sorgevagli, chè sopravaenodo piesge dirotte, l'innolinera diger Allester iruschya difficile e quasi impraticabile, per cui levato il campo a mezza notte del 15, nel 17 recordis tutta Tarmata a SL-Menchould, stabili ri-usanersi fermo fino all'arrivo dei ritofersi. Tutte le sue forze non eccedevano 25,000 womini, ma la posizione ne era diffices da una potette artiglieria, e cogli sijuti che tuttodi si sepettavano sarebbe ingrossato a settanta mila combattenti (3).

Fu in quest'ora che l'armata corse presentissimo pericolo per un accidente sopravremoto nella ritirata. General Chazot che reggera la retroguaedia di 10,000 somini, fu a Vaux attaccato da 1,300 ussari prussiami e quattro pezzi di artiglieria a cavallo, per cui le trappe francesi andarono in votta sparagalisti, irrompendo a traversoi il grosso dell'eser-

<sup>[ 1 ]</sup> Jon. ii. 185-15. St.-Cyr. I. 67. Introd. [ 3 ] Jon., ii. 180. Dum. iii. 33. St. Cyr. 1 69 [ 2 ] Dum. iii. 35.4, St.-Cyr. I. 67.9. Jon., ii. 70. Introd. 199., Th. iii. 1804.

cido e confassmente fugenedo spavental fino a Reima ela Parigi, ed ovo no no fossoro stall gilistral digeneral Dural che rattenne e riorichio parto della retroguardia e di general Miranda che ristorò il centro, tutta la colonna arebbe datta intieramento disfatta; se nonce ha cavalleria prussiana, strena d'ajuto, fio obbligata ristarsi, maravigliando la facile rimetica i almontando di a vere perduoti il destro di cacciaria inanati e sconfigere l'initiera armata francese. Molte delle truppe francesi su-davono fiogendo per trenta leghe e più, pargreado covanque la costernaziono, ed avendo lutto per perduto. A sei ore dopo mezzoda, allora in subhaglio fra les truppe, chè invessi da morte timore gli striglieria i su subhaglio fra les truppe, chè invessi da morte timore gli striglieria i taccarono i cavalli e stavano per fuggire a traverso il funes Bionne, ma i diragnoi dalla socorta del generale, coloptendo l'orgiquitti na piatonate, riuscirono a fermatil. Alla fine sedati questi moti ed accessi fuochi, lermata i via geruppo liotoron i ma lordine e senza distinizione (1).

Dimourier acrivendo alla Convoncione diceva: "lo sono stato obbligato da dibandonare il campo di Crandper; mas nel mirarrai l'armata fia soprappresa da un terrore per cui 10,000 comini fiaggirono da 1,500 usari prassiani; 50 comini rimasser mosti sal terrore, ora però tutto le ristorizo ed in ordine, io rispondo per la salvezza della Francia." Cionomolimno egli est notatuno dal credere quello che egli saeverara. Il diquanta pora fidunza deresari riporre in leve senza disciplina, raffrontale ad un grosso o bellicono temico; imperatato eggis i risportede di nan avventurarsi, ma atare in sul vantaggio giovandosi delle posizioni ed ispirando fiducia alle sue truppe col rassicurarde distro trincamenti (3).

E per vero dire la posizione del nuovo campo che egli si era seelto, seembrava alta a ladi diviamento; situato sopra un tereno omiente in mezzo di ampia e sterminata vallo, stava a cavaliero delle circostanti campagne, il centro dell'armita solto Dumourica avera la fronte verso la Sciamagna, mentre il corpo sotto Dillon stanziava sulla via che conduce da Verdun, e possedeva tuttavi i passeggi di alsette e Chalede, dende correvano la principal via per alla volta di Parigi opi ingresso servicio della considera della correvano la principal via per alla volta di Parigi opi ingresso servente della considera di con

Kellerman e Beurnonville atterriti dalle ufficiali notizie della disfatta

<sup>[ 1 ]</sup> St.-Cyr. i. 7t. Introd. Th. iii 101.5, Dom. [ 2 ] Dom. iii 31. Th. iii. 106.7, ni. 30-1, Jon. ii 121. [ 3 ] Dom. iii. 35-6, Th. iii. 106.7,

a Yaux, altora che averano quasi raggiunto il campo di St.-Monchould si ritirarono il primo a Vitir, e il altro a Chellons. Es e gli Allesta vas-sero dispiegato alcana energia nel giorari dei vantaggi riportati, questi generali arcebero rimusti per sumpre segregati e taglati dai resto; na il temporeggiare di quelli forni a Dumourier sufficiente agio a reiterare gli ordizia per una protona riusione, e dali fine il 10 titulo tre le arquate si ramodarono nella viciname di St.-Alcenbehould. dii ordizia Deurstoni (il della dell

E l'arrive del rinforzi abò la fortuna delle armi francesi confortando l'auimo dei soldati; poichè non era più un corpo di 25,000 che duravano una lotta ineguale con un nemico forte di 80,000 mila soldati, ma grossa armata di 70,000, che hollente di guerra voles misurarsi con un nemico invaorce.

Tuttaria il paese alle apalle dell'armata, dimesso il coraggio era tutto in disordioni, ingigitivi reduci da Vaux dopo cora quasi terna lappia, armodosi per perduti, vociferavano ogni dove che l'armata fosse distrutta, Dumouriett raticibler. La jaurdia e la ginadernoria di Relima Soisona Chalona, dividendo lo spavenso, muitos, per cui neque un saccheggio unternate, così che abandati i cora, fiegorano toro rabbia si peopri un ternate, così che abandati i cora, fiegorano toro rabbia si peopri le tenuve leve che giornalmente partivano per le frontiere, si disperò della resubblica:

Le truppe di Beurnouville prime ad arrivere furono stanzite a St.-Choires, quelle di Kolleman senute dipi elabora l'ordine da Damourier di prender campo fra Dampierre del line dietro il fisume Auve; il general in capo prevedendo un attacce dell'iminico, l'ordine soggiangere ade in tal caso Kellemana dovoesse guasdegastre la alture di Valury; ma questu conceptadolo in modo da importare; che egli dorsees da principio; occupare quella posizione, vi si portè con tutta l'artiglieria è baggilo siani che occuparavo lo opposte alture della Linas, produsse una leggiera fazione, che quanticapse di poco momento, pure fu causa di rilevantissime consequenze (3).

Il duca di Brunswick, conoscendo la partenza di Dumourier dal campo di Grandpré, mosse colle truppe a traverso i passaggi della foresta, e il 18 guadato l'Auve, si mise fra l'armata francese e Parigi, sperando con tale ardito movimento tagliare ogni risorsa all'inimico, ed obbligarlo di

<sup>1</sup> i ] Dun. iii. 37. Jon. ii. 12i. Th. iii. 109. [ 3 ] Dun. iii. 41. [ 2 ] Toul. ii. 22i. Th. iii. 110. Dun. iii. 29. Si Cyr. J. 71-5, Introd.

abbandonare la capitale od arrendersi (1). Così le armate nemicherioscirono in una posizione la più strana; i Prussiani con la fronte verso il Reno avevano alle spalle la Sciampagna, mentre Dumouriez lasciando la foresta alle spalle aveva la fronte alla capitale.

La mattina del 20 avendo guadognate le alturo della Luna In una folta nelhai i Pussinai, chiartia i girora, coprirono di fronte i Pinaceis sugli altipiani di Valny. Incominciò un trarre repentino di cannoni: Dumouriez accortosi che era tardi per richiamare Releman al esmoy originariamente assegnatogli, di presente spedi novo battaglioni con quattro quadorni che retti di ageneral Clazzof gli proissere sjuto e pa-stò general Steinege sopra un altura a cavaliere di Valny con sedici battagioni solla destra (2).

Il duca di Brunwick distribuita la sua armata in tre colonne sembrava accennasse un utacco en leundo do bilipu, nodo allora molto usato dalle truppea untica con leundo do bilipu, nodo allora molto usato dalle truppea untica con leundo di Many, occasiono un ammentane casse di musiciani vicio il musimo di Many, occasiono un ammentane disordine nell'armata fraucese, else, se fossostata conseguitato da un vi-gorrosa attacco dell'arrigileria francese, l'energica condotta di Kellernan, e la fronte impenentrabile opposta dallo use uruppe, sconcertarono i Prasinis; siccè il duca stetto sepra pensiero se doveses impegnarsi in una generale lattiguiti. Coal l'affare s'obbe line con un vigroros fueco d'arrigileria de anabe la parti, e le bellissime coloune del prussiani giunta dopo l'azione salle altere di Valiny. Il resultato dell'arrigileria delle con dell'arrigileria dell'arrigileria dell'arrigileria dell'arrigileria dell'arrigileria dell'arrigileria dell'arrigileria el l'arrigileria el l'arrigileria el l'arrigileria el l'arrigileria e Parigileria e Parigileria e Parigileria el l'arrigileria e Parigileria el l'arrigileria e Parigileria e Parigileria e Parigileria e Parigileria el l'arrigileria e Parigileria e Parigileria el Parigileria e Parigileria el Parigileria e Parigileria el Parigileria e Parigileria el Parigileria el Parigileria el Parigileria e Parigileria el Parigileri

È costante massinas tanto per una rivoluzione quanto per un armata d'invasori, che una azione dubbie equivale ad una distita. L'affare di Valmy risaci per vero dire un semplice tara di caunoni, ottocento vi rima-sero morti da terreno tera mabe le pari, qua stateti nonpersosi girosso di tatto due le armate; conspertanto questi movimenti produssero tali conse-quence aggli aggressori che equivalenno ad una terribile diafatta. Il due di Brunavick non si avventurò più disprezzare un nemico che aven mottato tanta formezza contro un fueso incessante dell'artigliera; quindi la baldanza della vittoria oli condidenza che l'assicura, si trasferi ad campo nemico. I sobdati francesi banno un intelligenza ed una fervida immagnazione più che altri mati, cia rimangono fecinente depersui du sun

[ 3 ] Dum ii. 41-5. Jom. n. 131. Toul n. 430-35 Th. iii. 112-13.

<sup>[ 1 ]</sup> Joss. ii. 128. Th. is. 115. Toul is. 321. [ 3 ] Du [ 2 ] Toul is 530. Dum. in. 11. Th. iii. 112

disfatta, ma del pari sono esaltati da un evento falice, a passano facilmente da uno stato di morala scoraggimento ad un altro di haldanzosa fiducia. Dal cannoneggiamento di Valmy pnò datarsi la corsa delle vittorio che seguirono la armi di Francia fino a Vienna e fino al Kremlino (1).

Dopo l'azione Kellerman fu ritratto dalle altura di Valmy al terreno che originariamente eragli stato asseguato nel campo, mentra i Prussiani rassicurarono la loro posizione sulle alture della Luna, tenendo sgombra la grande strada per Châlons a Parigi. Il consiglio esecutivo mostro grande inquietudine per la situazione delle armate, ed ordinò a Dumouriez di cambiar terreno per un altro, che potesse coprire Châlons, Meaux e Reims, che erano di continuo corse dalla truppe leggiere dell'inimico. Ma egli colla fermezza di un gran generale rispose cho avrehhe mantenuto la sua presente posizione; anzi non che spedir forze per coprira Châlons (2), diede ordini perchè le truppe ivi stanziate procedessero più vicino al luogo d'azione. Tenevasi tuttavia il passaggio d'Isietta e l'ufficiale Ivi in comando con grande ardimento rospingava un attacco cha vi tentavano gli Alleati.

Riuscirebbe inesplicabile la condotta del duca di Brunswick ove solo si volesse considerare l'apparente ordine degli avvenimenti militari; ma come finalmente si riuscl a scoprire, la verità si era, che durante questo periodo correva una segreta pratica fra lui e Dumouriez, di cui lo scopo era, che costui riconoscesse il trono costituzionale e riunirebbe la sua armata a quella degli Alleati. Tali pratiche furono con grande accorgimento tenute dal generale francese, il quala costantementa dichiarò desiderare lui un ro ed una costituziona, a dover palesarsi a tempo debito; ma esser conveniente per tale effetto aspettara l'arrivo degli altri corpi d'armata, stantecchè senza una forza imponenta, tale dichiarazione non frutterehhe in Parigi lo scopo desiderato, a che per poco che gli affari sinistrerebbero in questo intervallo, sarebba fatto fine ad ogni speranza. Tenendo tali plausihili ed insidiosa praticha, Dumouriez guadagnò tempo per ritirarsi dalla foresta Argonna a St.-Menehould senza essere nojato, a paralizzò il sno antagonista, finchè l'arrivo degli aspettati soccorsi l'ebba messo in istato di levarsi la maschera ed ostara apertamente agli Alleati (3).

Le medesime pratiche secreta che ne avevano ritardato i movimenti, ritennero le armi prussiane sul campo di Valmy. Il duca di Brunswick temeva, con un'azione decisiva a probabile vittoria, non guastasse i suoi

<sup>[ 1 ]</sup> Toul. ii. 531, Jom. ii. 131, Th. iii. 113. [ 2 ] Jose, ii. 133 Dam. iii. 41-7 Th. iii. 116-17. Dum III. 14, Hard, i 478-79. Ann. Reg. xxxiii, 30. ( 8 ) Hard. j. 471,

disegni cambiando in aperto nemico un promesso alleato (1). Cessuto il trarre incominciò più attivo un segreto scambio di messaggi. Lombard segretario privato del duca, travestito, si lasciò cogliere prigioniero dalle pattuglie francesi, per cui gli venne fatta abilità di condurre il negoziato. Il duca fecegli aperto come egli insisteva sull'immediata liberazione del re o sulla reintegrazione della monarchia costituzionale, mentre il generale francese, protestando tali essere le secrete sue intenzioni, rimostrava di rincontro, che ad oggetto di effettuare tale disegno, era mestieri che gli Alleati si ritirassero e sgomberassero il territorio francese; e che egli con tale ritirata saria venuto in tanta confidenza dei Francesi da non rimaner dubbio il risultato; anzi promettealo solennemente; ma ove tali patti venissero schivati, si sarebbe cooperato con ogni mezzo a distruggere gli Alleati, ciò potendogli agevolmente venir fatto, stante la presente sua posizione, forte com'era di 100,000 di fioritissima gente; che d'altronde le conseguenze derivanti necessariamente dal metter tempo in mezzo e dalla continuazione della lotta, sarebbero la perdita del re e della reale famiglia, le cui vite, come appariva per le minacce dell'anarchica fazione predominante allora in Parigi, correvano già presentissimo pericolo (2).

Tali rimostranze di Dumouriez, come prima furono conosciute nel quartier generale degli Alleati, risvegliavano graude pietà e addolorarono tutti, poichè il pericolo del re sembrava chiaro per la violenza dei Giacobini, e pe' massacri che andavansi tuttodi perpetrando nelle prigioni. La condotta dei repubblicani a Valmy aveva chiarito che le loro truppe sapeano mandar vuote le offese del fuoco nemico, e non erano iuchinevoli girarsi agli invasori-circostanze le quali anche nell'aspetto il più favorevole, presagivano sempre una lotta sanguinosa prima che la guerra fosse condotta a buon esito. E sembro straniero agli interessi della Prussia di avventurare il proprio sovrano ed il fiore di ana armata, correndo malacevole sentiero nella Francia, per uno scopo che non le rifletteva davvicino, e cui se troppo caldamente seguitato, avrebbe divertito ogni forza nazionale dalla parte della Polonia, ove la mouarchia poteva ottenere acquisti reali. Queste considerazioni erano fortemente inculcate al re dal suo consiglio e dal duca di Brunswick, il quale non sapeva ancora abbandonare le speranze che il partito liberale in Francia avrebbe finalmente vinta la causa. Ma il re insistette for-

December 4 Street

<sup>[1]</sup> Cli chiaramente si all'udera nell'ufficia: gnato una giorina vittoria, or canadorenzano di le diapaccio del Pressanti dando un pinno conto pre elle imperimente nel converso impedito el re de della battaglia: "Des quirito continuazio una dei stateggia: "Interi. L. 192. mara l'interia armata, dal generale fino l'Infi. [3] Hard 1, 166-7, un coldato el industipatamente arrivbe guada.

temente, e concitato da spirito marziale e desiderio generoso di salvare gli augusti priglonieri a Parigi, ordinò si mettesse ogni eosa in punto, e senza perdita di tempo, si procedesse immediatamente alla ca-

Tuttavia continuavano le pratiche; il re di Prussia aprì le condizioni alle quali egli aderiva a sgombrare ii territorio francese (2), ma per tutta risposta ebbe un bulettino col decreto pel quale l'Assemblea aboliva la monarchia costituendo la repubblica. Gli inviati prussiani costernati in si grave frangente ritoruarono al campo dolorati. Intanto Dumouriez prevalendosi artificiosamente del generale spavento, rimostrava che egli era dolente quanto altri mai del modo col quale le cose uscivano a Parigi; che il partito repubblicano allora trionfante solo poteva esaere viuto col ritorno d'idee più sedate e col ristoro della pace; che niente era niù certo di quello che ogni ulteriore avanzamento degli invasori guastasse i disegni di reintegrare la legittima autorità, anzi avrebbe tratto il re, la real famiglia e tutta la nobiltà a sicura rovina (3).

Mentre Dumourlez con grande accorgimento si giovava di questo doloroso scadimento di speranze, per tener a bada le armate degli alleati, facendo loro perdere un tempo prezioso in inutili consigli, egli operò in guisa da avvisare il governo di Parigi delle circostanze del caso, e della soddisfaziono che provava grandissima pel grande scoraggiamento del nemico, tenendo per fermo che con un poco di più fermezza gli bastava l'animo eaeciarselo innanzi in ruinosa ritirata (4). Quindi con ppa scritta indiretta al re di Prussia apprivagii considerazioni valevoli a rimuovere ogni di lui proposito di procedere oltre, insistendo d'avvantaggio sui pericoli cui il re di Francia veniano esposto (5),

Ma nè i perigli dell'armata, nè quelli più pressanti del monarca fran-

- 1 1 1 Hard, 1, 484-94
- 2 1 Questi ferono
- politico del recoo
- suci allesti. 5 Che il re sia mesag in liberta, 23 setfembre discingliero da se stessa 30 non attaccherò pra-1792
  - 3 | Hard. i. 500-t.
- Le proposte del re di Prussia, disa'egli, comprometter sicuno, fu il mio scopo cui bignon scuibrano uffrir base di un negoziato, ma Manstein, Scereto Die Dum al gov. fran. Harddimostrano quanto grande sia il deperimento i. 500, dell'sun esercito come enficientemente si rilera [5] Hard i. 499, 509.
- dada pessiana qualità del pane, li gran numero

- di malati, e la fiacchezza degli attacchi fo vado personso che il re di Prossia e grandemente di-1. Il re rinontia alle intensioni di reintegra- spiacioto d'essere avanzato tanto oltre e farebbe re l'autico regime, ma solo dendera lo stabili. Il suo possibile per liberarsi da questo frangente.
- mento di tale contituzione che assicuri il meglio Egil ni tiene a nui vicinio pel desiderio che egia ha di cacciarci in un combattimento, cone u-I louste perche cessi orni diffusione di dot- nico merzo di evadere; poiche se to mi terre trine, così nel suni domini come le quello dei altri otto giorni nei trinceramenti, la suo ormote strema d'ogni munizione e vettoraglia si
  - hiche senza cusere da voi aptorizzato, e senza che ne abbia le basi-guadagnar tempo senza

cese, noterono si sull'unimo di Federico-Gualtelmo da smoverlo d'alcun peco dalla sua deliberazione. Egli stette fermo ed impassibile; anzi in un consiglio di guerra tenuto nel quartiere generale il 27 settembre in cui assisteano i ministri di Russia e di Austria, atabiliva doversi procedere innanzi ed offrir battaglia il 29. Se non che prima che tale risoluzione potesse essere mandata ad effetto, novelle tali soggiunsero, che fecero preponderare nel gabinetto prussiano il partito della pace. Giungeva nel campo un generale decreto del comitato di Pubblica Salute, il quale portava non doversi attacar praticho o calare ad accordi prima che le truppe prussiane non sgomberassero intieramente il territorio francese. Dall'altro canto giungevano avvisi da Londra e dall' Aja portanti il rifiuto del gabinetto di S. Giacomo e degli Stati-Generali di unirsi all'alleanza. I generali raddoppiarono loro rimostranze, eceependo lo stato scaduto dell'armata; ed a questi si aggiunse la potenta influenza della contessa Lichtenau amoroso del re e corrotta da largha rlmunerazioni del governo francese (1). Così che il re assaltato da tante parti e vinto dalle rimostranze de'suoi generali, alla fine aderi, ed il 29 gli ordini per la battaglia vennero revocati, pubblicando la ritirata. Fu pattulto trai generali delle due armate, che i Prussiani cederebbero le fortezze conquistate: ma che non dovrebbero essere spinti o molestati alle spalle; quindi Dumonriez contento d'essersi per mezzo della sua fermezza ed accorgimento allontanati i pericoli che l'attorniavano, acrisse alla Convenzione:-" La repubblica deve la sua saivezza aifa ritirata dei Prussiani, poichè se jo non avessi con fermezza resistito all'opinione universale attorno a me, l'inímico sarebbe salvo e la Francia in pericolo (2)."

Nell'aderire a fue determinazione il gabinetto prussiano non cra solo diretto dall'antica gelosia dell' Austria, che allora preveleva nel consiglio e tra il popolog ma calcolava anco i pericoli del precedero inanani. Nel-l'intrapprendero a campagna il re avoc contemplato non a rapida marcia sopra Parigi, ma le protilationi della guerra e la sempre crescente resimpre a l'estato della productiva con consistenti della productiva con consistenti productiva della pr

Gli avvenimenti tantosto giustificarono la fiducia che il generale franceso aveva nutrito. Dopo le diffalte della campagna Dumourlez capitanava sessanta mila soldati, compresi dodicimila a cavallo e nume-

<sup>[ 1 ]</sup> Hard, vii. 245. [ 3 ] St. Cyr, i. 20.1. Jem. B. 435.7. Th. iii. [ 2 ] Dispitedo sec ettob i. 1792. Hard, ii 2. [ 10]. Dum. iii. 20.

rosa artiglieria, stanziati in forte posizione; arrogi che si andavano formando grossi distaccamenti a Chálons, Reims, Soissons, Eparney ed in tutte le città dell'interno; le sue truppe, quantunque malconce dalla inclemenza della stagione, erano per lo più intiere ed in buona condizione, arrivando giornalmente a rinfrescarle copiosi munimenti e vettovaglie da Sedan e da Metz rimaste sempre nelle mani dei Francesi; quando che la condizione degli Alleati andava tuttodi peggiorando. I loro convogli nojati delle guarnigioni di Sedan e Montmedy e tirati dalle remote province di Luxemburgo e Trevi pel passaggio di Grandpré arrivavano scompigliati; i soldati rimasti quattro giorni senza razione, si erano cibati solo di grano ammollito nell'acqua: le pianure della Sciampagna sterili e secche non fornivano nè acqua nè vettovaglie; e le truppe accampate all'aria aperta, soffrendo grandemente dalle dissenterie prodotte da piogge e da miasmi nascenti da acque stagnate, erano già assottigliate del terzo. In tale frangente sarebbe stata somma imprudenza il procedere innanzi nel territorio nemico, ed avrebbe cimentato la salvezza del re di Prussia e della sua armata; poichè l'attacare il campo trincerato de' francesi aveva in se dubbia riuscita, ed un attentato mancato, certa rovina. L'unico progetto ragionevole era il ritirarsi nel fertile distretto dei tre vescovati, abbandonare l'assedio di Montmedy e prendere alloggiamenti d'inverno nella Lorena, tenendo per posti avvanzati i passaggi della foresta Argonna già occupati. Ma tale progetto non corrispondendo colla secreta convenzione già adottata, fu stabilito ritirarsi verso il Reno.

Mentre le forze alleato trovavansi in tali perplessità, era con grandissimo stento tuttavia che Dumouriez poteva tenorsi la sua posiziono contro i reiterati ordini della Convenzione e le rimostranzo dei propri ufficiali. Il governo francese si trovava in grandissimo timore vedendo nessuna forza regolare fra gli Alleati e la capitale, ed i corpi staccati del nemico, che si estendevano fino a Reims, diffondevano grande spavento per tutto il paese. Corrieri si succedevano ordinando al generale abbandonasso la sua posizione e venisse a coprir la capitale, cui aggiungevano calorosissime rimostranze Kellerman ed altri ufficiali. La grande concentrazione delle truppe facendole streme di vettovaglie, i soldati rimasti tro giorni senza pane, alla fine prorompevano a mutinare, in modo speciale i battaglioni de' federali di recente arrivati da Parigi; anzi gli stessi ufficiali superiori divennero persussi del bisogno che correva di ritirarsi: e Kellerman vi insistette coal fattamente che il generale, come Colombo, fu obbligato promettergli dover ritirarsi se fra giorni destinati non otterrebbe lo scopo. Ma la fermezza di Dumouriez trionfo di ogni ostacolo; poiché aprendo ai soldati la verità che l'armata più capace a

resistere all'astinenza e al digiuno sarebbe vittoriosa, inspirò loro coraggio a vincere ogni abnegazione (1).

Dumorirez cogliendo vantaggio dell'arministio giù citato, che importava solamento potre gii Allesti tifiraria senza vacim molestial sile spalle, determinh onjoril sui fanchi. Lo stesso giorno in cui fu tale patto stipulato, egli distacto parecchi corpi per respingre gil avanposti nomici che avvezno sparso terrore nell'interno, gli rammassò di poi nel fianchi ed alla codo della loro colonaz, e cosi gli risude regregare el impadroniral del distaccamenti e dei convogii. Ouesto fatto dimostra che l'asperimen non sempre e da avvista, poetchi uno shagis della modelia el apprenta per sono sempre e da avvista, poetchi uno shagis della modelia nila missi del controlo di Russia Murat patteggiò con Kutasoff un simila armisticio vicio se Mosca (20).

Il 30 estiembre gli Alleati cominciarono la loro ritirata ed il 2 e 3 ottobre ripasarono in buona ordinanza senza molesti la foresta Arganna. Sebbem Kellermann sugeriva al comandante misure piu vigorose per tribodari nella marcia, con-pedire immediatamente un grosso distatecamento sopra Clairmout, puro Dumourler per l'intelligenza segreta che correva coll'inimico per la difficienta in cui aveva le proprie truppe, allorche occorresse minurcarie in presenza di un esercito ben disciplinate correva coll'inimico per la difficienta in cui aveva le proprie truppe, allorche occorresse minurcarie in presenza di un esercito ben disciplinate un eglito percovere submente tre miglia, senza abbandonara salemela dell'equipaggio nel fu prima che avesero trascoro il passaggio di Grandport, se progredito oltre per quindici leghe, che Kelleramann fis spedito ad ineggiviti; a così gli Alleati quantunque orribilmente fiaccati da malattio procedevano con bell'ordine e serva molestia (3).

La ritirata dei Prussiani liberando Dumourler dal periodo che l'avea obbligato a concentrare le suo frace, egli si credè in isato di poter riprendere il suo favorito progetto di invadere le Fiandro. Imperò lasciando Kelleraman con 40,000 al inseguire le colonne che si ritiravano, spedi trenta mila a rinforrare l'armata del nord, portandosi egli a Parigi. I Prussiani forti tuttoro di ciera 70,000 usomini conducevano la ritirata in modo il più imponente, occipando regoluramente forti possioni e girando di fronte de agoni fermata, per cui riusevi impossibile a Kellerama cono le sue forze inconsiderevo il di fare aleuna impresione sud iloro: i generali francesi d'altroude contenti d'aver salvata la re-pubblica, sembravano voler costruire un ponte d'oro ad un nemico che fuggra. Sta che originase da ordine capresso, che coressi intelligicami.

<sup>[ 1 ]</sup> Dum iii. 51, 60, Th. Iii. 115, [ 2 ] Dum iii. 63-5, Jess. ii. 116.

<sup>[ 8 ]</sup> Jom. ii. 180.9, Th. iii. 199. ii. 815.15

pattuita, nessuna molestia venne fatta agli invasori che si ritiravano. Verdun e Longwy furono una appresso l'altra evacuato. Verso la fine di ottobre lo forze alleate sgomberarono la Francia. Le truppe di Kellerman presero alloggiamenti fra la fortezza di Longwy e la Mosella (1).

Ma i commissari della Convenzione nell'impossessari delle città abbandonate preserso naggiunos a redetta degli scaduli realisti. Parcechie giovani donne che averano presentato corone di fori al re di Prussia nella marcia dell'armata, furnono tradote avanti i ribunia rivolationari o condannate a morte. I Prussiani lasciarono dietro di so per la via lo prove dei disastri sefferti in quella campagna; vederi per ogni luogo morti e motibondi; gli Allenti senza aver avute battaglie di rilevo erano assottigitali più d'u terzo per disseneliria e per febbre (2).

Mentre tali avvenimenti andavano succedendosi nelle province centrali, altri fatti di minor couto, ma di qualche importanza alia guerra, seguivano nell'Alsazia e nci Paesi Bassi. Ivi per vero dire i movimenti erano inconsidere voli; stante cchè le principali forze di ambidue i belligeranti erano state ritratte per rinforzare i loro rispettivi eserciti del centro, I Francesi accampati a Maulde volendo ritirarsi al campo di Bruilié, posizione più forte alquante leghe indictro, furono il 14 settembre celti dagli Austriaci che li dispersero prendendo loro artiglierie, equipaggi e munizioni. Gli invasori preso animo da questa felice riuscita con 25,000 soldati retti dal principe Alberto assediarono Lilla, città delle più forti dell'Europa, che nel 1708 si era con gloria difesa contro gli eserciti uniti dei principe Eugenio e di Marlborough. Era questa città presidiata da dieci mila nomini e da un comandante attivo, coraggioso e devoto alla repubblica, per cui gli Alienti non avendo nulla da sperare iu un assedio regolare, tentarono d'imporre timore con un bombardamento, che durò incessante giorno e notte per una intiera settimana, ma senza prò; poichè i soldati riparatisi in quartieri a botta di bomba, guardavano impassibili la tempesta menar scempio terribile sugli abitanti: nei paesi vicini però giunto a taie era io spavento, che se Lilia avesse capitolato tutte le aitre città avrebbero seguito l'esempio per timore d'incontrare simile sventura. E per vero dire gli Austriaci colla presa di questa importante città avrebbero acquistato un sodo punto d'appoggio sulte frontiere, che loro avria assaissimo giovato nel seguito della campagna; ma cessarono i timori aliorchè le operazioni degli Austriaci furono interrotte per la ritirata dei duca di Brunswick e l'approssimarsi di molte truppe per obbligarli a levar l'assedio: e sebbene il bombardamento fosse stato più del solito

<sup>[ 1 ]</sup> Toul, is 3'1-6 Jam. Toul, is \$15-2-Th.id. [ 2 ] Toul is \$57, Jam. ii. 143, 410.

continuo ed outnatissimo ed avera distrutta grande porzione della citta, gli abituati piegrarone coraggio portentoso facide il generale Lata, gli abituati piegrarone coraggio portentoso facide il generale Lata, gli asednatori. Per tale circostanae per l'approssimazio del copogali asednatori. Per tale circostanae per l'approssimazio del copogosi dio da Dumourica guastato ogni diesgoo degli Austriaci, che, stremi
dio da Dumourica guastato ogni diesgoo degli Austriaci, che, stremi
donare l'intrappresa; cosicchè il 7 ottobre levato l'assedio sgomberarone
donare l'intrappresa; cosicchè il 7 ottobre levato l'assedio sgomberarone
donare l'intrappresa; cosicchè il 7 ottobre levato l'assedio sgomberarone
la literativo i franceso. I terrori dell'increso dio. In sorte felice dell'assedio;
la literativo i franceso i divernere formidabili si qui intati vini (il vini pieta i tatti vini (il vini il vini il

Infraditauto general Biron forte di 45.000 nomini andava inutilmente temporeggiando nell'Alsazia. Alla fine general Custine, reggendo 17,000 uomini stanziati alle vicinanze di Landau, incominciò un movimento offensivo sopra Spira, ove erano raccolte immense munizioni, e procedeudo a gran giornate circondò un corpo di 3,000 alleati accampati vicino la città, forzandoli ad arrendersi ; fazione che apportò la resa di Spira, Worms, e Frankendal. Ciò seguiva nel mentre che il grosso dello esercito alleato era impegnato nella foresta Argonna; e se Custine a vesse immediatamente obbedito gli ordini della Convenzione, di abbandonare l'invasione del Palatinato, e si fosse piegato con le sue forze vittoriose sulla coda e sulle comunicazioni del duca di Branswick, avrebbe senza dubblo cambiato intieramente la aorte della guerra. Ma quel generale contemplava altri progetti, che alla fine riuscirono utilissimi alla repubblica. Trasandando come faceva gli ordini del governo, egli sembrò rimanersi temporeggiando quattordici giorni nel Palatinato, quando in realtà teneva una pratica secreta colla guarnigione e colla società giacobinica di Metz. Il 18 ottobre mosse verso la città con 22,000, la investi il 19; ed il 21, prima che si fosse rizzata una sola batteria, questa importante fortezza, chiave delle provincie ocidentali dell'impero, calò agli accordi, patteggiando che la guarnigione di 4,000 uomini dovesse andar libera a condizione di non servire per un anno contro la Francia; onde gli Alleati, venendo a perdere l'unica posizione che avevano forte sul Reno, davano prova luminosa della inconsideratezza colla quale eglino erano entrati nel cuor della Francia, senza assicurarsi sufficientemente le loro sorti in caso di una ritirata (2).

Mentre che Custino vago di saccheggio faceva una inutile scorsa a Frankfort, che fruttò poco o nulla alla guerra, il duca di Brunswick spaventato per la perdita di Metz, si avanzava a marcia forzata da

l 1 l Jom. ii. 176-7. 6. Th. iii. 181. Ann. l 2 l Jom. ii. 118-51-57-58. Th. iii. 182, Reg. 1793, 35-6. Ann. Reg. 1783, 70-1. Hard. ii. 41, 61.

Luxemburgo a Coblenza, dove le sue forze siliarono per dodici giorni sur un ponte volunie attraverso del leno, Quindi essendo stato per mancazua un ponte volunie attraverso del leno, Quindi essendo stato per mancazua si tenerio riunito, disciolto il corpo dei nobili emigrati, gil Austriaci sotto Cisitati furnono richiamia in infesse de l'esse. Bassi; ed il Prassiani rimasero acquartierati in alloggiamenti sulla dostra riva del leno.
Così di diciolta pundia palendia armanas, che pechi mese prima era venuta con belle speranzo nella Francia, o che se fosse stata bene diretta
verbe risparmisto i Fluoro da difaggli did'almibinico democratica (I).
Quanto sangue sparno, quanto provinco disastrate, quanto città distrutte transportati con considerati di contrata di c

La ritirata degli Allesti finalmente scolos Dumourire da quabnaque impaccio, a gli fece abilità di mandre ad effetto i vagleggiati dissogli d'invadere i Paesi-Bassi, e toplieril agli Austriaci: i vantaggi ne erano bumioso, se i addicerano al vincitore di Brumwich. Dilatando i condito della repubblica fino al Reno, egli accresceva i suoi mezzi percontinuare la guerrat sparegno sesui di rivolto, ingrossava i armanta di tutti gli uomini turbolenti di quel paese, e rovinava ogni potere degli finglesi nell'Olanda; mentre che le perdite sofferte dagli Allesti, del i potere illimitato concessogli dal governo, faccando superchiare di forza. Sedicinilia obsolati distancati alla foresta Arquano formavano l'al artiti; fra quella edi il centro stava general l'arville con 14,000; bumouriez stesso comandanti grasso dell'esercito disti Ologo Labourlonarey con 30,000 formava la sinistra; in tutto 100,000 bolloni di spirito bellicoso, e per recenitivitorie sulli invasori didaciati di trionfo 23.

E gli Austriaci per nessum verzo potenso far fronto ad oste tanto sterninata; compresii corpic che general Calirifait sura portato dall'armata del duca di Brunswick, ogni loro forza ammoniava appena a 40,000 sparsi su differenti punti. Il centro comandato dall'archia Albertos stava in fronto a Mons, città fortiasima, ed il restante dell'armata divirbioli su mu na linea di treula suglia non pote folicimente ramadirirbioli su mu na linea di treula suglia non pote folicimente ramadirirbioli su mi na linea di treula suglia non pote folicimente ramasura di su su di consistenti di sul di sul di sul sul di di 18,000 era trinceratio in una farte posizione vicino il villaggio di Alsesarres. Questo campo, già di molto tempo stato esclu dagli Imperiali, si stendava pei villaggi di Cuessues e Jennasppes su per la siture di Bertalismont da un lato e pei villaggi di Silly dall'altro, spera una

linea di silipiani che correvano a cavaliere della pianara sottoposta. Quattordici riduti, rafforzati di tute le risone dell'arte e muniti da circa cento pezzi d'artiglieria, sembravano quasi compensare gli Antricai dell'inferiorità di numero. Non pertato l'artiglieria dell'Arnacesi jareggiava quasi a quella dei nemici, ele loro forze di gran lunga superiori sommarano a 50,000 e; comocche parecchi di quoti erano nuovi alla guerra, porre recenti trionfi na avevano innabraso il corseti tutava sistema di evolutioni, per el, quali facendo exaggresso sur un punto, e forzando la parte debole della posizione dell'inimico, soperchiavasi l'intiero e lo si faces alogizes econogicilas (1).

Il 6 novembre all'alba cominciò la battaglia. Le truppe francesi, che erano state in armi o alle vedette per tre giorni, accolsero con grido di gioja l' ordine per la marcia, e prese lo mosse a passi raddoppiati traversarono con piccolissima perdita il piano cho li separava dall'inimico. Primo ad esordire fu general Beurnonville sul villaggio di Cuesmes: un fuoco incessante di artiglierie fece tornar vano per lunga ora il suo attentato; ma alla fine fiancheggiato il villaggio di Jemmappes, l'impeto delle colonno francesi superò i ridotti sulla sinistra della posizione austriaca. Dumouriez colto il momento, fece avanzare il suo centro contro la fronte di Jemmappes; e collo spingere innanzi rapidamente la sua colonna aorgiunse con pochissima perdita; so non che approssimatasi al villaggio, alcuni squadroni di cavalleria, attaccandola di fianco, la ruppero e respinsero porzione della cavalleria che la sosteneva. Il momento era sommamente pericoloso; poichè in questa, il battaglione che marciava alla testa, arrestato sotto i ridotti da un fuoco micidiale a scaglia, già incominciava a tituhare. In talo frangente un valoroso alfiere di Dumouriez chiamato Baptiste, con sommo eroismo rannodate alquante delle truppe disordinate, arrestò gli squadroni vittoriosi degli austriaci: mentre che l'intrepidità e la perizia d'un giovine generale salvò i Francesi rannodando gli scompigliati reggimenti in nna sola massa, chiamandola colonna di Jemmappes, e ponendosi alla loro testa, rinnovò l'attacco sui ridotti con tale energia, che il villaggio fu preso e gli Austriaci sloggiati dai loro trinceramenti, e respinti dal centro del campo. Questo giovino ufficiale era il duca di Chartres, dipoi Luigi Filtippo re dei Francesi (2).

Mentre si procedeva con tale ostinazione nel centro, Dumonriez era travagliato da non minore ansietà per la dritta. Beurnonville che pel prinuo era in quella parte vittorioso, vedendo la confusione nelle divisioni

<sup>14 1</sup> Jem. ii. 217. Dum. iii. 165-69. Tool. 1 2 1 Dum. iii. 169-73. Tool. iii. 49. Ann. iii. 54. Ann. Reg. 1793. 61-2. Hard. u. 45-7. Reg. 1793. 62. Th. iii. 241-45.

del centro, sostò, stando sopra pensiero se dovesse tenersi il terreno già guadagnato, oppure trarsi in ajuto alla colonna che vedeva travagliata nel piano. Questo vacillare fu tosto avvertito dall'inimico; il fuoco dell'artiglieria francese non poteva uguagliare quello che cinque ridotti gli fulminavano sulle file; ed un grosso corpo di cavalleria imperiale stava di fronte, pronto a dar la carica tosto che vi apparisse la menoma confusione. Ma Dumouriez accorso sul luogo e passando per davanti a due hrigate de'suoi veterani del campo di Moulde, che gridavano Vica Dumouriez, riuscì a riordinare alcuni squadroni di cavalleria che già cominciavano a scompigliarsi. La cavalleria imperiale data in questo mentre la carica fu accolta dall'infanteria con una scarica a tiro di pistola, che la respinse in confusione; e mossi i dragoni francesi ad inseguirla, ebbe a fuggire in piena rotta fino a Mons. Fatto animo per tale riuscita. Dumouriez fece captare la marsigliese alle brigate vittoriose, e giovandosi del loro entusiasmo, si spinse innanzi alla loro testa e penetrò nei ridotti. Quindi stando tuttavia sopra pensiero per la divisione del centro, parti alla testa di sei squadroni di cavalleria in ajuto del duca di Chartres, ma non ebbe fatti cento passi che incontrò il suo ajutante, il duca di Montnensier, colla lieta notizia che la battaglia era costì anche vinta e che gli Austriaci già si ritiravano da tutti i punti verso Mons (1).

Tale fu la famona battaglia di Jemmappere; la prima campale che fin puadagnata dalle armi repubblicano, per ciù celebre in quei temple dei importante nelle consergenze più che in realtà non meritanes. Gli Austria liscariono sul terrero 5,000 morti quattorici liperari di artiglieria, ma rititaromi in buso rodine a Mons. I Francesi perdettro 6,000 circa (3); ma le conseguenze della vittoria sullo spirite fortra mortal della armate furono incatoloshili, poichè essa spianò la via alla immediata compitata di tulli 19 resi-ilassai.

Se ono che questi grandi risultati debhono attribuirsi piuttoto ai terrori degli impanial, anzi che si mesti vigorosi del generale frances. Il 7 egli entrò a Mons, che apri le porte senza opporre resistenza, e vi rinasse per cinque giorni in perfetta inattività; le autorità austriache se ne fuggirono e dabandonola Brunelles si rioveranono a lattemonde. I Francesi forzon accolli con grande festa in ogni loro mazcia; Alt, Tournary, Neuport, Oltenda e Bruque apprinco le postre, c'opo un leggiro combattimento col retroguardo, la stessa Brunelles fia occupata dalle truppe vittorioso. Sulta destra general Valence prese Charlero, e si

<sup>[</sup>t] Dum. iii. 178-75. Toul. iii. 49. Th. iii. 12] Ann. Reg. 1795, 63. Toul. iii. 50-1. 242-46. Ann. Reg. 1793, 62-3. Hard. ii. 45-7. Th. iii. 245.

avanzò a Namur; mentre a manca Labourdonnaye, dopo molto esitare, si movea verso Ghent ed Anversa. Così in sui finire di novembre gli Imperiali, meno le cittadelle di quest' importante città e di Namur, avevano perduto tatte le loro possessioni nel Paesi-Bassi (1).

Ma la grandezza di questa importanti vittorio eccitò sospetti nel partito repubblicano a Parigi. Il giorno del cannoneggiamento di Valem y la monarchia era stata abolita in tutta la Francia e proclamata la repubblica. Le rapide conquiste del giorine generale risvegliando le gelosie dei despoti repubblicani, si ndiva um mormorare d'un novello Cesare, d'un novo Cromwell. Marar ela suo giornale assuquinario e Robespierro dalla tribuna lo proclamarono come minacciante la libertà del popolo. Che se gió venti vemenor in qualche modo a giustificare la loro prediciono, vnolsi concedere d'averta essi accelerata col additargii il destino che dovera asputarios (2); poicho vore la fortuna della guerra gií fosse uscita contraria, la diui vita sarebbe rimasta esposta al loro ranocre ed al loruggii dell'invidia.

Mentre tali gelosie andavano risvegliandosi nella sede del potere, la carriera delle trilorie condusse Dumouriera illo Schelda, ova vennero succelendosi eventi probistori di grandissine conseguenza. Il Conrosi seguenza del propositori di grandissine conseguenza. Il Conquel fiune al commercio del Fitaminighi; lo che non poteva non proquel fiune al commercio del Fitaminighi; lo che non poteva non proposio di truppe Labourdonaye, dopo presa Matinea, ove stava reccolto
un gran deposito di munistino i eviver, il a suara verso Auvreas; insi
tri per scopetti di fundettal al governo respubblicano, gii fu da Dumourier tolo il consono de dato a Minando della o Minando de dato a Minando de dato a Minando de dato a Minando e dato o Minando e dato o Minando e dato o Minando e dato o Minando mello discove commandonale. Il 30 novembre l'importante cittadella d'Auvrea capitolo
nelle mani del nouvo commandante, ed i Francesi divennero padroni assolut dello Schelda (3).

Il goneral repubblicano senza frapporre tempo nel mandare ad effetto il diesgos favorito dei Francesi del aprire quell'immenses aregente di properità ai Fiamminghi, scrisse tosto a Miranda, ordinandogli di "spedire 
sul momento una barca piatta già per lo Scheldi a scandigilare se realmente vi esittescre impedimenti alla navigazione o se ciò fosse una sera voce aparsa dagli Olandesi; di far oggi suo possibile per aprire il fiume 
al commencio, perchè i Fiamminghi, comparando i generosità della re-

<sup>1 1</sup> Toul. iii. 51-2, Jon. ii. 236-35-43. 13 I Jon. ii. 247, Pièces Just. ii. No. 6. 1 2 I Toul. iii. 52-3, Jon. ii. 853, Th. iii. Th. ii. 366.

republica coll'avarizia del governo austriaco che avea venduto la navigazione dello Schelda ggii Unanelse per 7,000,000 ficnii (f), fassoro induti da accogirere i principi dilibertà. "Non stette Miranda a bilanciare princa di madrare ad effetto questi progetti e fra pochi il ali fostiglia suva alla foce del fiume, accese ad Anversa fra i plausi degli abilanti, che in questo ficilee vento credoano vedere gli asupici di un era più fastuta al commercio, di qualanque che fosse apparas nella loro città instin dal sorgere della repubblica ciantolese (2).

Menter l'als sinsitra dell'armata ottenera tali vantaggi, anche il centro sotto Dumourie esquiva la carriera delle conquile. Il 35 fin nitarcata una forte retroguardi di austriaci stanciata vicios Roucoux e dopo contiano combistima con obbligata a ritirarsa, da avendo Licci peper le porte la mattina del diname vi catro il vicciorera. Il vil partito rivolaziorazio commise atti di externa viciorara, institunadori un calab di giacoltia rario commise sulla ci externa viciorara, institunadori un calab di giacoltia cratto a divisiera in opinioni per una repubblica indispendente, od unita a quella di Francia. Banton e Lacroix commissari gella Convenziono sosinearane cenergicamento quest'ultimo, che godendono il favore, tosto proruppe ad oggi sorta di violenza o di disordico (3).

Intainto che le fizioni o lo divisioni andavano in tal modo travagliando l'indicio Lieja, I and estra sotto Valence stringera d'assedilo i citadella di Namur. Gii Austriaci starianati nello vicinanze per nojoro gli
associanti forno notto sloggisti, el aperte le trinece, i florte di Viletto
che impediva le operazioni fa preso d'assatio il 30 novembre. Quindi
in pochi glorai si arrese la citaldella, riamanoho pricipienti di guerra
due mila uomini che ne componeano il presidio (§). Verso lo stesso
tempo Miranda cacciati gli Austriacida Raremondo, vi, estris, o lumoniret dopo avetti sloggisti dalle posizioni cho, occupavano per impedirnelo prese Aquiperana.

Frattato Dumouriez divisava una corsa sol territorio olandese e l'associo di Maestrich, una delle principali forteze sulle frontiero di quella repubblica. Ma il Consiglio Esecutivo temendo di suscitare una guerra colle Province-Unite e colla Gran-Brettapa non calicata, gil ordio desistesse dall'impress; ed egli avendo la sua forza faccata e strema da malattie, da fatighe, dalla desersione di quali 10,000 soldati dalla perdita di 6,000 cavalicri che avenno abbandonato le toro bandere nella militar lemana che conseguitò alla presa del Beldjo, il

l 1 l Jom. ii. 248. l 2 l Jom. ii. 249. l 3 l Jom. ii. 249. ii. 249. Toul. iii. 253-35. l 3 l Ann. Reg. 1793, 66. Th. iii. 256.

risolette prendere quartieri d'invença paperò sparso le sue genti in allogiamenti da Namur per Aquigrana fino Ruremondo. Spingeolo il governo a continuare le offete, e cacciar gi Imperiali ottre il Reno, ma lo scadimento de' suoi soldati rendeno ogni ulteriore operazione impraticabile; cosicebà cedendo alle di lui rimostranze, il governo aderi concedero alcune settimane di riposo (I).

Ma non andò guari che le Fiandre colsero gli amari frutti della conquista repubblicana. Il 19 novembre la Convenzione esaltata dalla vittoria di Jemmappes, pubblicò la famosa risoluzione, per la quale dichiarava voler concedere ajuto e fratellanza a quei popoli che si volevano vendicarsi la libertà: ordinava ai propri generali di portar aiuto a tali popoli, e difendere quei cittadini che erano stati o potevano easere insolentati nella difesa della loro libertà. Tale decreto che virtualmente importava una dichiarazione di guerra ad ogni governo stabilito, era per ordine tradotto in tutte le lingue. A questo il 15 decembre conseguitava un altro decreto atto a ledere in modo speciale tutti gli individui delle province conquistate. Per questo celebre manifesto la repubblica proclamava in tutti i paesi conquistati "la sovranità del popolo, la soppressione di tutte le autorità costituite, di tutte le tasse ed imposte in vigore, di tutti i diritti territoriali, fendali e privilegi di sorta. Annunziava a tutti i sudditi libertà, fratellanza ed egualtà, invitandoli a eostituirsi in primarie assemblee ed eleggersi un governo provisionale; dichiarando altresì volcr considerare come nemici tutti coloro che rifiutando, rinunziavano questi benefici, o in avvenire si mostrerebbero comunque inclinevoli a preservare, ristorare o tener praticlic coi loro destituiti sovrani od alcana delle casto privilegiato (2)."

Quest' ultimo decerto rivergiò tanta violente indignazione nel Belgio, quanti al primo avea fatto per tutta l' Europa. I Enaminghi noi
erano per alcun verno disposti a disertare gli autichi capi; ed il sentimento di venerazione che per lore mudrissi in tutto il pase, si offeso
da questo repentino scomponimento dei legani, tenuti fino allorsi più
sarci. Gli interespi più cari, più forti vincoli di natura fornon violati,
allorchè aradicata tutta l' antica aristocrazio del pase, vi si sostituiva
un unovo ordine di governanti, cercati dell' universale suffragio del popolo. La proprietà, le anticho latituzioni, la macchina sociale pareano
sponinaria a la tei violentissima scossa. Tali sentimenti, che per simili
estremi cambiamenti s'ingenerano ove che sia, si rivoltarono oltre oggi
erodero nollo l'attare, per la inducana che il clero essertizza poten-

<sup>111</sup> Jon. ii. 250-58-59-69. Th. iii. 267. 121 Jon. ii. 264-63. Pièces Just. No. Ann. Reg. 1793, 69. Dum. iii. 230-33. 8, 9.

440

tissina sugii abianti, e poi grandi interessi e vasto proprietà che rimaneano misacciste di roriuni dalle imorozazioni della Coorenzione francese. Nè a sedare tali moti fruttavano d'alena poco le diocrio degli ortato: e le loro allocazioni, quando propoesano sillatte misere. Cambon che ventibi la risoliunos secondito da fisticui, tenendo proposito del Pessi-Bassi come d'una provincia conquistata, facera avvisati i Belgi di adottati, misacciandi "del bando dalla francese filocofi (1)."

Pubblicato il decreto, una tempesta di agenti rivoluzionari janondolo Fiandre; gridando altamente il nome di liberti e partioritium, eseguino stiti di violenza, rapiur e sangue; quindi reguivano argomenti del governo democratico; jese forzate d'unomia, cavalli e musiioni; esorani tasse castte con forza marziale; compaisiva circolazione di falilita carta monettar eguilazione delle chieser; tuba e ascoco di tutto do che la nazione avea di più ascro. Un'immensa genia di procurstori fascal, di collento formitolara pel passe, ed estocrestoto degli abitati fia afi ditimo soldo arricchivasi pogitambo i conquistati distretti. Danloro agenti subbletti il proprie ame trija. Locarona seggire proventi vamenta agli infolici abitani delle Fiandre le diaboliche scelleraggini del Regue del Terrore (Zh.

Tretta cinque commissari nominati apparestemente dalla Coavenrione, ma virtualmente sectifi del Chia del Giucobia i Parigi, erano confortati da questi tre caperioni nell'opera della distruzione; dicendoni mandati alle l'inalme per regiatre la marcia della lisheria, Volgeano a sacceo da rovina ogni ricobezza dell'aristocrazia. Tosto arrivati, divisero in distretti bitoti jassea, e coli distributite la parti, ciascuno spogliava e rubava il suo piccolo dominio. Cacciniti contadini a colpi di spada eda punta di hajoetta, li ramanassano nelle primario assemblee che la Convenzione aven designate. Quindi spogistat le chiese, saccheggiuli i palaga, venebranza gli arretti, conorganvasi il rivitato si conmenori di presenta sequenticano il boro ecclinatici coli tolio di eritincentiti, si parenti, si figli ed alle mogli si rilegavao nelle fortezze dela Francia per ivi rimanervi miserando ostaggio ad ulteriori capilazioni (3).

Ed i miseri abitanti delle Fiandre, risvegliati a tanta sventura da un sogno di illusiva libertà, bramarono l'antico reggimento, come sconsigliati ne aveano desiata la ruina. Il Brabante o le Fiandre primi a volersi

1 2 1 Dum. iii. 978.

<sup>1 1 1</sup> Jom. ii. 265. Th. iii. 268. 1 2 1 Dum. iii. 277-78. Jom. ii. 263.

scuotere dal collo il giogo di Giuseppe II, asggiate le amarezze della repubblicana conquista, furono i primi a volersi liberare dai loro tirannici seduttori. Mandata una deputazione all'imperatore, veniano pregandogli si prestasse a liberarii, promettendo 30,000 soldati e grosse sorume in caso gli esaudisse (1).

Tali risseriono i frutti della conquista repubblicana nell'Europa, intiti esempio, potchè la sventura è solameute conociuta da colore che ne vanna, colpiti; amichè svanisse la ratinosa illusione che spines a soggiogarda, e cacciò conociucle le nazioni rella miseria, bisquava l'Europa avease sofferto quella tempesta di mali la quale imperrenò terribile a visitare le Fiandra.

Mentre che il settentrione era travagliato da tali cambiamenti e sventure, eventi di minore importanza, ma produttori di grandi conseguenze andavano succedendosi sulle frontiere di oriente e di mezzogiorno. Le montagne della Savoia furono teatro di combattimenti spicciolati fra lo truppe francesi ed i soldati italiani. L'imminente pericolo dei dominj piemontesi, atante la loro prossimità al centro delle fazioni repubblicane, aveano nel 1792 indotto il governo di Sardegna ad usare misure di precauzione e di salvezza; e tutti gli stati italiani, atterriti dal rapido progresso delle dottrino rivoluzionarie, aveano fatto ripetuti appelli per una lega di comune sicurezza. Era così grande il fermento nel Piemonte e così espansivo il contagio dei principi rivoluzionari, che appariva chiaro, solo la guerra poter salvare la monarchia. Il rapido avanzamento degli Imperiali dal Tirolo al Milanese nel settembre 1792 ebbe portato le cose ad una finste soluzione. I Francesi spedirogo un ambasceria al governo piemontese, per la quale gli mandavano proponendo un'alleanza, a patto di guarentirgli I suoi domini, reprimere la turbolenza de suoi sudditi, e cedergli tutte le conquiste fatte dalle loro truppe al mezzogiorno dello Alpi. Ma i perigli di qualunque unione delle truppe repubblicane ad ogni stabilito governo, erano così apparenti, che il re di Sardegna rifiutò le proposte; e l'inviato francese ebbe il divieto non si avanzasse al di là d'Alessandria; onde la Convenzione avuta contezza di tale deliberato procedere, immantinente dichiarò guerra al monarca piemontese, mandando ordini al general Montesquieu assaltasse la Savoja, ove gli emissarj dei Giacobini, gettando motti verso l'indipendenza, erano già andati seminando germi di disamore alle italiane dinastie (2).

Il 21 settembre i Repubblicaui improvisamente penetrarono nella Savoja, e dopo debole resistenza, presa Ciamberl, corsero tutta la valle fino alle falde del monte Cenisio. Quantunque le forze della Sardegna

1 1 1 Jon. ii. 266.

121 Botta, i. 75, 88. Jonn. ii. 180.

ammontassero a dieci mila; pure arano in altora così disperse che riusciva impossibile rannodarle onde opporre alcuna valida resistenza all'attacco subitaneo dei Repubblicani; prova ulteriore, dopo le tante già note, per confermar la sentenza che, è oltremodo difficile ributtare da una catena di montagne un nemico maggiore di forza o di coraggio. Imperò i Repubblicani volto l'animo ad opere più estese, invasero il territorio di Nizza. Il 1 ottobre, general Anselme passò il Varo con nove mila uomini, mentre una flotta francese di dodici vascelli e fregate ancoravasi a mezza portata di cannone dalle mura di Nizza. General Courten non avendo saco più di doe mila soldati, e minacciato al di dentro da una popolazione, che vantando puove dottrine prorompea ad aperta ribellione, si ritrasse precipitosamente verso Saorgio ed il Col-di-Tenda, lasciando nelle mani dell'inimico tutto il littorale e le valli a piè della grande catena delle Alpi Marittime. Montalbano, che avea si gloriosamente resistito alle armi del principe di Conti nel 1744, e Villafranca si arresero alla prima intima, sì che Saorgio divenne frontiera ultima del Piemonte (1).

Ma i Bepubblicani usarono la vittoria nel modo il più crudele. Rapina, masserce dol Irangi d'orga inorta furono la ricompessa dell'amichevolo accoglimento degli abitanti di Nizas deli psei d'Italore. La ciciali montanti di più remoti vittaggi, che bero robato le gragge, bruciate le caso e violate la donne da coloro stessi cui eglino aveano invocato a diffunenzi più del derestrati i corro delle rapina vata prociama che il general. Anselme pubblich, nè i commissionari nomissati dalla Coaveninee per inquieree sui diseerdii; cho per sopra più, ricutate lo force di terra e di mare, si spedivano controla piccala fortenza di Oneglia, ove, gli abitanti svendo irizato spora una harea che con bandiera parlamentariani appresiamava alle mura, ed esclos il vestiliforo, totala la città fiu distrutta in vendotta tita lei finazione degli uni di guerra [2].

Coà nel coro di poche estimane, quantuoque difeti da armate eonsiderevoli, serati da mextagne, e seminati di fortere fin allora encute inespognabili, i passi di Nizza e di Savoja andarono tolte al re di Sardegna. Efi triba argonencio di impin difficiliati di I repention excidmento di speranze e di difesa, al primo attacco delle armi repubblicane. Imperciocchè asso scorpi in stato indicicate delle turpe piemontesi, un di finazignate, con triste pressgio di ciò che avverrebbe ad nue corea sopre I Italia, dapposichò imgigiori suno diffenenti rezeno odto preved giuziliantine e vergegnosa fasccheza. Ne fin sinore lo cooraggiamento, al turbed giu esiliar reduci dalla Francia, ai ritiraressorio in berimevolo

11 I Jom. ii. 198-98. Ann. Reg. 1798, 74. | 13 I Jom. ii. 200-2-5, Bolte, i. 92-4. Ann. Reg. 1798, 74.

condizione a Ginevra ed a Turino; miserando esemplo di subita transizione dai più alti ranghi di prosperità allo stato piu sbietto della miseria (t).

La Conventione, avendo cod condotto le armi repubblicane alle faite della estane contrale che parte in Francia dell'Italia, vojeva alle conquiste sulle repubbliche della Svizzera. Glà parteggianti e divisti cantosi di quallo Confederazione, prevaleva negli uni on desiderio di vendette pel massacro dello guardie avizzera nel 10 agento, altri, riscatendosi dello dottine democratiche, exano inchinerota a girarsi al Repubblicani, che appravano il libererebbero dallo orgoglicas e prevalente aristorarsia. Tali comi di rivolta specializante personopeano nel passe di Vaud, ove a ristorare la cesione autorità, il governo era stato costetto dottare monti aversiani, così la Extestiz Confederaria seriali estato della considerazia della c

Clavières, ginevrino di nascita e ministro degli affari esteri in Francia, parteggiando caldamente i malcontenti della sua patria, pose animo ad · adoperare l'ottenuta possanza a rovina d'un altra fazione con cul gli correva antica ruggine per calor di parte, dirigendo Servan ministro di guerra, scrivesse al general Montesquieu,-"di rompere i legami che il dispotismo aveva fabbricato pei Ginevrini; purchè questi erano inchinevoli a pubblicare i diritti dell'uomo;"-ma tali insinuazioni non faceano frutto sul generale da indurlo a tale aggressione; poiche non solo egli venia rassicurato dalla Dieta di dover questa mantenere stretta neutralità, ma ancora perchè il cantone di Berna avea rassembrato un esercito di quasi dieci mila nomini per sosteperne l'osservanza, e perchè prevedeva egli d'altronde, che un'attacco sopra Ginevra avrebbe importato una dichiarazione di guerra contro tutta la federazione. Se non che il governo francese tenendo in poca considerazione tali prudentl' richiami, ordinò a Montesquieu si avanzasse immediatamente, mentre dall'altro canto gli Svizzeri mandavano 1800 uomini in ajuto della città.

I Francesi ell'approssimariai trovarono chiune le porte, giunto il soccoso, ed una dichiarazione del senato di Berna che apriva lora la risoluzione di volor difonderia fino all'ultimo estremo; arrogi che il pemièrro di attacare guerro cio bellicosì montanari del posse sul dara tra il Pancisa o la Svizzera, riussia oltremodo aconsigiisto. In tale françento parce che la via dei strattati fosse perferibile all'apperta violenza, per cui

. 1 1 1 Botta, i. 97+8.

1 2 1 Jom. ii. 206-10. Th. iii: 190-51.

general Montesquieu à prese ardiamente sopra di se distabbedire gli avventati consandi della Convenzione, che gli imponevano (inger d'asseventati consandi della Convenzione, che gli imponevano (inger d'asseviziare richiamento e loro troppe dali città, el Francei sgomberra vono i distoria. Coli Gineva rimase pel momento libertati dai perigli dell'invisione repubblicane, et Montesquieu deble al porti di salvare la Francia delle conseguenze che una sconsigliata ed ingiusta aggressione dovera insertiabilimente apportate l'a

La Convenzione non Ergopose tempo a consolidare le sue conquiste, e farele basi ad ulteriori rivoluzionarie insurer costitienno u cubulti 1,200 Giacobini a Camberi, per via di sfigliate società spargeva le dottrine democratiche in tutte le Apia Martilime e minecativa di rivolta tutte le istituzioni del Piemonte. Il 21 ottobre una Convenzione Nazionate stabilita a Camberio Prenoceti, la noditi le de decine; tutti i club di Savoja mandavano deplutationi a Parigi, ove erano a gran festa ricevute dalla Convenzione Prancese; finalmento il 27 novembre 10tita la Savoja, e poco dopo Niza, rimanevano incorporate alla Francia, la prima sotto il mone di dipartimenso del Monte-Simone, o Faltra sotto quello delle Alpi Martilime, sequira quindi Monaco e si aggregava ai domini della Repubblic (2).

Ma in mezzo a questi generali triondi la fortuna disertava le bandiere repubblicane sul Ida Rem. Ivi il e forze financei, comprese le zuraise di Kellerman, Custice e Biron, ammontavano a 60,000 e di verbebero pottos dere una terribilo stretta di esercito dei duca di Brumswich, grandemente assottigliato e finacco per la partenna degli Amstriaci sotto Clarifati in difesa del Pesa-Bassi; potchi i morimenti di questi generali, non essendo a sufficienza in iscambievole correlazione, fruttarono rotte e disastit. Il progetto adoltito era che Beurronoville surrogato a Kellerman doves impossessarali di Trevi ed indi procedero per Cobienza, ore riantoia a Costine sverbbe con forza raddoppiate pionabato sugril Allesti, già minacciati dall'arranta delle Finadre, obbligandoli a rivarcare il Reno. Pure questo piano, quantonque ben divisto, a modo infermente a voto tanto per le difficoltà delle imprese nel principio del verso, quanto per quishbe regione di gelosia che passava fin i generali (3).

General Labordolière, cui erano stati affidati 3,000 soklati di guardia avvanzata dell'armata di Beuronoville, destinata all'attacco di Trevi, fu richiamato dall'intrapresa nella sua marcia, per sospetti del suo comandante lu capo; mentre che Custine, la di cui forza era stata assottigliata

 a 15,000 per la guarnigione lacciata a Magonaz, inteso a sacchegiare i a pulsari che incontrava per la via, e al stabilire ciub di giacolonii ni Frankfort ed in Magonaz, tenscurava di seguire le ennocratae mosse della campagna; impero l'Prousinaj, avvetendo la instituti dell'armata di Kellermaz, ripiegarono segretamente le loro forze inforno a quella di Contine e si attentamo di coglerico e farlo prigione, mentre trovavasi cotanto avanzato, anni che gli segziangessero soccorsi; e per la sconsi-giata negligenza del comandante francese quasi venia for fatto il diseggor, poiché Custine poco badando i Prussiani che insensibilmente lo attorniavano, non si ricosse dalla una sognata sicurezza, prinaché non vide l'unica via rimestagli per ritirarsi anche minacciata da tennico, e soltanto allaro distacció il generale Hoscotardo con termila soltati, quali rimasere respinti vicino a Limburgo, ma poco poli liberto per l'arrivo di 12,000 dall'armata dell'Alto Reno; ai trovo in intato di riprardere le offere (1).

Fraditanto il re di Prussia, vedendosi alla testa di un'armata di 50,000 nomini alquanto ristorati dopo gli ultimi disastri, fermò di togliere l'iniziativa all'inimico, e col divisamento di stanziare le sue truppe in alloggiamenti d'inverno, cacciarlo via dalla riva destra del Reno. Enperò mettendo le sue truppe in moto, manuvrò in guisa che tutto il pondo della sua armata cadesse sopra l'ala destra di Custine. Obligollo infatti a stringersi in un campo trincerato dietro il Nidda, lasclando indietro a Frankfort una guarnigione di 2,000 soldati in perigliosa situazione. Usando il re la circostanza acconcia, tentò un accorgimento che sorti effetto felicissimo, e per cui tutta la guarpigione, meno due cento uomini, rimase morta o presa prigionlera. Custine a tale disastro, fatta debole prova per difendere il corso del Nidda, ripassò il Reno e acquartierò le truppe fra Bingen e Frankendal, lasciando una guarnigione di dieci mila soldati in difesa della fortezza di Magonza. Gli Alleati dal loro canto, necessitando di riposo, misero pure le loro truppe in quartieri d'inverno tra Frankfort e Darmstadt spingendo una guardia avanzata a difendere quella città di frontiera (2).

God obbe fine la campagna del 1702; campagna istruttiva del pari pel soldato che per l'umo di stato. Ma la guerra già si risentia d'un tal quale carattere d'energia che la fresa disperatz, lo pargimento della dottrine rivoluzionarie avea guadegnato alla Francia molte compuiste; ma la crudeltà del giverno repubblicano esercitata nel pesse conquistit; rompendono l'incanto con infelice realià, ne avea scoperto l'illusiva fallacia. Moltip serà vareno accolto a festa ed a plusi il por comquistatori.

l 1 l Jon. ii. 275-78-80. St.-Cyr. i. 9, 12. l 2 l Jon. ii. 285-92. Toul. iii. 116-17. Toul. iii. 108. St.-Cyr. 11-3-6. Hard. ii. 77, 98.

ma nessuno li pianse come amici quando si partiane. La campagna cha si era aperta con auspici sinistri pei repubblicani fu coronata con felice evento: tuttavia saliva chiaro che le conquiste ne aveano esaurite le loro forze, perchè i loro affari sul finire della campagna da per tutto sinistravano (1). Nei settentrions il disordine e la licenza demoralizzava l'armata di Dumouriez tosto dopo fornita la guerra delle Fiandre. Intieri battaglioni disertando gli stendardi ritornavano ai loro focolari in Francia, o si disperdevano a piccole bande ramingando e rubando i paesi conquistati: i cavalli, gli equipaggi in pessima condizione: tutta l'armata assottigliata ed infiacchita dalla licenza volgeva alla rovina e dissolvandosi deperiva. Nè miglior sorte correvano le armate di Beurnonville e di Custine paralizzate come erano dalla inattività o dalle divisioni dei toro capitani; e così fattamente cadute ne erano le speranze ed il coraggio per le ultime disfatte, che nessuna traccia scorgevi di quell' originaria vigoria, di cui per le prime loro vittorie erano andate superbe; mentre dall'altro canto le truppe che erano corse vittoriose nella Savoja, vittima dei loro propri disordini, streme di vettovaglie e di soccorso, andavano soffrendo le conseguenze del saccheggio e della devastazione che, imprevidenti di ogni futura loro necessità, aveano inflitto sui conquistati ed infellci paesi (2).

Se non che gli avvenimenti i quali erano venuti sviluppandosi presagiavano a sufficienza che la guerra presente, tanto nell'estensione quanto nell'importanza dei risultati, avrebbe superato ogoi altra conosciuta nella storia. I primi giorni d'agosto avenno veduto esordire la guerra, ed al cadere dell'anno era stata già mandata vuota d'effetto la più grande invasione che abbia mai minacciata la Francia, ed ottenute conquiste da non pareggiarsi da alcuna dei monarchi precedenti, Meno di quindici giorni erano bastati a percorrere con la conquista tutte le Fiandre, che nei secoli di Luigi XIV avea durato le lotte le più micidiali : sceverata la corona di Sardegna dalla provincia transalpina della Savoja-e la maggior città di frontiera della Germania tolta all'impero sotto gli occhi degli Austriaci e dei Prussiani. Tutto elò accadeva allorchè grandissimi svantaggi sembravano disdire ogni riuscita; imperò, stremsta ogni disciplina pelle file francesi, vergognosa disfietta loro incontrava nei primi attentati; tutto il regno parteggiante e diviso in fazioni, la nobiltà correva alla schiere degli invasori ; ove tali sperimentati genarali esercitavano l'impero da non si pareggiar dai Francesi, inesperti come erano ed incapaci di opporre valevole resistenza.

Ma a tall svantaggi che sembravano insormontabili, i Francesi oppo-

11 I Jom. ji. 193.

1 2 1 Jom. ii. 292,817. Dum. iii. 280.

seano elementi sconosciuti fin allora nelle guerre trasandate—l'energia del valore republicano—e la vigoria di democratia subbisione, che l'emsperienza ben tosto dimostrò sesere potentissimi e superiori a tutti quelli quali avesso fino albera moderato de unane cone, e solo capaci d'essere controbiandati da passioni qualmente energiche e sentinenti parimenti universali. Il Francesi finche deboro retoui at obbattere ed armate a disperdere reinstatrone, as volt d'eceddero i altroba la foro tirannia e le tutte la nazioni conculiste.

Ma tale formidabile possansa non sorse immediatamente, nè palesasal al primo irrompere di questa guerra memorabile; da mederare l futuri eveni delle nazioni, altissimi concetti di politica vennere avolgendesi coi tempi, e trascendentali primcipi ne discesero formulati, che è progio dell'opera veniri qui anumerande.

E primo. Che ad aggredire uno stato in rivolta, vuolsi assolutamente incedere con pronunziata energia nell' irrompere, e non permettere che i primi vantaggi trasformino il coraggio democratico in ambizione militare. Queste due sentenze, quantunque originariamente distinte, pure sono così da vicino collegate che l'una fa rapida transizione nell'altra; per poco che un popolo rivoltato farcia progressi nella guerra, esso diviene il più formidabile antagonista; mentre che prima di tali vantaggi rimane agevolmente vinto. Nessun esercito era così stremo di forze nè così fiacco, quanto il francese all' irrompere della guerra nel 1792; e la ragione ne era che la licenza ed il disordine aveano sciolto ogni legame di disciplina; non pertanto nessuna armata fu così formidabile come questa lo fu dipoi ad Arcole, allora che i bisogni militari evenno convertito il fervore politico in un desio di conquiste. L'unico efficiente ed economico mezzo nell'attaccare uno stato in rivoluzione è di mettere pederosa forza nel primo urto, con guerra corta e grossa a soffocare l'energia popolare anzi che felici eventi la raddoppino. Ben si pentirono gli Austriaci ed i Prussiani del loro temporeggiare e della ioro titubanza al primo momento dell'invasione; poichè allora poteano facilmente metter in marcia centomila uomini per l'invasione della Sciampagna, muovere sessantamila dall'Alsazia ed altrettanti dai Paesi-Bassi. Due monarchie militari, che libravano una forza unita di quattrocento mila uomini, poteano bene adoperare tali sforzi per una sola campagna (1). Quante vicende di mali pon avrebbe risparmiato un tale sforzo! e la francese coscrizione, e la campagna di Mosca, e la disfatta di Lipsia, il sangue di millioni, i tesori di secoli intieri!

11 i Jum. i 375, 386.

II. Se gli Alleati si fossero bene giovati dei vantaggi ottenuti in sul principio della campagua, non v'ha dubbio che la rivoluziono sarebbe rimasta del tutto soppressa. Un movimento un poco più rapido verso la foresta Argonna, avrebbe impediti i Francesi dall'occuparne i frastagliati passaggi colle loro truppe inesperte, obbligandogli a cedero la capitale, o battersi nolle pianure della Sciampagna, ove non era probabilità potrebbero ostare alla numerosa cavalleria prussiana; e peggior sorte avrebbe lor incontrato nolla ritirata da Grandoré a St.-Menehould, poichè un attacco più vigoroso da parte degli Alicati, scompigliate le loro colonne, dispersa tutta l'armata, avrebbe convertito in timore la passione potentissima di libertà. Ivi soli mille cinque cento ussari Prussiani diedero la rotta a dieci mila delle migliori truppe francesi: ivi pendevano ad un filo i futuri destini dell' Europa; e so il duca di Brunswick fosse piombato con tutto il pondo de'suoi sopra l'armata che si ritirava, non v'ha dubbio che con una rotta generale avrebbe posto fine al regno della rivoluzione.

III. Grandissime lodi tributarono gli scrittori militari a Dumouriez per l'occupazione della foresta d'Argonna; puro essa portò la Francia all'orlo della rovina, pei porigli cui espose l'armata nella seguente ritirata a St.-Menehould. Un personaggio autorevole, il maresciallo St.-Cyr, l'ha censurata come misura inutile e perigliosa: poichè, dividendo le forze francesi in fronte ad un inimico superiore, faceale correre il rischio di essere disfatte e tagliate alla spicciolata (1). È per vero dire, la inefficacia di Dumouriez a difendere i passaggi di quella foresta, aggiunge un nuovo elemento in comprova dell' impossibilità di difendero una catena di terreno frastagliato e rotto, per forte che sia, contro un superiore ed intraprendente nemico; e la ragione ne è apparente, imperciochè gli aggrediti obbligati a dividersi per guardare i differenti passaggl. sono facilmente sopprappresi dagli aggressori, i quali facendo capo grosso sopra un punto scelto per l'assalto, penetrano la línea e gli obbligano di sgueraire pel momento gli altri posti. Cio appunto fece Napoleone nelle Alpi Marittime, ciò fecero Soult nei Pirenei e Diebitch nel Balkan. L'unico esempio di simile posizione mantenuta contro un potente inimico, è quella di Wellington a Torres Vedras, ma ivi non era tanto la difesa di una catena di montagne, quanto un gran campo trincierato e completamente difeso da opere militari in tutti i punti. Col tenere riunite le sue forze, Dumouriez certamente avrebbe evitato il presentissimo pericolo a cui furono esposte le sue colonne nella ritirata da Grandpré s1 campo di St.-Menehould; movimento che se fosse stato eseguito in presenza di

11 t St.-Cyr, Mem, i. 61, e seg.

un nemico energico, la guerra avrebbo sortito un destino fatalissimo alla Francia. Se in luogo del duca di Brumswich Sisse stato Napoleone, certamente con tali forre superiori non avrebbe messo tempo in mezo a penetarea ta raverso gil altir l'apsassig dell'Argonna, e forrare Dumourieza rendere le armi nel suo stesso campo, per intincibile che si voelia.

IV. Il miserabile stato delle armate francesi all'incominciamento della guerra e le loro vergognose intrappreso sono una prova luminosa degli estremi perigli cui va soggetta l'indipendenza nazionale, allorchè gli ordini militari s'immischiano nelle dissensioni civili, dimenticando per un passeggiero plauso della moltitudine la ubbidienza e la fedeltà, prime e sole virtà che loro si addicono. La rivolta dello guardie francesi e la titubanza dell'armata sotto Luigi XVI trassero all'orlo della rovina la nazionalo indipendenza; poichè la insubordinazione, i tumulti, la indisciplina, che conseguitano una rivolta, intiepidiscono ed inaridiscono lo sorgenti del coraggio militare, lasciando la nazione senza alcuna protezione in mano de'suoi nemici, finchè ne la faccia avvisata la sventura, o lo straniero la conculchi. Non si sperino le future generazioni d'incontrare di nuovo il genio di Dumouriez, o la timidezza del duca di Brunswick: che se cambiate le parti, il comandanto francese avesso guidato gli invasori, ed il generale prossiano i difensori, ovo sarebbe ora la indipendenza, ed ovo sarebbe anche il nome della Francia? Dispotismo nell'interno e soggiogazione straniera sono le conseguenze che inevitabilmento derivano dalla rottura della militare disciplina. La Francia saggiò l'amarezza di ambidue, perchè i suol difensori applaudirono alla rivolta: quindi sopravennero, resultati non perituri nella memoria degli uomini -Regno del Terrore, dispotismo di Napoleone, presa di Parigi, e tutto le sventure che visitarono la Francia in quei novissimi tempi; mentrecchè l'armata francese, a traverso i perigli dei secoli della monarchia, avea mantenuto intatto il suo onore e difesa la capitale. Essa perdè ogni cosa allorchè dimenticando i propri doveri nell'anarchia che accompagnò il primo apparire della repubblica, si credè capace a tratturo soggetti di politica e domatizzare la civile convivenza.

Finalmente dai gloriasi risultuti clas ottenus il pupolo franceso con idiori generosi per difinulera lo lori noliquinduma, il partiriti di securi suriori generosi per difinulera lo lori noliquinduma, il partiriti di securi avvotire passano tara argomosti, di presveranza e coraggio noi covesci d'avversa fortuma. Nessuan siluazione re più dispertati questi del Prancesi depola caduta di Longvey; con una pepulazione tumolitanine e divisa in aperta ribellone, senza edicienti general di osgaperti isi obblisti cho potessero ostaro ad un nemico invasore, la Francia fit salvata da totale ruina, solo per l'enersia del opereno o per l'erosione degli altituti si corrigio.

## 450 STORIA DELL'EUROPA.

the dal periodi estremi di Grandpré, con rapida transizione, passò alla sicurezza del trionfo, a glorie maggiori di quelle di Francesco I, a conquiste più rapide di quelle di Luizi XIV; memorando esempio alle future tal di ciò che valga l'energia, di ciò che frutti l'amore di patria, e delle ricompene che spettano coloro i quali trasandando ogni rovescio di fortuno, sidano tutte lo vicende, e intendono il loro animo ad adempire vigorosamente il orro doveri.

PINC BELLA PARTE PRIMA, VOLUME PRIMO.

SBN VA-1737-909







